

## STUDJ

Sulla lingua umana Sopra alcune antiche inscrizioni Sulla ortografia italiana.

Smithsonian Institution. Washington. L'autore.

OPERA AND SHOUSHE AND A LINE OF THE STREET

AMALIAN ADJUGUNUSUS AMERIK

PARTIES BALLASSES A

Thought Can when the similar to the

manufactor of the

Suthering Intelesion. Hashington.

MILAND

Averaginari general istalia di Stati

# STUDJ

# SULLA LINGUA UMANA SOPRA ALCUNE ANTICHE INSCRIZIONI

E

## SULLA ORTOGRAFIA ITALIANA

DEL DOTTOR

### ALESSANDRO GHIRARDINI

CONSIGLIERE EMERITO DEL TRIBUNALE DI PAVIA



3A 10963

#### MILANO

TIPOGRAFIA DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Piazza del Carmine, 4

Luglio 1869.

827 G\*

Riservati i diritti di autore, e quindi anche di riproduzione, e traduzione.

## AITALIA

SUA PATRIA

## ALESSANDRO GHIRARDINI

DI

MANTOVA



Studj sulla propria lingua sino dalla prima giovinezza, e studj di varie lingue insieme a quelli filosofici, fisici, legali, ed altri hanno tutti influito a comporre il lavoro, che ora si publica, diviso in tre parti, tutte tre aventi relazione fra loro, la prima sulla lingua umana in genere, e sopra alcune in ispecie, la seconda sulla interpretazione delle inscrizioni etrusche, ed altre antiche, la terza sulla ortografia italiana.

Detto lavoro non è completo, nè fatto nel modo desiderato, ma l'avere già oltrepassato il settantesimo anno, e la mancanza dei libri da farsi hanno consigliata la sua publicazione per quanto potesse giovare. Alla mancanza di memoria, di tempo, e di indici saranno ad attribuirsi le ripetizioni, e le diverse, o contrarie opinioni, o interpretazioni, che fossero avvenute.

Il ridetto lavoro, comunque incompleto, può interessare tutte le Nazioni, perchè una è la natura dell'uomo, e una è la natura delle lingue umane.



## INDICE

#### PARTE PRIMA.

| Studj sulla | lingua un | nana   |           |                  |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      | F | Pag. | 1          |
|-------------|-----------|--------|-----------|------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|---|------|------------|
| ARTICOLO    | I.        | Della  | lingua    | uma              | ana | ir   | g   | ene | ere  |     |     |     |      |      |   | 2)   | 2          |
| n ,         | II.       | Della  | origine   | di               | un  | a 1  | ing | ua  |      |     |     |     |      |      |   | 27   | 4          |
| 77          | III.      | Dell'a | ccrescin  | nent             | 0 0 | lell | e j | oar | ole  |     |     |     |      |      |   | 27   | 6          |
| 27          | IV.       | Della  | aggreg    | azio             | ne  | de   | lle | pa  | rol  | е   |     |     | ٠    |      |   | 77   | 7          |
| 72          | v.        | Della  | assimil   | azio             | ne  | nel  | lle | pa  | role | э.  | ;   |     |      |      |   | 27   | 8          |
| 29          | VI.       | Della  | permut    | azio             | ae  | del  | le  | let | ter  | е.  |     |     |      |      |   | 22   | 10         |
| 22          | VII.      | Dei s  | uoni de   | lle v            | 70C | ali  |     |     | ٠    |     |     |     |      |      |   | 22   | 12         |
| 27          | VIII.     | Del p  | osponin   | ento             | o d | elle | э с | osì | de   | tte | pre | еро | sizi | ioni |   | 27   | 13         |
| 27          |           | _      | i di alcu |                  |     |      |     |     |      |     | -   | _   |      |      |   | 2)   | 14         |
| 77          |           |        | riflessil |                  |     |      |     |     |      |     |     |     | -    |      |   | 27   | 16         |
| 29          |           |        | lettere   |                  |     |      | -   |     |      |     |     |     |      |      |   | 27   | 18         |
| 27          | XII.      | Della  | vocale    | $\boldsymbol{A}$ |     |      | ٠   |     |      |     |     |     |      |      |   | 27   | 19         |
| 27          | XIII.     |        | "         | $\boldsymbol{E}$ |     |      |     |     |      | ٠   |     |     |      |      |   | 22   | 20         |
| 22          | XIV.      |        | 27        | I                |     |      |     |     |      |     | ,   |     |      | 1    |   | 27   | <b>2</b> 3 |
| 27          | XV.       |        | 27        | 0                |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |   | 27   | 25         |
| 29          | XVI.      |        | 77        | U                |     |      |     |     | ,    |     |     |     |      | _    |   | 27   | 27         |
| 22          | XVII.     | Della  | lettera   | B                |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |   | 27   | 28         |
| 2)          | XVIII.    |        | ກ         | C                |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |   | 77   | 36         |
| 77          | XIX.      |        | 27        | D                |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |   | 77   | 59         |
| 27          | XX.       |        | 27        | F                |     |      |     |     |      | ,   | ,   |     |      |      |   | 77   | 66         |
| 77          | XXI.      |        | 27        | G                |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |   | 77   | 82         |
| 27          | XXII.     |        | 27        | H                |     |      |     |     |      |     | ,   |     |      |      |   | 27   | 88         |
| 27          | XXIII.    |        | 77        | L                |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |   | 77   | 90         |
| 77          | XXIV.     |        | 17        | M                |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |   | 27   | 96         |
| 77          | XXV.      |        | 77        | N                |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |   | 22   | 108        |
| 27          | XXVI.     |        | 22        | P                |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |   |      | 115        |
| 77          | XXVII.    |        | 27        | Q                |     |      |     |     |      |     |     |     |      | Ĭ    |   |      | 132        |
| 72          | XXVIII.   |        | "         | $\vec{R}$        |     |      |     |     |      |     |     |     |      | Ĭ.   |   |      | 135        |
| 7)          | XXIX.     |        | 77        | S                |     |      |     |     |      |     |     |     |      | 1    |   |      | 145        |
| 77          | XXX.      |        | 22        | $\overline{T}$   |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |   |      | 160        |
| 77          | XXXI.     |        | 27        | X                |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      | • |      | 164        |

| ARTICOLO   | XXXII. Della lettera $Y$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 'ag. |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| "          | XXXIII. $n$ $Z$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
| 17         | XXXIV. $n$ $A$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 170  |
| 22         | XXXV. " $E$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 176  |
| 27         | XXXVI. " $I.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 182  |
| "          | XXXVII. Delle lettere O, U, V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22   | 187  |
| 27         | XXXVIII. Dei numeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 204  |
| ,,,        | XXXIX. Applicazione a varie lingue di parte delle os-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |
|            | servazioni fatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22   | 214  |
| ;;         | XL. Dei dizionarj occorrenti per lo studio della lin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |
|            | gua umana in genere, e delle lingue speciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27   | 252  |
|            | 8 / 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
|            | PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
|            | the state of the s | 71   | . 1  |
| Studj sopr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pag  | 1. 1 |
| SEZIONE    | PRIMA. Inscrizioni aventi un nesso di lettere costituito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 4    |
|            | in tutto, o in parte da una data sillaba .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27   | . 4  |
| ARTICOLO   | I. Inscrizioni aventi la sillaba an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27   | ivi  |
| 27         | II. $n$ $fil$ $\dots$ $fil$ $y$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 6    |
| 27         | III. " " $ic \dots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | . 7  |
| 27         | IV. " " laf, lav, o lavt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 27 | 9    |
| 27         | V. " $petr$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 27 | 12   |
| n          | VI. $n$ $n$ $ra8$ $\dots$ $n$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 27 | 14   |
| 27         | VII. $\eta$ $tit$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 22 | 16   |
| 17         | VIII. " $vp \dots vp \dots \dots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 27 | 18   |
| 22         | IX. n sast, hast, o sast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 27 | 20   |
| SEZIONE    | SECONDA. Inscrizioni costituite di un solo nesso di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
|            | lettere: 1 al 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27   | 22   |
| 27         | TERZA. Inscrizioni sopra patere, specchj, e gemme: 1 al 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 27 | 39   |
| 27         | QUARTA. Inscrizioni costituite in generale di più nessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
|            | di lettere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 27 | 79   |
| ARTICOLO   | I. Inscrizioni varie: 1 al 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ,, | ivi  |
| 77         | II. Inscrizioni di Davesco, Stabio, e Sorengo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 95   |
| 77         | III. Inscrizione della Situla di Trento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 100  |
| 22         | IV. " della statuetta ritrovata a San Zeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |
|            | in Val di Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 104  |
| ,,         | V. Inscrizione ritrovata nel Comune di Briona vil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
| */         | laggio del Novarese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 105  |
| <b>3</b> 7 | VI. Delle tavole eugubine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , "  | 107  |
| "          | VII. Inscrizione del lampadario di Cortona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 27 | 113  |
|            | VIII. La grande inscrizione di Perugia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 114  |
| 27         | IX. Il carme degli Arvali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 123  |
| 27         | 121, Il carme degli Arvall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7)   | 140  |

| ARTICOLO | X. Inscrizioni sopra terre cotte ritrovate a Calva-  |            |
|----------|------------------------------------------------------|------------|
|          | tone: 1 al 12                                        | 27         |
| 77       | XI. Inscrizione bilingue di Pavia                    | 30         |
| 27       | XII. Interpretazione di due inscrizioni mistiche » 1 | 3 <b>2</b> |
| SEZIONE  | QUINTA. Sulla fotografia delle inscrizioni           | 34         |

#### PARTE TERZA.

| Studj sulla |        |                 |                                          |                        |       |    | Pag. |            |
|-------------|--------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------|----|------|------------|
| ARTICOLO    | I.     | Della aggrega   | zione di più par                         | role                   | •     |    | 27   | 3          |
| 22          | II.    | Della lettera g | erroneamente i                           | ntrodotta in a         | alcur | ıe |      |            |
|             |        | parole .        |                                          |                        |       |    | 27   | 18         |
| 27          | III.   | Delle parole t  | erminanti con d                          | ue $i$ brevi .         |       |    | 77   | <b>2</b> 9 |
| 27          | IV.    | Dei due i brev  | i da rappresent                          | arsi coll' <i>j</i> lu | ingo  |    | 77   | 33         |
| 77          | V.     | I verbi non o   | luplicano le lo                          | co consonant           | i n   | ei |      |            |
|             |        | tempi pre       | senti, e futuri                          |                        |       |    | 22   | 35         |
| 27          | VI.    | La permutazio   | ne di un'l in un                         | i non impo             | rta   | il |      |            |
|             |        | duplicame       | nto della consor                         | nante precede          | ente  |    | 77   | 39         |
| 27          | VII.   | Le desinenze    | ora, bre, bri, br                        | o sono a scr           | iver  | si |      |            |
|             |        | con un so       | lo b                                     |                        |       |    | 27   | 41         |
| **          | VIII.  | Le desinenze    | bia, bie, bii, bi                        | o sono a scr           | iver  | si |      |            |
|             |        | con un so       | $blo b \dots$                            |                        |       |    | 77   | 42         |
| 4*          | IX.    | Le desinenze    | aggine, iggine, u                        | ggine sono a           | scr   | i- |      |            |
|             |        |                 | un solo $g$                              |                        |       |    | 27   | 46         |
| 27          | X.     |                 | nanti in <i>aggere</i>                   |                        |       |    |      |            |
|             |        |                 | ggire e i nomi                           |                        |       |    |      |            |
|             |        | sono a sci      | riversi con un s                         | olo $g$                |       |    | 22   | 48         |
| לי          | XI.    |                 | so di due conso                          |                        |       |    | 77   | 53         |
| 27          | XII.   | 27              | di due b in a                            |                        |       |    | 77   | ivi        |
| 27          | XIII.  | 27              | di due c                                 | 22                     |       |    | 22   | 55         |
| 27          | XIV.   | 27              | di due d                                 | 27                     | ٠     |    | 27   | <b>5</b> 8 |
| 27          | XV.    | 27              | di due f                                 | 77                     | ۵     |    | 27   | 59         |
| 27          | XVI.   |                 | di due g                                 | 27                     |       |    | 27   | 61         |
| 27          | XVII.  | 27              | di due l                                 | 27                     |       |    | 27   | 65         |
| 27          | XVIII. | 27              | di due m                                 | 27                     |       |    | 77   | 68         |
| 27          | XIX.   | 77              | di due n                                 | 27                     |       |    | 27   | 71         |
| 29          | XX.    | 27              | di due p                                 | 27                     |       |    | 27   | 72         |
| 27          | XXI.   | 27              | di due $r$                               | 27                     |       |    | 17   | 76         |
| 27          | XXII.  | . 27            | di due s                                 | 27                     |       |    | 77   | 79         |
| 27          | XXIII. | 27              | di due t                                 | 27                     |       |    | 77   | 80         |
| 27          | XXIV.  | 27              | $\operatorname{di} \operatorname{due} v$ | 27                     |       |    | 77   | 82         |
|             |        |                 |                                          |                        |       |    |      |            |

| Articolo | XXV. Della lettera z, e dell'erroneo uso di due z in     |                 |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|          | alcune parole                                            | y. <b>8</b> 3   |
| 27       | XXVI. Dell'erroneo uso della vocale a invece delle       |                 |
|          | vocali e, i, o                                           | <sup>n</sup> 91 |
| 27       | XXVII. Dell'erroneo uso della vocale e invece delle      |                 |
|          | vocali a, i, o                                           | 97              |
| 57       | XXVIII. Dell'erroneo uso della vocale i invece delle vo- |                 |
|          | cali $a, e, o, u$                                        | 101             |
| 77       | XXIX. Dell'erroneo uso della vocale o invece delle vo-   |                 |
|          | cali $a, e, i, u.$                                       | , 107           |
| 77       | XXX. Dell'erroneo uso della vocale u invece delle vo-    |                 |
|          | cali <i>e</i> , <i>i</i> , <i>o</i>                      | 112             |
| 37       | XXXI. Lettere non dopie erroneamente introdotte in       |                 |
|          | alcune parole                                            | 116             |
| "        | XXXII. Lettere consonanti erroneamente usate invece di   |                 |
|          | altre                                                    | 119             |
| 27       | XXXIII. Lettere erroneamente spostate, e storpiature di  |                 |
|          | alcune parole                                            |                 |
| 77       | XXXIV. Lettere erroneamente omesse                       | 124             |

## PARTE PRIMA

#### Studj sulla lingua umana.

I progressi degli studj nelle scienze fisiche hanno condotto a scoperte, ed invenzioni non poche nei secoli passati, e nel presente, e quelle hanno influito al conseguimento di ulteriori scoperte, ed invenzioni, aumentando così i vantaggi, che da esse scoperte, ed invenzioni ne derivano.

Fra le scoperte finora publicate non si annoverano quelle risguardanti la natura della lingua umana in genere, nè quelle risguardanti la natura delle lingue europee, giachè, se ciò fosse avvenuto, sarebbesi divulgato.

Alcune scoperte sulla natura della lingua umana in genere, e di alcune lingue speciali ritiene di avere raggiunte chi ha scritto quanto si va ad esporre. Dette scoperte, o sussistono, e la loro publicazione può convenire per l'utile, che potrebbero produrre; o non sussistono, e le osservazioni fatte potrebbero essere causa ad altri di un progresso nella scienza, o quanto meno potrebbero importare il vantaggio di intendere alcune antiche iscrizioni, più quello di determinare in alcune lingue il valore positivo di molti vocaboli, e riguardo alla lingua italiana anche quello di depurarla da molti degli errori ortografici, con cui si scrive.

Sicome va ad essere immensa la materia da trattarsi, giachè oltre il parlare sulla lingua in genere sarà per occorrere di fare delle applicazioni a parole di varie lingue, e sotto varj aspetti; sicome vedesi difficile il trattare la materia stessa con quell'ordine logico, che esigesi da chi publica un lavoro; e sicome potrebbe essere biasimevole il distruggere le osservazioni qualsiansi emerse nei fatti studj; così egli si è risolto di publicare almeno in parte dette osservazioni in un modo qualunque, e di lasciare ad altri il merito di fare un lavoro ordinato, e meno incompleto, di estendere ad altre applicazioni le credute scoperte già fatte, di procedere allo scoprimento di altri segreti della natura nella costituzione delle umane favelle, e di indagare se, e quali dei principj, che verranno additati, siano applicabili, ed in quanto ad altre lingue diverse da quelle, di cui parlerassi.

Essendo probabile, che, quanto sarà per esporsi, sia già stato publicato in parte da altri, sarebbe stato dovere, e desiderio di chi scrive il citarne gli autori, ma questi non verranno indicati, perchè o sono a lui ignoti, o, se ebbe a studiarne qualcuno, non ebbe a farne le opportune annotazioni, non prevedendo di arrivare a poter aggiungere qualche cosa allo scibile umano, ed essendo stato sempre molto occupato anche in cose estranee a tali studj.

Sebene superiormente siasi fatta menzione di errori di ortografia nella lingua italiana, tuttavia verrà usata in questo scritto l'ortografia ora in uso, sia per non distrarre la mente del lettore, sia perchè alcuni errori possono non essere ancora scoperti, dimostrati, o certi, sia perchè potrebbe non venirne adottata la correzione che verrà proposta.

#### ARTICOLO I.

#### Della lingua umana in genere.

La lingua umana è una emanazione della natura di questo globo, e non dell'artificio dell'uomo: tanto è ciò vero, che l'uomo a sua insaputa parla la lingua di chi lo alleva, e con essa esprime spontaneamente le sensazioni, e i pensieri in modo esatto, e pronto,

ritenuto che intendesi dire dei dialetti naturali, e non delle lingue letterarie, poichè queste almeno in parte possono presumersi artificiali. La lingua umana può, e deve considerarsi come una parte fisica dell'uomo, e quindi costituita in consonanza al corpo umano, e verisimilmente soggetta alle leggi di natura, cui è soggetto il corpo stesso. Sotto tale aspetto non fu ancora considerata la lingua umana, o quanto meno non ne sono state promulgate le qualità fisiche a lei proprie, e meno poi fu considerata sotto l'aspetto che come corpo fisico possa essere, o sia soggetta alle costituzioni, o leggi fisiche dei corpi organici, ed inorganici.

I molteplici studj fatti hanno condotto chi scrive alla persuasione, che la lingua umana segua le regole della natura proprie dei corpi organici, ed inorganici, e quindi almeno della nascita, o del suo principio, dell'accrescimento, della aggregazione, della assimilazione, della permutazione, della riflessibilità delle voci a simiglianza di quella dei suoni, e della luce. Quanto verrà esposto sulle accennate regole, dimostrerà se, o meno sia fondata la persuasione di chi scrive.

Sicome però lo sviluppo di ciascuna di dette regole dipende da quello di tutte le altre, od almeno da quello di parte di esse, per cui, soltanto dall'insieme di tutto quanto verrà esposto, emergerà la loro sussistenza, e la loro influenza per giungere alla cognizione della natura della lingua umana, così non saranno a ritenersi completi gli articoli, che di mano in mano verranno esposti nel presente lavoro, poichè anche negli articoli successivi avverrà la ulteriore trattazione delle materie, cui si riferiscono.

Alcune aggregazioni di parole, ed alcune assimilazioni, e permutazioni di lettere sono manifeste, e quindi già note, per cui non presentano a primo aspetto un'importanza di rilievo nella cognizione della lingua umana, ma si vedrà a poco a poco quanto fosse necessario il prestabilire la loro esistenza in genere, quanto siano applicabili isolatamente, o simultaneamente nelle analisi delle parole, e quanto abbiano influito a progredire da cose note a cose ignote, e alla conseguente cognizione della lingua umana.

#### ARTICOLO II.

#### Della origine di una lingua.

La nascita, o il principio di una lingua si verificò col nascere dell'uomo. È di fatto, che colla nascita del corpo umano nasce anche la voce, e da esso emanano voci inarticolate, involontarie, giachè nel bambino appena nato non è presumibile alcuna volontà, ed al più nelle sue voci, nei suoi gridi, si possono presumere gli effetti fisici di cause fisiche. Posto dunque, che le voci nacquero contemporaneamente all'uomo, esse vanno a costituire la materia prima di una lingua a guisa di quella dei corpi organici, ed inorganici. Ciò posto è ad indagarsi, come sia avvenuta una unione delle stesse voci in maniera da produrne una lingua.

È presumibile, che una lingua abbia avuta la sua origine dalla unione di pochi individui mancanti di una lingua qualunque, i quali abbiano incominciato ad esprimersi colle voci del dolore, dell'allegrezza, della meraviglia, colla imitazione delle voci degli altri animali, o dei suoni degli oggetti materiali, o con voci uscite accidentalmente nella necessità di manifestare le loro sensazioni, i loro bisogni, i loro desiderj, limitando da principio le loro voci a vocali, od a voci monosillabe conservatesi in parte sino al presente come sarebbero a, e, i, o, da, di, do, fa ed altre. Così è presumibile, che una tale lingua, come avviene dei minerali, dei vegetabili, e degli animali sia cresciuta a poco a poco sino al punto di indicare non solo gli oggetti, che si presentano ai sensi dell'uomo, ma anche al punto di esprimere le idee astratte, e le più minute gradazioni del suo pensiero, e delle sue passioni.

Le voci sorte ad imitazione di quelle degli altri animali, o dei suoni degli oggetti materiali possono essere comuni a tutte le lingue, poichè derivano da imitazione di suoni ovunque eguali, o simili, ma le altre debbono essere comuni soltanto a tutta quella serie di lingue, che derivano da una lingua originaria comune, poichè, essendo derivate dal caso, è ben difficile, che la generalità delle voci di una lingua possa corrispondere alle voci di un'altra lingua, che abbia avuto un'origine diversa.

Tali voci emesse da dette persone trovatesi insieme unite avranno costituita la loro lingua, la quale dalla loro generazione sarà stata appresa materialmente, conservata, ed aumentata di nuove voci, o parole, a seconda del bisogno, o del caso. Una tale lingua così costituita sarà stata materialmente, e inscientemente appresa, ed aumentata dalla successiva generazione; altretanto sarà avvenuto per parte delle generazioni successive, insciente ciascuna del linguaggio ad esse anteriore, e apprendendo dai viventi soltanto l'ultimo linguaggio nello stato, a cui era stato portato per le avvenute aggiunte, e modificazioni.

Per l'aumento delle generazioni, o per altra causa sarà avvenuta separazione assoluta di famiglie, o di persone, e queste, conservando ciascuna il linguaggio già appreso, lo avranno anch'esse aumentato, o modificato a seconda del bisogno, o del caso, formandone un linguaggio in parte diverso da quello daprima usato, e così sarà avvenuto delle generazioni successive, senza sapere come fosse stata costituita la lingua da esse appresa nell'infanzia. E da ciò, cioè da detta separazione, sono derivate le diverse lingue aventi però alcune radicali comuni, come sarebbero la sanscrita, la tedesca, la latina e la greca, od altra affine ad una di esse.

Le esposte opinioni troveranno un appoggio nell'analisi delle parole, e in parte nel fatto, che gli esseri di questo mondo tanto minerali, quanto vegetabili, e animali, sono soggetti a continue modificazioni sino a che più presto, o più tardi, colla distruzione della loro forma servino alla costituzione di altre forme esse pure soggette al destino della distruzione per una nuova riproduzione. Riguardo però alla lingua umana finita una volta, naturalmente non risorge più, ma può avvenire la costituzione di una nuova lingua nell'accennato caso di unione di più persone mancanti di una lingua qualunque.

#### ARTICOLO III.

#### Dell'accrescimento delle parole.

L'accrescimento delle parole ritiensi talmente manifesto, che reputasi sufficiente la citazione di alcune in varie lingue. Che un tale accrescimento avvenga per aggiungere un'idea accessoria al significato espresso dalla voce, o dalla parola radicale, sembra indubitabile; in ogni modo sta in fatto, che l'aumento è avvenuto non solo sulle voci radicali, ma anche per un ulteriore aumento sopra parole già accresciute.

Detto accrescimento si verifica in moltissime parole, e a dimostrazione della sussistenza di esso si citano le poche parole seguenti:

Latine: focus, focarius, foculus; oculus, ocularis, oculatus; pes, pedis, pedaneus, pedester; res, realis, realitas; ruo, ruina, ruinosus; sto, stabam, stabilis, stabilitas.

ltaliane: fuoco, fuochetto, focolare, focoso; ochio, ochiali, ochiata, ochietto, oculare, oculato; piede, pedale, pedaneo, pedestre, pedone; porta, portina, portinajo; sano, sanamento, sanissimo, sanità.

Greche: dendron - albero, dendrion - alberetto, dendromai - alberare; kalos-bello, kaloths-bellezza; pyr-fuoco, pyrh-rogo, pyroeis-igneo; selhnh - luna, selhnaios - lunaris, selhniakos - lunaticus.

Francesi: arbre - albero, arbrisseau - arboscello, arbuste-arbusto, beau - bello, beauté - bellezza; long - lungo, longuement - lungamente, longueur - lunghezza; noir - nero, noircir - annerire, noircissure - anneritura.

Spagnuole: negro-nero, negrecer-annerire, negrecimento-annerimento, negrillo-negretto; origen-origine, original-originale.

Tedesche: Sache - cosa, Sächelchen - coserella; sächlich - reale; schwarz - nero, schwärtzen - annerire, schwärzlich - nericcio.

lnglesi: black - nero, blacken - annerire, blackness - nerezza; curl - riccio, curled - ricciuto; laugh - ridere, laughing - ridente, laughingly - ridendo, con viso ridente.

Valache: lucru - affare, lucredu - lavorare, lucratu - lavorato, lucratoriu - lavoratore, ochiu - ochio, ochiul - ochietto, focu - fuoco, focosu - focoso.

#### ARTICOLO IV.

#### Della aggregazione delle parole.

La aggregazione delle parole esiste quando più voci, o parole sono unite fra loro in modo, che costituiscono una sola parola proferibile con una sola emissione di voce, e nel tempo stesso almeno due delle parole aggregate presentano il rispettivo loro significato, come in benedetto, primogenito, manomettere, retrocedere, nelle quali la aggregazione è semplice di due sole parole senza alcuna mutazione di lettere, o di suono, mentre è diversamente in erbivoro, uniforme, benevolo, maledico, nelle quali è manifesto il significato delle rispettive due parole, che le compongono, ma resta a dimostrarsi la causa, per cui nella costituzione delle prime due entri un i, e per cui la e delle parole benevolo, e maledico è pronunciata diversamente dal modo, in cui verrebbe pronunciata, se le due parole non fossero aggregate.

La aggregazione sudetta è a presumersi derivata dall'essere la pronuncia delle parole meno presta delle sensazioni, e del pensiero, e quindi derivata naturalmente, e non dall'artificio dell'uomo, per esprimere più prestamente le proprie sensazioni, i pensieri, i bisogni, i desiderii. Quindi la aggregazione non è propria soltanto della lingua italiana, ma anche di altre lingue. Infatti si ha in latino: benedictus, manumittere, retrocedere, herbivorus, uniformis, benevolus, maledicus; in francese: bienfaisant - benefico, bonifier - bonificare, rétrocéder - retrocedere, usufruit - usufrutto, vraisemblable verisimile; in spagnuolo: beneficiar, otrotanto, todavia; in greco: analogos - analogo, dialogos - dialogo, hmikyklos-semicerchio, kar-Poforos - fruttifero, neogenhs - neonato; in inglese: beatify - beatifycare, blameful - biasimevole, homeless - senza ricovero, salutiferous salutifero, horseman - cavaliere; in tedesco: beykommen-accostarsi, Freyland - republica, Reisebett - letto da viaggio, Schuhmacher calzolajo, Wegegeld - pedaggio; in valaco: defaimu - biasimare, necuratu - impuro, poimane - dopodimani, primavara - primavera, septimana - settimana.

#### ARTICOLO V.

#### Della assimilazione nelle parole.

L'assimilazione nelle parole a guisa delle assimilazioni, che esistono nei corpi animali, e vegetabili, consiste nella unione di più voci fra loro in una parola esprimente più idee, ma generalmente colla elisione, od ommissione totale, o parziale delle voci assimilate, o di qualcuna di esse: ed è a presumersi, che le elisioni, od ommissioni fossero comprese per qualche tempo di mano in mano che avvennero.

La elisione, od ommissione totale può avvenire per una, o più delle voci assimilate, ma non per tutte, poichè colla elisione di tutte non rimarrebbe alcuna parola, e sebene parzialmente totale non importa la ommissione, od alterazione del significato di ciò, che resta eliso, od ommesso, ma è più difficile a scoprirsi, e talora è dubio.

La elisione, od ommissione parziale delle voci assimilate si verifica ora sulla prima, ed ora sull'ultima parte della voce assimilata, e può avvenire anche in tutte le voci assimilate in una parola.

In generale la assimilazione si limita alla elisione, od ommissione di una, o più lettere, ma talora produce permutazione di suono nelle vocali, o permutazione di consonante.

Anche la assimilazione, come la aggregazione, può ritenersi causata dal bisogno nell'uomo di esprimere più prontamente le proprie sensazioni, i propri pensieri. Nelle analisi, che si daranno in seguito, emergeranno le diverse specie di assimilazioni sopraccennate.

Potrebbesi fare una distinzione fra la assimilazione di voci avvenuta per costituire una parola esprimente una data idea complessa, e la assimilazione avvenuta fra tali parole già costituite con altre voci modificanti l'idea stessa, sicome sarebbero le diverse modificazioni costituenti le desinenze portate dalle declinazioni dei nomi, dalle conjugazioni dei verbi, dagli accrescitivi, dai diminutivi, dagli astratti, o da altre determinazioni, opure fare la distinzione di dette parole da quelle costituite di varie

parole unite fra loro mediante qualche voce intermedia a guisa di legame della loro aggregazione, come in *erbivoro*, *ombrifero*, *pacifico*, *uniforme*; ma se non trovasi sufficiente motivo di fare detta distinzione, reputasi però di rimarcarla a maggiore cognizione della lingua umana.

A schiarimento di quanto sopra si opinerebbe esservi assimilazione totale nelle parole Milanese, Cremonese, corrispondenti
alle latine Mediolanensis, Cremonensis, pella ommissione della
ultima n ivi rappresentante la preposizione in; esservi assimilazione
parziale sulla prima parte di una voce nelle parole nemico, in cui è
ommessa la lettera i della voce in; inerme, in cui è assimilata la
a di arma; esservi assimilazione parziale sulla seconda parte di una
voce nella parola ispirare per inspirare colla ommissione della n,
e in quella di isola per insula; esservi assimilazione con apparente permutazione di suono nelle parole cauda-coda coll'o chiuso
e fraus - frode, coll'o aperto; ed esservi assimilazione con permutazione di consonante nelle parole frigidus, in cui la lettera g colla
assimilazione del secondo i si converte nel primo d di freddo, e
in quella verrà per venirà, in cui viene assimilato l'i, e la n è
convertita in r.

Le assimilazioni verificansi anche in altre lingue, e in prova se ne citano alcune. Nella latina si ravvisa la assimilazione di un'a nelle parole ineptus, inermis, iners rappresentando queste le parole ineaptus, inearmis, inears, in quelle ductus, junctus, scriptus per ducitus, jungitus, scribitus. Nella greca presentasi una assimilazione fra knysa, e konysa (herba), milas, e smilas, milos, e smilos, (taxus - arbor), pylewn, e pilwn (atrium - porta). Nella francese si ha nelle parole inepte, inertie, fable, table colla assimilazione dell'a nelle prime due, e dell'u nelle altre, corrispondendo esse a ineaptus, ineartia, fabula, tabula. Nella spagnuola sarebbevi assimilazione di un'a in enemigo corrispondendo questa a eneamigo, di un'i in amable corrispondendo ad amabilis. Nella tedesca presentasi la assimilazione di un'e in Bundsgenossen (alleato), cioè Bundesgenossen, Blutsfreund (consanguineo), cioè Blutesfreund, Gärtner - giardiniere cioè Gärtener.

#### ARTICOLO VI.

#### Della permutazione delle lettere.

È cosa di fatto essere avvenuta nella lingua la permutazione di alcune lettere con altre. La diversità però di lettere, che si riscontra nelle parole di una lingua in confronto di quelle di altra lingua affine, potrebbe derivare dal diverso modo di esternare una medesima idea, ed in tale caso non esiste una vera permutazione di lettere.

Varie possono essere state le cause delle avvenute mutazioni: una di tali cause sembra quella di pronunciare più prestamente le parole; e ciò si presenterebbe conseguito dalla conversione della lettera l' nella vocale i, come avvenne di flamma in fiamma, di flumen in fiume, di placere in piacere, e simili; dalla conversione delle lettere l, m, n, in q, quando sono susseguite dalla lettera n, avendosi balneum convertito in bagno, omnis in ogni, scamnum in scagno, somnium in sogno, le parole valache lemnu, pumnu, semnu, in legno, pugno, segno, innotus in ignoto, innudus in ignudo, grunnire in grugnire, stannum in stagno, e simili; nella conversione di una consonante in altra eguale a quella immediatamente successiva, come absolvere in assolvere, adcrescere in accrescere, adfigere in affigere, conligare in collegare, conroborare in corroborare, damnum in danno, inluminare in illuminare, inmittere in immettere, obcurrere, in occorrere, subrogare in surrogare, subvenire in sovvenire, dragma in dramma, flegma in flemma, e simili.

In alcune permutazioni però per la causa di una maggiore celerità possono concorrere altre circostanze, e fra queste si presenta la concorrenza della assimilazione di qualche lettera, come da dicitus si ha detto, in cui oltre la permutazione del c in t, concorre anche la assimilazione dell'i, che dovrebbe esistere fra i due t, da scribitus, scriptus si ha scritto, in cui oltre la mutazione daprima del b in p, e indi del p in t, evvi la assimilazione dell'i fra i due t, da togliere si ha tôrre, in cui oltre la permutazione almeno della l in r, evvi la assimilazione delle vocali ie, da ponere si ha porre, in cui, oltre la conversione della n in r,

concorre anche la assimilazione della prima e; e così dicasi di altre parole, in cui concorrono simultaneamente permutazione, e assimilazione di lettere.

Le permutazioni sono avvenute anche in altre lingue, e fra queste in quella latina si presenta permutato nella prima s di cessus il d di cedo, nella prima l di illicitus, illustris la n di inlicitus, inlustris, nella prima m di commemoro la n di conmemoro, nel g di cognatus la prima n di connatus, nella prima r di irregularis la n di inreqularis. Nella greca si ravvisa una permutazione nelle parole pansophos - sapientissimus, plassw - fingo - pokizw - tondeo, porrwprocul, promos - antesignanus, piaros - pinguis, pyelos - loculus, dicendosi anche passophos, plattw, pokazw, porsw, pramos, pieros, pyalos, colla permutazione nella prima parola fra la n, e la s, nella seconda fra le due s, e i due tt, nella terza fra l'i, e l'a, nella quarta fra la r, e la s, nella quinta fra l'o, e l'a, e nelle ultime due fra l'a, e l'e. Nella francese, e nella inglese si ravvisa permutato nella prima s di assister, to assist, il d di adsistere, nella prima l di college, collation in ambe le lingue la n di conlegium, conlatio, nelle prime r di corriger, corroder, to correct, to corrode la n di conrigere, conrodere, nella prima l di illicite, illustre, illicit, illustrious la n di inlicitus, inlustris, nella prima m di immaculé, immaculate la n di inmaculatus, nella prima r di irrationel, irremissible, irrational, irremissible la n di inrationalis, inremissibilis. Nella lingua spagnuola fra le varie permutazioni quelle delle parole suindicate baño - balneum, cuñado - connatus, corregir - conrigere, irracional - inrationalis, irremissible - inremissibilis.

Il fatto, che in alcune parole una lettera talora rappresenta altra lettera, od è rappresentata da altra lettera, va ad essere di una importanza non lieve, sia che si verifichi nelle parole di una medesima lingua, sia che risulti da vocaboli di diverse lingue, i quali abbiano una forma eguale, o consimile, ed un significato eguale, o presso che eguale. Il verificarsi della suesposta circostanza può essere talora l'effetto della tendenza della lingua umana ad esprimere più prestamente le sensazioni, o il pensiero, come nella differenza fra le parole sopracitate absolvere e assolvere, adcrescere e accrescere, dicitus e detto, scribitus e scritto, ma la lettera diversamente rappresentata conserva l'originario suo significato.

#### ARTICOLO VII.

#### Dei suoni delle vocali.

Fra le proprietà della lingua umana sono state indicate all'articolo primo la nascita, l'accrescimento, la aggregazione, la assimilazione, la permutazione, e la riflessione delle voci a simiglianza di quelle dei suoni, e della luce. Ora sarebbe a parlarsi di questa ultima, cioè della riflessione delle voci, essendosi già parlato delle altre, ma per procedervi bisogna premettere l'analisi almeno di alcune parole, e per eseguire una tale analisi occorre di previamente indagare, e conoscere il significato rappresentato dalle voci, o dalle lettere, che costituiscono le parole stesse.

Per giungere a rilevare il significato di alcune voci, e lettere si esporranno nozioni talora affatto comuni, ma lo si ritiene conveniente per procedere dalle cose note ad altre ignote, o forse non osservate, o quanto meno, perchè si opina, che, altramente facendo, potrebbe riescire meno logico, o meno attendibile quanto sarà per dirsi.

Ciò stante si passa previamente a parlare dei suoni delle vocali, poi delle così dette preposizioni, e indi dei valori di alcune lettere colla analisi di alcune parole costituite colle lettere stesse.

Le vocali a, e, i, o, u distinguonsi in brevi, e lunghe. L'a di luna, e le due a di zingara sono brevi; l'a di parlo, e le due a di parlare, e parlerà sono lunghe, notandosi che la parola parlo col suo accrescere in quella di parlare, e parlerà non perde la sua qualità di a lunga nella prima sillaba. Sono brevi le e di opera e di correre; sono lunghe quelle di seno, degno, festa, guerra. Sono brevi li i di docile, mani, facili, serio, speri, speravi, sperai; sono lunghi quelli di ira, follia, ridere, sentì. Sono brevi li o di mano, favola, angolo; sono lunghi quelli di ombra, bolle, ossi, morte, vedrò. Sono brevi li u di fatuo, statua; sono lunghi quelli di luna, uso, lettura, virtù. La osservazione soprafatta sulla parola parlare, che l'aumento di una parola non importa mutazione alla brevità, o lunghezza della voce radicale è a ritenersi applicabile anche alle vocali e, i, o, u, per cui sono a ritenersi lunghe anche

la prima e di guerresco, il primo i di ridicolo, il primo o di bollore, sebene la pausa non cada sulla prima sillaba.

La distinzione di dette voci in brevi, e lunghe fa sorgere le due osservazioni, l'una che non senza un motivo si proferisca una vocale ora lunga, ed ora breve; l'altra che la brevità, o lunghezza di una vocale è indipendente dalla pausa di una parola, sebene la pausa possa verificarsi forse soltanto per una vocale lunga.

Inoltre varj sono i suoni di alcune lettere essendovi la *e* aperta, e quella chiusa, l'o aperto, e quello chiuso, la *s* dolce, e quella dura, la *z* dolce, e quella dura. Tali differenze fanno viepiù sorgere la presunzione, che non lo siano a caso, ma che siano derivanti da circostanze speciali.

Di più le consonanti possono distinguersi in generale in primitive, osiano semplici, e in non primitive, e composte; si presenterebbero composte le consonanti b, g, m, la s dolce, e la z.

#### ARTIGOLO VIII.

#### Del posponimento delle così dette preposizioni.

Sono chiamate preposizioni quelle parole, che nel latino meno antico, e nelle lingue moderne in generale vengono preposte ai nomi. Fra le preposizioni in latino figurano quelle ad, apud, contra, cum, de, e, ex, in, inter, intra, per, post, propter, e di tutte queste si hanno esempj invece del loro posponimento alla parola, alla quale si riferiscono. Tali esempj desunti dagli antichi scrittori si trovano citati nel lessico della lingua latina di Egidio Forcellini stampato a Padova nel 1830 alle parole seguenti:

Ad: al § 27: dies, quam ad dares huic.

Apud: al § 7: Misenum apud, et Ravennam.

Contra: al § 6: quos contra disputant.

Cum: al § 3: mecum, quocum, quibuscum.

De: al § 9: fundus quo de agitur.

E: al § 18: Haec eadem, quibus e nunc nos sumus, ante fuisse.

Ex: al § 17: magna ex parte. In: al § 31: hoc tempore in. Inter: al § 14: haec inter, verbera inter.

Intra: al § 8: lucem intra. Per: al § 21: viam per.

Post: al § 3: multis post annis; anno post; multis annis post.

Propter: al § 6: viam propter; qua propter.

Stantechè nella analisi delle parole, come si vedrà in appresso, si è rilevato costante il posponimento delle preposizioni alle parole, cui si riferiscono, così si è trovato conveniente il dimostrare come sopra la sussistenza del fatto, ad onta che il nome di preposizione significhi l'anteponimento, e non il posponimento alla parola, cui si riferisce la preposizione stessa.

#### ARTICOLO IX.

#### Valori di alcune lettere, e analisi di alcune parole.

La esposizione dei valori delle lettere italiane, anche limitandosi a quelli scoperti, importa un lungo lavoro; più quanto si fosse per dire non si potrebbe dimostrare senza previamente scoprire il segreto della costruzione delle parole della lingua umana, e quindi non solo della italiana, ma di molte, e forse di tutte le lingue: oltremodo poi riescirebbe lungo, e complicato, se si aggiungessero i valori ritrovati delle lettere costituenti le parole di altre lingue.

Perciò si esporrà ora soltanto il valore attribuito alle lettere delle parole italiane sotto indicate, onde dare un'idea del modo, con cui le parole sono costrutte, e onde procedere alla esposizione della riflessibilità delle voci, notandosi però che le stesse lettere in altre parole possono avere altri valori.

Le parole, delle quali si porge l'analisi sono cado, centro, cerco, certo, face, parto, perdo.

L'a di cado, di face, e di parto esprime l'ha persona terza singolare del verbo avere.

Il c delle parole cado, certo, face, e il secondo c di cerco hanno il significato di questo; il ce conservato nella lingua francese, e l'italiano ciò appoggiano la fatta attribuzione di detto valore.

Il c di centro, e il primo c di cerchio rappresenta la voce oc, vale a dire ochio, e sarebbe avvenuta la assimilazione dell'o, come in vena da avena, riso (grano) da oryza.

Il d di cado, e perdo rappresenta la particella de in significato di mancare, o togliere, indicata anche nel lessico del Forcellini in fine alla parola de, dove sono citate le parole demens, desum, deformis in prova del suo significato di deficienza.

Le e di centro, e cerco pronunciansi chiuse, e opinasi rappre-

sentare la preposizione latina e.

Le e di certo, e perdo si proferiscono aperte, e rappresentano l'è verbo, corrispondente al latino est, ed un eguale significato si ha fondamento di attribuire alla e di face, sebene questa si pronuncii breve, e le altre si proferiscano lunghe.

La f di face rappresenta la voce fo esprimente la idea di fuoco coll'o eliso, od assimilato.

La *n* di *centro* rappresenta la voce *in*, in significato di *entro*, e in questa parola è evidente l'avvenuta assimilazione dell'*i* di esso *in*.

L'o breve di cado, centro, cerco, certo, parto, e perdo sembra potersi interpretare pel verbo ho prima persona singolare del verbo avere.

I p di parto, e perdo rappresentano la voce pe, o sia piede, corrispondente al latino pes, e indicano la avvenuta assimilazione dell'e.

Le r di centro, cerco, certo, e perdo rappresentano la voce re-cosa, corrispondente al latino res, e radicale di reale, e realtà.

La r di parto prima persona del verbo partire rappresenta la voce ir, ire-andare coll'avvenuta assimilazione dell'i, e quella di parto in significato di nascita rappresenta la voce or radicale del verbo orior-nascere, e addita la avvenuta assimilazione dell'o di or.

I t di centro, certo, e parto rappresentano il latino edo, edis, edidi, editum significante dar fuori, produrre, costruire, costituire, fare, stabilire.

Supposto che sussistano i significati attribuiti come sopra alle sucitate lettere, la costituzione delle suindicate parole si presenterebbe come segue:

Cado: c-a-d-o, rappresentanti le voci ce-ha-de-ho, le quali esprimono: questo-ha-manca-ho.

Centro: c-e-n-t-r-o, cioè oc-e-in-ed-re-ho: sicome la e è preposizione, così sebene posposta in latino conviene anteporla in italiano, e si ha la spiegazione: derivante da-ochio-entro-costituita-cosa-ho.

Cerco: c-e-r-c-o, cioè oc-e-re-ce-ho, esprimenti tali voci: derivante

da-ochio-cosa-questa-ho.

Certo: c-e-r-t-o, cioè ce-è-re-ed-ho: questa è cosa costituita (o fatta)-ho.

Face: f-a-c-e, cioè fo-ha-ce-è: fuoco-ha-questo-è.

Parto in significato di partire: p-a-r-t-o, cioè pe-ha-ir-ed-ho: piede-ha-andare-costituito (opure fatto, prodotto)-ho.

Parto in significato di nascita: p-a-r-t-o, cioè pe-ha-or-ed-ho:

piede-ha-nascere-prodotto (o fatto)-ho.

Perdo: p-e-r-d-o, cioè pe-è-re-de-ho: piede-è-cosa-mancare-ho.

Dalla analisi delle suripetute parole si possono trarre le osservazioni, che la costituzione delle parole è la espressione delle sensazioni di mano in mano provate dal fisico, o dal pensiero dell'uomo; che un'analisi giusta può importare la cognizione del valore positivo di una parola; e che colla analisi si possono rilevare, e dimostrare gli errori ortografici introdotti nella lingua scritta. Dalla analisi poi di altre parole sarà per emergere più estesamente la costituzione della lingua umana co' suoi segreti, e verrà aperta la via alla intelligenza delle inscrizioni dei tempi etruschi.

#### ARTICOLO X.

#### Della riflessibilità delle parti di una parola.

È presumibile, come si accennò, che una lingua sia nata dalla circostanza di trovarsi insieme unite due, o più persone abitualmente, o con qualche frequenza; che trovandosi unite senza avere alcuna lingua abbiano emesse delle voci per esprimere i loro bisogni, i loro desiderj, o le loro sensazioni; e che a poco a poco essi, ed indi i loro discendenti abbiano emesse altre voci nella necessità di dire ciò, che prima non era stato ancora espresso, opure di esternare le circostanze accessorie di ciò, che era espresso dalle voci principali, o dalla unione di varie di esse, come da erba, erbe, erbetta, erbaccia, erboso, erbifero.

È pure presumibile, che le prime voci, almeno per la massima parte, siano state monosillabe, non essendo necessaria la pronuncia di più sillabe per esprimere soltanto una cosa, od un'idea. Stante una tale presumibilità diviene anche presumibile: 1.º che almeno le parole polisillabe siano composte di più voci costituenti insieme unite una proposizione esprimente un valore complessivo; 2.º che in origine venissero proferite tutte le voci costituenti ora le parole; 3.º che il pensiero essendo più pronto della pronuncia delle voci, e l'organo della voce essendo continuamente pressato a proferirle in fretta, ne siano conseguentemente avvenute le assimilazioni, e le aggregazioni, di cui si è già parlato.

Se dunque le parole sono a ritenersi costituite da varie voci aventi ciascuna un significato, è a dedursi, che analizzando le parole si conosceranno i significati rappresentati dalle parti costituenti le parole stesse, e i medesimi dovranno risultare, sia incominciando dalla prima voce, sia incominciando dall'ultima. L'analisi fatta nel precedente articolo nono riguardo alle parole cado, centro, cerco, certo, face, parto, perdo dimostra le voci, di cui sono composte le parole stesse, incominciando dalla prima loro lettera. Ora incominciando l'analisi dall'ultima loro lettera si vedrà. che non solo si può incominciarla dall'ultima lettera, ma che anche incominciando da quest'ultima si ha come per riflessione il regolare esponimento dei varj significati esprimenti il valore complessivo della parola. Infatti, incominciando dalle ultime lettere, le analisi delle suaccennate parole sarebbero, quella di cado: ho-manca-ha-questo; quella di centro: ho-cosa-costituita-in- (cioè entro) derivante da ochio; quella di cerco: ho-questa-cosa-derivanteda-ochio; quella di certo: ho-costituita-cosa-è-questo; quella di face: è-questo-ha-fuoco, opure da fuoco; quella di parto, in significato di partire: ho - costituito - andare - ha - piede; quella di parto, in significato di nascita: ho - prodotto - nascere - ha - piede; quella di perdo: ho - mancare - cosa - è - piede.

Da quanto è sopra esposto, è a ritenersi, che in generale le parole sono composte da più voci regolarmente unite fra loro, e costituenti una, o più proposizioni; e che per poter ritenere giusta l'analisi di una parola è necessario si presentino espresse regolarmente una, o più proposizioni, sia incominciando dalla prima voce, sia incominciando dall'ultima.

#### ARTICOLO XI.

#### Delle lettere dell'alfabeto.

Coi precedenti dieci articoli si è data un'idea della costituzione fisica della lingua umana; ma sebene ciò abbia fatto conoscere il segreto principale della natura in tale rapporto, nullameno molte sono le cose, che restano a trattarsi per rilevare più estesamente, sia la natura della lingua umana in generale, e i suoi segreti, sia per conoscere ciò, che riguarda in ispecie la lingua italiana, ed altre lingue. La complicazione di quanto si intenderebbe di publicare non lascia fiducia a chi scrive di poter esporre coll'ordine desiderato le diverse materie, e il completo loro sviluppo, e perciò egli in luogo di fare un regolare trattato si limiterà, come già disse, ad esporre un cumulo qualsiasi di osservazioni.

Ciò posto trovasi di parlare primieramente, e in generale dei significati. e degli usi delle lettere dell'alfabeto; e si dice in generale, sia perchè alcuni possono non venire rimarcati, sia perchè resterà a parlarsi di nuovo sulle lettere stesse, riguardo alle parole taciute, per dimostrare viepiù colla analisi delle parole gli usi delle voci rapresentate dalle lettere, la costituzione fisica delle parole, e il loro significato positivo. E tanto riguardo alle vocali, quanto riguardo alle consonanti è a notarsi altresì, che esse possono talora non avere un significato proprio, ma essere parte di una voce radicale, come in pa radicale di pane, pascere, pasta, in pe radicale di pedale, pedestre, pedone, in re-cosa radicale di reale, realtà, in di radicale di diario, diurno, in fo radicale di fondo, foppa, fosso, in oc radicale di ochio, oculare, in cu radicale di culla, e del latino cubare, in un radicale di uno, unità.

Si disse di parlare delle lettere dell'alfabeto: ora aggiungesi, che si osserverà l'ordine dell'alfabeto stesso senza riguardo a quel diverso ordine, che potesse essere suggerito dalla cognizione della loro natura, ed aggiungesi pure, che si fanno precedere sulle vocali alcune nozioni come necessarie, o influenti alla esposizione di quanto sarà per dirsi sulle consonanti delle parole italiane,

che dopo di queste si parlerà più estesamente sulle vocali stesse, e che di poi si parlerà delle lettere risguardanti in ispecie le lingue latina, greca, francese, spagnuola, tedesca, valaca, inglese, e olandese.

### ARTICOLO XII.

# Della vocale A.

La lettera a, come si è osservato all'articolo settimo, distinguesi in lunga, e breve: è lunga in cado, face, parto, verità, vedrà; è breve in luna, bella, organo, prega, pregano, diceva. Di questa lettera presentansi i significati, e gli usi seguenti.

1.º La voce a esprime la terza persona singolare del presente indicativo del verbo avere, e scrivesi a in francese, e in spagnuolo, ha in italiano, senza che però si pronuncii la lettera h; corrisponde al latino habet, al tedesco hat, all'inglese hats, opure has. e al valaco áre. In tale significato trovasi, come si è già osservato, nelle parole cado, face, state analizzate ce-ha-de-ho, osia questo-ha-manca-ho, fo-ha-ce-è, fuoco-ha-questo-è. In alcuni dialetti l'a usasi tanto in detto significato, quanto in quello di hanno, persona terza plurale dello stesso verbo avere.

2.º L'a preposizione del dativo in italiano, in francese, e in spagnuolo, preposizione dei genitivi singolari, e plurali nella lingua valaca, equivalente all'articolo la nel nominativo singolare feminino nella stessa lingua valaca, ed esprimente l'articolo uno nella lingua inglese. Sopra tale a sorge il dubio, che in origine sia stata detta nel significato di ha verbo, e che in fatto si risolva

intrinsecamente in tale significato.

3.º L'a preposizione dell'ablativo in latino, che corrisponde a da in italiano, a de in francese, e spagnuolo, a von in tedesco, a from, e by in inglese, e a delâ in valaco. Una tale a si reputa essere tanto la seconda a di italiano, e mantovano, quanto l'a di mortale, e sepolcrale, essendo la loro analisi Italia-a-in-ho, cioè ho-in-da-Italia; Mantova-a-in-ho, cioè ho-in-da-Mantova; morte-a-ul-è, è-qualche-cosa-da-morte; sepolcro-a-ul-è, è-qualchecosa-da-sepolcro, notandosi che nell'articolo vigesimoterzo sulla lettera l verrà esposto come essa rappresenti talora l'aggettivo ullus. Anche sopra una tale a sorge il dubio, che in origine equivalesse al verbo ha, colla differenza, che l'a preposizione dell'ablativo veniva posposta all'oggetto, cui si riferiva, e che l'a sopraindicata quale preposizione del dativo veniva invece anteposta.

- 4.° L'a privativa, come nelle parole latine acephalus senza capo, amens mentecatto, amissus perduto, avertere volgere altrove, e nelle greche agamos non conjugato, azymos senza lievito, atheos non credente in Dio: forse tale a fu e-a, fuori ha.
  - 5.° L'ah interjezione.
- 6.º L'a senza un significato proprio, ma costituente parte di una voce radicale, e può esservi anche un'a di significato sinora non rilevato.
- 7.° L'a ommessa, od assimilata ad altra lettera, come in bottega da apotheca, postema da apostema, ragno da araneus, rena da arena, udire da audire, poco da paucus, toro da taurus, vena da avena, decenne da dieci-è-anni, età da aetas, inetto da in-è-atto, nemico da in-è-amico, ritenuto che l'in di inetto, e di nemico è quello negativo.
- 8.° L'a con assimilazione a sè di altra lettera, come nelle parole penale, lunare, nelle quali è elisa l'a breve di pena, e di luna, in mortale, e solare, nelle quali è elisa la e di morte, e di sole, in centrale, e volgare, nelle quali è eliso l'o di centro, e di volgo.

Tanto le a come sopra assimilate, quanto quelle assimilanti appartengono a qualcuna di quelle sovradistinte.

# ARTICOLO XIII.

# Della vocale E.

La vocale e, come si è detto, distinguesi in lunga, e breve, e distinguesi anche in aperta, chiusa, ed incerta. Pronunciasi lunga, ed aperta nelle parole perdo, fiammella, lucerna, allorchè, ed altre; pronunciasi lunga, e chiusa nelle parole esso, cerco, furbesco, pineto, ed altre; pronunciasi breve nelle parole buone,

fodero, lode, mite, ride, ridere, ed altre, ma è incerto se la e breve sia aperta, o chiusa, non avendosi sinora sufficienti argomenti per opinare se tali e incerte equivalgano tutte, o quali all'e aperta, od alla chiusa, o se abbiano altro valore.

Il significato dell' e aperta è quello della terza persona singolare del presente indicativo del verbo essere, che scrivesi è in italiano, e in valaco, est in latino, e in francese, es in spagnuolo, ist in tedesco, e is in inglese; le analisi di perdo, fiammella, lu-cerna corrispondono all'esposto significato: p-e-r-d-o, cioè pe-è-re-de-ho, piede-è-cosa-manca-ho; fiamm-e-l-l-a, cioè fiamma-è-ul-ul-ha, fiamma-è-qualche-qualche-ha; luc-e-r-n-a, cioè luce-è-re-in-ha, luce-è-cosa-in- (cioè entro) ha. Nei dialetti bergamasco, e mantovano ha anche il significato di sono, terza persona plu-rale di essere. L'e desinenza del singolare di alcuni nomi, come in luce, e fragile, e desinenza plurale di altri, come in porte, e dure, non ostante che l'e non si pronuncii lunga, e aperta, tut-tavia sembra, che importi il significato dell'e aperta, cioè dell'è verbo, corrispondente all'est latino.

L'e chiusa lunga presenta i due significati, l'uno di egli, e l'altro della così detta preposizione latina e; ma potrebbe darsi che ne rappresentasse qualche altro. Il significato di egli corrisponde al latino is, al francese il, e lui, al tedesco er, all'inglese he, a el in spagnuolo, e valaco; e tale significato sembra potersi presumere nell'e di egli, esso, quello, questo. L'e chiusa preposizione significa da, di, fuori, privazione, proveniente - da, derivante - da, causato - da. In tale significato si ha l'esempio citato nel lessico latino del Forcellini alla parola ex nel § 4: Ennius in sepulcro Scipionum constitutus e marmore; ed è a presumersi un tale significato nelle parole emittere-emettere, enormis-enorme esprimenti mettere fuori, fuori di norma. La stessa preposizione e, anzichè venire preposta, spesso trovasi invece posposta, come fu osservato nell'articolo sul posponimento delle preposizioni, e vedesi posposta anche nella formazione delle parole, come in europeo, plebeo, furbesco, pineto, essendo manifesto, che europeo è da analizzarsi Europa-e-o, cioè ho-proveniente-dall' Europa, plebeo da plebe-e-o, cioè ho derivante da plebe, furbesco da furbo-e-esse-ce-o, cioè ho-questo-essere-da-furbo, pineto da pin-e-ed-o, cioè ho-costituito-da-pini.

Oltre l'è verbo, l'e pronome, e l'e preposizione sonovi anche l'e congiunzione corrispondente all'et in latino, e in francese, la eh interjezione, e l'e non avente un significato proprio, ma facente parte di una voce radicale, come fu osservato nell'articolo undecimo per tutte le lettere, e può esservi anche un'e avente un significato sinora non rilevato.

In greco evvi l'e significante se pronome, l'e, e l'h interjezione. l'h avente i varj significati di o congiunzione, di certamente, dell'articolo femminile singolare la, di la quale, di disse.

Di più l'e chiusa in italiano è talora rappresentata da un i nelle corrispondenti parole latine, come in bevere - bibere, degno-dignus, fede - fides. negro - niger. pegno - pignus, segno - signum, e nelle francesi come in degno - digne, legatura - ligature, segno-signe, non che in alcuni dialetti italiani, come in presa - prisa, seta - sida.

Sonovi viceversa delle parole italiane, nelle quali l'i è rappresentato da un e in altre lingue, come nelle parole latine Dio-Deus, migliore - melior, mio - meus, nipote - nepos, ricevere - recipere, sicuro - securus, nelle francesi bisogno-besoin, ginocchio - genou, minuto - menu, misura - mesure, e nel dialetto milanese sinistra dicesi sinestra.

Evvi anche l'e aperta rappresentata da un i, come in latino lecito-licitus, selva-silva, senapa-sinapis, vedovo-viduus, in francese letto-lit, tessere-tisser, e nel dialetto milanese vecchio-vicc.

L'e chiusa rappresentata da un y in latino, e in greco, come cembalo – cymbalum – kymbalon, gesso – gypsum – gypsos.

La e assimilata ad altra lettera, come in offro, ruga, spedire, straordinario, vangelo, nelle quali è manifesta la avvenuta assimilazione, od ommissione dell'e dalle corrispondenti parole latine obfero, eruca, expedire, extraordinarius, evangelium.

La e con assimilata a sè altra lettera precedente, come in età-aetas, ledere-laedere, nelle quali parole trovasi assimilata l'a all'e, in contea, plebeo, nelle quali fu assimilata l'e breve di conte, e di plebe, in femina-foemina, fetore-foetor, pena-poena, nelle quali fu assimilato un o, in erba-herba, erede-heres, eroe-heros, nelle quali fu assimilata l'h.

La e con assimilata a sè altra lettera susseguente, come in decenne, inerme, inetto, nemico, nelle quali fu assimilata l'a susseguente all'e, essendo manifesta la derivazione di decenne da dieci-è-anni, di inerme da in- (negativo) è-armi, di inetto da in-è-atto, di nemico da in-è-amico, esprimenti non-è-armi, non-è-atto, non-è-amico.

Trovasi pure di osservare, che va ad essere interessante il pronunciare giustamente la e, atteso il diverso significato sopra osservato della e aperta da quello della e chiusa; e che per tale diversità di significati, quando la e di una parola è diversa in confronto di quella della voce, o parola radicale, quand'anche la diversità sia fra lunga, e breve, è a presumersi, o la mutazione reale della vocale stessa per avvenuto cambiamento del significato espresso dalla e della radicale, come fra misero, e miseria, o l'assimilazione di qualche lettera attigua alla e, che viene pronunciata, come fra bene, e benefico, fra bene, e benevolo. Stante una tale distinzione della e aperta dalla e chiusa osservata nella lingua viva italiana, è a presumersi erroneo l'uso di proferire in latino l'e aperta anche quando nelle corrispondenti parole italiane si proferisce chiusa, e quindi erroneo l'uso di leggere credo, plenus, potentia, regnum, verus, ed altre, coll'e aperta, mentre in italiano la e si proferisce indubiamente chiusa nelle corrispondenti parole credo, pieno, potenza, regno, vero, meno i derivati credito, e credulo.

# ARTICOLO XIV.

# Della vocale I.

La vocale *i*, come si disse all'articolo settimo, si distingue in lungo, e breve, e di esso si notano i significati, ed usi seguenti:

L'i lungo, persona seconda singolare dell'imperativo del verbo eo, is, ire, andare, corrisponde a va in italiano.

L'i lungo, articolo plurale maschile, come i libri, i piedi in italiano; tati-i, i padri, cani-i, i cani in valaco; equivalente al les francese, al los spagnuolo; e nel dialetto milanese usato anche

nel significato dell'articolo feminile plurale le, dicendosi i crôs, i donn, per dire le croci, le donne.

L'i lungo, avente il significato di avete in alcune parole, come in nutrice, che si analizza nutre-i-ce-e, nutre avete questo è; e in tale significato si usa anche isolato in alcuni dialetti, come i-rason, avete ragione, i-parlà, avete parlato.

L'i lungo in alcuni dialetti, come nel milanese, e nel mantovano significa anche eglino, opure essi, come i parla, i voleva, eglino, od essi parlano, volevano; e talora equivale al pronome plurale li, i volì, li volete, i sentì, li sentite.

L'i breve avente il significato della preposizione latina e, o quello del pronome egli, o quello del pronome eglino, come in oratorio, metallico, arido, sassi, veri.

L'i rappresentante la lettera l. come nelle parole chiaro, fiore, piano, pieno, ed altre, derivanti dal latino clarus, flos, planus, plenus, in bianco, biasimo, pianta, ed altre, corrispondenti alle francesi blanc, blâme, plante.

L'i verisimilmente rappresentante qualche altro significato sinora non rilevato.

L'i non avente alcun significato proprio, come in dire, dito, diurno, perchè formante parte di una radicale, giusta quanto fu osservato nell'articolo undecimo per tutte le lettere, opure introdotto per indicare che il c, ed il g sono a pronunciarsi dolci, come in fagio da fagus.

L'i di quelle parole latine, che è rappresentato da un'e nelle corrispondenti italiane, come in ipse-esso, dignus-degno, sitis-sete, participo-partecipo, artifices-artefici.

L'i in italiano rappresentato viceversa da un e in altre lingue, come nelle parole Dio, migliore, mio, nipote, ricevere, sicuro, olio, orcio, corrispondenti alle latine Deus, melior, meus, nepos, recipere, securus, oleum, urceus, e come in bisogno, ciriegia, corrispondenti alle francesi bésoin, cerise.

L'i rappresentato da un o in latino, come in cieco-coecus, cielo-coelum, fieno-foenum.

L'i rappresentato anticamente da un u in latino, come in decimo-decumus, libens-lubens, massimo-maxumus, ottimo-optumus, prossimo-proxumus.

L'i rappresentante in italiano l'y greco, come in piramide - pyramis, sillaba - syllaba, tipo - typos.

L'i rappresentante le due lettere hy in latino, come in inno-hymnus, imene-hymen, ipoteca-hypotheca, corrispondenti alle parole greche ymnos, ymhn, ypothhkh.

L'i assimilato ad altra lettera, od eliso, come in nemico, rondine, storia, strumento corrispondenti alle latine inimicus, hirundo, historia, instrumentum; scritto in luogo di scribitus, verrà per venirà.

L'i rappresentante anche altre lettere assimilate, od elise, come in ilare - hilaris, irsuto - hirsutus, ispido - hispidus, nelle quali è ommessa la h; come in istituito, istrutto in luogo di instituito, instrutto, nelle quali è assimilata la n; e come l'i usato nel bergamasco per vino colla assimilazione, od elisione delle lettere anteriori, e posteriori.

L'i greco, ora disusato, per significare ou, egli, o quello in italiano, e is, ille in latino.

L'i inglese esprimente ego, io, usato anche in italiano in poesia. L'y spagnuolo, che pronunciasi come l'i italiano, e che esprime la congiunzione e, notandosi che un tale y mutasi in e, se la parola susseguente incomincia colla vocale i, dicendosi Pedro, e Juan, Pietro e Giovanni.

### ARTICOLO XV.

#### Della vocale 0.

La vocale o distinguesi in lunga, e breve, più in aperta, chiusa, e incerta: sono aperti, e lunghi li o di morte, ossi, pochi, notorj, vedrò; sono chiusi, e lunghi quelli di bolle, bollore, oltre, parlatore, verbosi; sono incerti quelli brevi di angoli, favola, mano, parlo, vedo, e qualificansi incerti non avendosi argomenti sufficienti per stabilire se tutti, o quali equivalgono a quello aperto, od a quello chiuso, o se abbiano un diverso valore.

È aperto l'o corrispondente al latino habeo, che in italiano scrivesi ho coll'h, sebene questa non si pronuncii: un tale o corrisponde al greco  $\epsilon \chi \omega$ , al francese j'ai, allo spagnuolo he, al tedesco ich habe, all'inglese i have, e al valaco io am.

È pure aperto l'o significante aqua corrispondente al francese eau.

L'o aperto rappresentato in latino dalle vocali au, come in moro-maurus, oro-aurum, poco-paucus, posa-pausa, toro-taurus, parola-paraula.

L'o aperto rappresentato dall'ou in francese, come in coprire - courrir, lodare - louer, movere - mouvoir, soffrire - souffrir.

L'o chiuso ha il significato di alto, sopra, opure molto, come in monte, sole, olmo, avarone, bramoso.

Vi è anche l'o chiuso quale rappresentante un u nelle parole latine, come in orina - urina, rompere - rumpere, ombra - umbra, onda - unda.

L'o chiuso rappresentato in latino dalle vocali au, come in coda - cauda.

L'o chiuso rappresentato dall'eu in francese, come in ardore - ardeur, minore - mineur, valore - valeur.

L'o chiuso rappresentato dalle vocali ou in francese, come in amore - amour, dolce - douce, mosca - mouche, polpa - poulpe.

Evvi l'o congiunzione in italiano, e in spagnuolo, corrispondente al latino aut, al greco h, al francese ou, al tedesco oder, all'inglese or, e al valaco au.

L'oh interjezione in più lingue.

L'o, che si prepone in varie lingue ai casi vocativi.

In greco l'o, h, to corrispondente al latino hic, hæc, hoc, ille, illa, illud.

Oltre detti o può esservi anche l'o non avente un significato proprio, ma formante parte di una voce radicale, come fu osservato nell'articolo undecimo per tutte le lettere, e può esservi altresì un o di significato sinora non rilevato.

L'o assimilato ad altra lettera, come in oryzo-riso, foelix-felice, foemina-femina, poena-pena, amoenus-ameno, ed altre; come pure in asta rappresentato dalla h in latino scrivendosi hasta, in aspo pure rappresentato da un'h come nel tedesco Haspel, in ascendere, in astro, ed in altre parole.

L'o con assimilazione a sè di altra lettera, come in onore, orizonte, orribile, ospite, nelle quali in confronto alle corrispondenti parole latine honor, horizon, horribilis, hospes sarebbe avvenuta la assimilazione dell'h all'o.

## ARTICOLO XVI.

### Della vocale U.

La vocale u distinguesi anch'essa in lunga, e breve, come si disse: è lunga in luna, uso, virtù, ed è breve in innocuo, statua, vacuo. Essa in alcuni luoghi d'Italia si pronuncia chiusa, come in francese l'u di fortune; e in altri luoghi si proferisce aperta, come in francese l'ou di troupe. Quando l'u è susseguito da altra vocale, si pronuncia in generale come un v, e di tale u parlerassi nell'articolo sulle lettere  $O\ U\ V$ .

Nelle parole italiane corrispondenti alle latine, in cui trovansi le vocali au, queste due vocali ora si pronunciano entrambe, come in fauces - fauci, naufragus - naufrago; ora si pronuncia il solo u, come in audire - udire, claudere - chiudere; ora sono rappresentate da un o aperto, come in fraus-frode, laus-lode, paraula-parola, paucus-poco; e talora sono rappresentate da un o chiuso, come in cauda - coda.

Anche per l'u si verifica la sua assimilazione ad altra lettera, come in formale, dotale, nelle quali parole l'u di ul-qualche rappresentato dalla lettera l è assimilato alla precedente a; in fedele, in cui è assimilato alla precedente e; in gentile, in cui è assimilato al precedente i; in ardere, in cui l'u di ur radicale di uro-abbruciare è assimilato alla precedente a; in clarus-chiaro, e lampas-lampada, nelle quali l'u di lu-luce è assimilato alla sus-seguente a. E si verifica anche la assimilazione di altra lettera all'u, come in audire-udire, in cui l'a è assimilata all'u, in humidus-umido, in cui l'h è assimilata all'u.

L'u quando insieme ad altra lettera forma parte di una voce radicale non ha un significato proprio, ma quando non è tale ha in generale ora il significato di ho prima persona dal verbo avere, come in firmus-fermo, damnum-danno, caput-capo; ora ha il significato di alto, sopra, opure molto, come l'o chiuso in italiano, ciò che verificasi nelle parole umbra-ombra, unda-onda, facundus-facondo; e può avere altro significato finora non rilevato.

## ARTICOLO XVII.

## Della lettera B.

La lettera b reputasi non primitiva, non trovandosi nelle antiche inscrizioni etrusche, e in ispecie nella lunga inscrizione di Perugia, che vedesi alla pagina 85 delle antiche inscrizioni perugine pubblicate da Giovanni Battista Vermiglioli, nè in quella, che leggesi nella successiva pagina 118 detta della Torre di San Manno, nè in quelle non etrusche, ma antiche pubblicate da Teodoro Mommsen nel suo libro Die unteritalischen Dialekte alla pagina 128 in corrispondenza alla tavola settima, e alla successiva pagina 183 in corrispondenza alla iscrizione ventiquattresima della tavola decima; e reputasi, che equivalga in generale alla lettera p raddolcita dalla assimilazione con essa di altra lettera, o dalla concorrenza di altra circostanza.

Dopo la introduzione del *b* nella lingua umana, è presumibile, che il *b* sia stato usato anche senza un significato proprio unitamente ad altra lettera, e che sia parte di una voce radicale, come sarebbe in *belare*, ritenendosi formata tale parola dalla imitazione del suono della voce delle pecore simile al suono *be*.

Il *b* talora rappresenta altre lettere, od è rappresentato da altre lettere, e talora è incerto, se esso rappresenta altra lettera, o se invece ne è rappresentato.

Il b rappresenta il d nelle parole abbassare, abbattere, abbellire, abbisognare, abboccarsi, abbonare, abbracciare, e in altre parole, nelle quali è manifesto, che l'ab rappresenta la sillaba ad nello stesso modo, che tale sillaba ad è rappresentata da quelle ac, af, an, ap, as nelle parole accumulare, affigere, annettere, approvare, assistere, ed altre. Rappresenta un'f nella parola bioccolo in significate di fioccolo; sta in luogo di un p nel secondo b di obbrobrio corrispondente al latino opprobrium, in bottega derivante da apotheca, e in altre parole; rappresenta un v in gabia corrispondendo al latino cavea, in conobbi corrispondendo al latino cognovi, in crebbi corrispondendo al latino crevi; e viceversa in latino è rappresentato da un v in italiano, come in amabam - amava, bibere-bevere, cubari-covare, debet-deve, diabulus-diavolo,

fabula-favola, gubernare-governare, habere-avere, ibi-ivi, labor-lavoro, probare-provare, scribere-scrivere, tabula-tavola, e in altre parole. Rapporto alle consonanti b, e v è a notarsi, che trovansi usate entrambe in muovere, e mobile, sebene entrambe le parole derivino da una medesima radicale, e che in antiche inscrizioni leggesi il b in luogo del v in ababus per abavus, abe per ave, bixit per vixit, curbatus per curvatus.

Il b trovasi talora assimilato alla lettera successiva, come nelle parole ascondere, astemio, astenere, ostacolo, ed altre, corrispondenti alle latine abscondere, abstemius, abstinere, obstaculum; e talora ha assimilata a sè la lettera precedente, come in badìa, bellico, briaco per abadìa, ombelico, ebriaco.

Il b viene talora mutato in altra lettera eguale a quella della voce successiva, alla quale è aggregato, come da absens - assente, da absolvere - assolvere, da observare - osservare, da subdividere - suddividere, da subficiens - sufficiente, da subrogare - surrogare.

Nelle parole aggio, deggio, rogo (o rovo, fruttice) ruggine, sughero, vedesi usato il g, mentre nelle corrispondenti latine habeo, debeo, rubus, rubigo, o robigo, e suber è usato il b; e in gomito è usato la m, mentre nel latino cubitus è usato il b.

Da quanto è stato sopraesposto viene spontanea la deduzione, che per conoscere il significato di una parola, in cui entra la lettera b, è ad indagarsi se, e quale lettera rappresenti diversa dal p, onde applicarvi il significato della diversa lettera rappresentata, e qualora rappresenti un p, se rappresenti soltanto un p, opure se sia avvenuta qualche assimilazione, e quale anteriore, o posteriore al p stesso.

È a dubitarsi, che il b rappresenti la sola consonante p in alcune parole, ma è difficile il poterle indicare con certezza.

Riguardo a detta lettera trovasi di esporre anche quanto segue:

1. Ritiensi, che il b in generale rappresenti le voci è-pe, è piede giusta l'analisi, che si espone delle parole sottoindicate, senza però escludere in modo assoluto, che per qualcuna di esse possa essere invece applicabile la diversa analisi pe-è, piede è, o quella pe-a, piede ha, o viceversa quella a-pe, ha piede.

Analisi di parole italiane aventi la lettera b:

Balia: è-pe-al-i-a (al radicale di alo), è piede alimenta egli ha; ritenuto però, che all'i potrebbe forse essere applicabile una diversa interpretazione.

Bianco: è-pe-lu-a-in-ce-o, è piede luce ha entro questo ho, cioè

ho questo entro ha luce piede è.

Brolo: è-pe-re-ol (olus-erbaggi) -o, è piede cosa erbaggi ho. La parola brolo, e il diminutivo di essa broletto, trovasi in varie città italiane, e in origine sarà stata intesa la parola brolo per luogo degli erbaggi, o dove si vendevano gli erbaggi, e in seguito fu ritenuta la parola senza saperne la sua costituzione. Potrebbe però darsi, che la r di brolo fosse in luogo di ru-strada da ire-andare, nel quale caso la analisi sarebbe è-pe-ru-ol-o, è piede strada erbaggi ho.

Candelabro: candela-a-è-pe-re-o, candela da è piede cosa ho,

cioè ho cosa piede è da candela.

Conciliabolo: concilio-a-è-pe-ol-o, concilio da è piede qualche ho, cioè ho qualche piede è da concilio.

Debole: de (particella privativa) -è-pe-ol-e, mancante è piede

qualche è.

Fabro: fa-è-pe-re-o, fa (facit) è piede cosa ho.

Fallibile: fallo-i-è-pe-i-ul-e, fallo avete è piede egli qualche è.

Ottobre: otto-ó-è-pe-re-e, otto sopra è piede cosa è, cioè è cosa piede è sopra otto.

Stabile: sta-è-pe-i-ul-e, sta è piede egli qualche è.

Vocabolo: voc-a-è-pe-ol-o, voce da è piede qualche ho, cioè ho qualche piede è da voce.

Analisi di parole francesi aventi la lettera b:

Barlong - bislungo: è-pe-ha-re-long, è piede ha cosa lunga, notandosi però che forse la sua analisi potrebbe essere pe-du-ha-re-long, piede due ha cosa lungo.

Bavard - ciarlone: è-pe-av-a-re-ed, è piede uccelli da cosa costituita, cioè costituita cosa da uccelli piede è; potrebbe forse essere è-pe-ha-vo-a-re-ed, costituita cosa da voce ha piede è.

Berlue - bagliore : è-pe-e-re-lu-e, è piede è cosa luce è.

Boire - bevere: è-pe-o (uqua) -i-re-e, è piede aqua egli cosa è. Bris - rottura: è-pe-ru (ruo) -i-esse, è piede ruina avete essere.

Foible - debole : fo-i-è-pe-ul-e, vuoto egli è piede qualche è.

Analisi di parole tedesche aventi la lettera b:

Beglauben - accreditare da glauben - credere: è-pe-e-glauben, è piede è credere.

Bekennen - confessare da kennen - conoscere: è-pe-e-kennen, è piede è conoscere.

Beklagen – compiangere da klagen – dolersi: è-pe-e klagen, è piede è dolersi.

Bereden-persuadere-indurre da reden-parlare: è-pe-e-reden, è piede è parlare.

Besitzen – possedere da sitzen – sedere: è-pe-e-sitzen, è piede è sedere.

Blitz-baleno-lampo: è-pe-lu-i-ed-esse, è piede luce avete fatta essere.

Bohren-forare-bucare: è-pe-ohr (orecchia)-e-in, è piede orecchia è entro, cioè entro è orecchia piede è.

Born - sorgente: è-pe-or (orior - nascere - sorgere) -in, è piede nascere entro, cioè entro nascere piede è.

Brechen - rompere: è-pe-ru (ruo) -e-ce-e-in, è piede ruinare è questo è entro.

Analisi di parole inglesi aventi la lettera b:

Birth - nascita - stirpe - origine - parto : è-pe-i-or (orior) ed, (opure ed - ho), è piede avete nascita prodotta, (opure prodotta ho.)

Born-partorire: è-pe-or (orior) -in, è piede nascere entro, opure in nascere piede è.

Burn - abbruciare : è-pe-ur (uro)-in, è piede bruciare entro.

- 2. La permutazione del p in b, colla assimilazione della e precedente, qualche volta è preceduta, e talvolta è susseguita dalla assimilazione di altra vocale a sè, o ad altra lettera, ravvisandosi la assimilazione.
  - a) Dell'u di lu-luce, nelle parole:
    Alba: a-lu-è-pe-a, ha luce è piede ha.
    Albo: a-lu-è-pe-o, ha luce è piede ho.
  - b) Dell i di ira:

Broncio: è-pe-ira-o-in-ce-i-o, è piede ira molta entro questo egli ho.

c) Dell'o della voce or corrispondente al latino os-oris-bocca:

Briglia: è-pe-or-i-ul-i-a, è piede bocca avete qualche egli ha, cioè ha egli qualche avete bocca piede è, ritenuto erroneo in que-sta parola l'uso del g in forza di quanto esponesi nell'articolo secondo della parte terza degli studj sulla ortografia italiana. La corrispondente parola francese Bride sarebbe è-pe-or-i-ed-e, è piede

bocca avete costituito è. Sicome per molti anni si ritennero semplici molti corpi dalla scienza chimica, e di poi furono riconosciuti composti, così non sarebbe meraviglia, che, oltre le assimilazioni riconosciute, se ne scoprissero altre in seguito in modo indubio, e quindi non sarebbe meraviglia, che nelle parole briglia, e bride fosse avvenuta la assimilazione di in-entro, od anche di una sola n, e che in origine siasi pronunciato brinlia, e brinde;

Nelle parole francesi

Brailler - gracchiare: è-pe-or-a-i-ul-ul-e-re, è piede da bocca egli qualche qualche è cosa;

Braire-ragliare: è-pe-or-a-i-re-e, è piede da bocca egli cosa è; Nella parola tedesca

Brüllen - ruggire: è-pe-or-u-ul-ul-e-in, è piede bocca molto qualche qualche è entro.

d) Dell'o della voce or radicale del verbo orior - nascere - sorgere:

Nella parola tedesca Brunnen - fontana: è-pe-or-u-in-in-e-in, è piede nasce (sorge) sopra entro entro è entro, notandosi però che il significato dell'u potrebbe essere quello di ho, e non di sopra;

Nella parola inglese: Breed - generare - produrre: è-pe-or-e-ed, è piede derivante da nascere costituito, non escluso però, che l'analisi possa essere invece è piede nascere è produce, od altra, che si approssimi a quelle esposte.

e) Dell'o chiuso significante alto, opure molto, opure sopra: Bada da badare: è-pe-ó-a-ed-a, è piede sopra ha produce ha.

Baldo: è-pe-ó-a-ul-ed-o, è piede da alto qualche costituito ho, e forse alto ha, e non da alto, ritenuto già che in vece di alto potrebbe esprimere anche sopra, opure molto.

Ballo da ballare: è-pe-ó-a-ul-ul-o, è piede da alto (opure alto ha) qualche qualche ho.

Baluardo: è-pe-ó-a-ul-u-a-re-ed-o, è piede alto ha qualche molto ha cosa costituita ho.

Banca: è-pe-ó-a-in-ce-a, è piede alto ha entro questo ha, e nello stesso modo è analizzabile la parola banco colla mutazione del ha finale in ho.

Bara: è-pe-ó-a-re-a, è piede da sopra cosa ha.

Base: è-pe-ó-a-ed-esse-e, è piede da sopra costituito essere è.

Bastia: è-pe-ast-i-a, è piede aste avete ha: una tale parola è a presumersi sorta per indicare quei fabricati, quei paesi, e quelle città, che venivano circondate in tutto, od in parte da ripari di difesa formati di aste, vale a dire di legni più, o meno sottili impiantati nel terreno, e terminanti a punta all'insù, ora dette agucchie, ed è a presumersi stata applicata per detto motivo, anche ai fabricati, ai paesi, alle città, che ne hanno conservato il nome, sicome sarebbero la villeggiatura denominata Bastia esistente nella provincia di Mantova fra i due paesi di Serravalle, e Sustinente a breve distanza dal fiume Po, la Bastia paese nella provincia di Modena in vicinanza al fiume Panaro, la Bastia-dentro, e la Bastia-fuori esistenti nel distretto di Mirano nella provincia di Padova, la Bastia pure nella provincia di Padova nel comune di Revolone, la Bastia città nella Corsica, la Bastia città marittima della Turchia, e le Bastie di Francia.

Bastione: l'analisi di questa parola presentatasi da prima fu è-pe-ò-a-esse-ed-i-ò-in-e, è piede alto ha essere costituito egli molto entro è, ma l'analisi sopra esposta di Bastia suggerisce, che Bastione è a presumersi un accrescitivo di Bastia, come da bugia, spia, via sono derivate bugione, spione, vione, e che conseguentemente Bastione sarebbe analizzabile è-pe-aste-i-ò-in-e, è piede aste avete molte entro è.

Bastille in francese: la sua radicale sarebbe analizzabile come quella di Bastia, e quindi è-pe-ast-i-ul-ul-e, è piede aste avete qualche qualche è.

Dette analisi suggeriscono, che la radicale della parola Castello potrebbe non essere ca, casa, o cu-a, da abitare, e che tale parola sia analizzabile ce-ast-e-ul-ul-o, questo aste è qualche qualche ho, stante la circostanza che almeno in origine chiamaronsi castelli quei luoghi, che a difesa, o per offendere erano circondati da steccati. La parola latina Castrum si presenta analizzabile ce-ast-re-u-e-in, questo aste cosa ho in egli, e la francese Château ce-h-ast-e-a-u, questo ho aste egli ha ho.

Basto: è-pe-ó-a-esse-ed-o, è piede da sopra essere costituito ho.

Bastone: è-pe-astone, cioè asta grande, ritenuto che nella parola asta si presume assimilato l'ó, essendo la sua analisi ó-a-esse-ed-ha, alto ha essere costituito ha.

Berg (in tedesco) monte : è-pe-ó-e-re-ed-ce, è piede alta è cosa costituita questa.

f) Dell'o aperto significante aqua:

Bacile: è-pe-ò-a-ce-i-ul-e, è piede da aqua questo avete qualche è.

Bacino: è-pe-ò-a-ce-i-in-o, è piede da aqua questo avete entro ho.

Balneum - bagno: è-pe-ò-a-ul-in-e-u-i-in, è piede aqua ha qualche entro egli ho in egli.

Baja: è-pe-ò-a-i-a, è piede aqua ha egli ha; e in francese baie; è-pe-ò-a-i-e, è piede aqua ha egli è.

Barca: è-pe-ò-a-re-ce-a, è piede da aqua cosa questo ha.

Batello: è-pe-ò-a-ed-e-ul-ul-o, è piede da aqua costituito è qualche qualche ho.

Bach (in tedesco) ruscello : è-pe-ò-a-ce, è piede aqua ha questo.

g) Dell'u di uro-bruciare:

Brace: è-pe-ur-a-ce-e, è piede brucia ha questo è.

Braise (in francese) bragia: è-pe-ur-a-i-ed-esse-e, è piede brucia ha egli costituito essere è.

Brucia da bruciare: è-pe-ur-u-ce-i-a, è piede brucia sopra (opure molto, opure ho) questo egli ha.

Brûler (in francese) bruciare : è-pe-ur-u-esse-ul-e-re, è piede brucia sopra (opure molto, opure ho) essere qualche è cosa, essendo a ritenersi dall'accento circonflesso la assimilazione di un s signicante essere.

Brand (in tedesco) abbruciamento: è-pe-ur-a-in-ed, è piede brucia ha entro costituito.

Braten: (in tedesco) arrostire: è-pe-ur-a-ed-e-in, è piede da abbruciare prodotto è entro.

Braun (in tedesco) bruno: è-pe-ur-a-u-in, è piede da bruciare ho entro, e forse sopra entro: la parola braun suggerisce la derivazione di quella italiana bruno, facendo supporre in questa la avvenuta assimilazione dell'a, o quanto meno suggerisce, che la lettera r rappresenta la radicale ur; si opina però, che in bruno sia avvenuta anche la assimilazione dell'a, perchè l'analisi è-pe-ur-u-in-o, è piede brucia ho (opure sopra) entro-ho, non darebbe la giusta idea della parola, che esprime il colore causato da abbruciamento, e non la circostanza di essere abbruciato. Ecco una

prova manifesta, che il confronto di varie lingue può servire a scoprire, o a meglio comprendere l'origine delle parole.

- 3. Una assimilazione alquanto spinta, ma pure verisimile, presentasi nelle parole incomincianti colla lettera b, ed esprimenti con essa il significato di due, come in bidente, biduo, biennio, bilingue, bisavo, biscotto, bivio, arbitrio, ed altre, sembrando che il b di tali parole sia il risultato delle voci pe-du-i, piede due avete, pronunciate per intero in origine, e indi col tempo avvenuta la permutazione nella sillaba bi: l'analisi quindi di bidente sembra pe-du-i-dent-e, piede due avete denti è; quella di biduo, pe-du-i-ed-u-o, piede due avete costituito sopra ho; quella di biennio pe-du-i-e-anni-o, piede due avete è anni ho; quella di bilingue pe-du-i-lingue, piede due avete lingue, e forse lingue è; quella di bisavo pe-du-i-esse avo, piede due avete essere avo; quella di biscotto pe-du-i-esse-cotto, piede due avete essere cotto; quella di bivio pe-du-i-vie-o, piede due avete vie ho; quella di arbitrio a-re-pe-du-i-ed-re-i-o, ha cosa piede due avete produce cosa egli ho. Si è presentata anche l'idea, che detto b fosse derivato da du-pe-i, due piede avete, ma una tale derivazione sembra meno verisimile.
- 4. La permutazione del p in b sembra attribuibile non solo alla assimilazione di un'e precedente al p, ma anche alla assimilazione al p di qualche altra lettera precedente allo stesso p, poichè si presenterebbe la assimilazione di un'a nelle parole bottega, becco, bica, bietta, e bieta, ossia bietola. La assimilazione di un'a in bottega si desume dal greco apothhke; quella in becco, bica, e bietta si desume dalla circostanza, che la voce radicale ap di apice indipendentemente dalla sua composizione indica punta, e le tre parole apecco, apica, apietta esprimono tutte l'idea di punta, essendo d'ordinario acuto il becco degli uccelli, essendo formati a punta quegli ammassi di covoni di grano detti biche, ed essendo le biette pezzi di metallo, o di altra materia dura grossi ad una estremità, e terminanti a punta dall'altra; e quella in bieta, bietola, o barbabietola, pianta notoria, che scrivesi beta in latino, bette in francese, beet in inglese si desume dalla circostanza di essere una pianta producente materia dolce, melata, zuccherina, e quindi derivare dall'ape produttrice del miele, per cui presumesi, che in origine siasi detto apieta, apeta, apette, apeet: a sostegno

di una tale opinione si avrebbe la assimilazione dell'a di ape corrispondente al latino apis, e la permutazione dell'ap in b nelle corrispondenti parole tedesca Biene, inglese bée, e olandese bie, e si avrebbe la sola permutazione del p in b nella corrispondente francese abeille.

5. Nella lingua italiana il b fu talora erroneamente duplicato, come viene dimostrato negli studj sull'ortografia italiana agli articoli quinto, settimo, ed ottavo.

Non ostante le osservazioni sopra fatte restano tuttavia delle difficoltà per giungere alla interpretazione della lettera b in alcune parole, difficoltà che saranno a ritenersi rimanere anche riguardo alle altre lettere, che si tratteranno negli articoli successivi.

## ARTICOLO XVIII.

## Della lettera C.

La lettera c è una lettera primitiva non presentando caratteri di una derivazione, o composizione qualsiasi: essa è materialmente rappresentata dalla lettera K in alcune antiche iscrizioni, nella lingua greca, nella valaca, e in generale anche nella tedesca, nella inglese, e nella olandese.

Si pronuncia dolce, quando segue una delle vocali e i, come in cedere, celere, nuocere, pace, cibo, dici, lucido, sancito, nasce, pesce, lascito, fascio, liscio, sciolto, e altramente si pronuncia duro, come in capo, caro, coda, dico, manico, poco, che, chi, chiamare, chiedere, chiodo, chiudere, clemente, proclive, creta, critica, cura, lacuna, oscuro. Concorrendo due c uniti, il primo segue il suono del secondo c, per cui pronunciansi ambedue dolci in legaccio, covacciolo, boschereccio, nericcio, fantoccio, gocciola, barbuccia, ed amendue duri in sacco, sacchi, secco, secchi, ricco, bocca, succo, mucchio.

La lettera c da sola non ha alcun significato; quando il c è unito ad altra lettera precedente, o susseguente, può costituire una voce radicale; e può rappresentare una voce radicale, quando al medesimo è assimilata la lettera precedente, o la susseguente; talora può essere incerto se, o no sia avvenuta assimilazione.

Il c talora usasi invece di altra lettera, e talora viceversa, trovandosi in alcune parole ora un c ed ora

un d: adcelerare - accelerare, adclamare - acclamare, adcur-

rere - accorrere;

un g: agere - actus, ago - acus, agro - acer, cigno - cycnus, configere - confictus, gabbia - cavea, gatto - catus, grasso - crassus, leggere - lectus, magro - macer, spiga - spica;

un p: in valaco apa - aqua, drept - directus, lapte - lac, o latte, lupta - lucta, o lotta, nopte - nocte, optu - octo, patru - quattro, ritenuto che il q rappresenta nel suono un c duro;

un q: laqueus - laccio, quotidianus - cotidiano;

un's: dissi - dixi, fisso - fixus, lusso - luxus, parsimonia - parcimonia, sasso - saxum, ritenuto che la lettera x rappresenta in generale le lettere cs;

un t: atto - actus, detto - dictus, dotto - doctus, fatto - factus,

fitto - fictus, gutta - goccia, petto - pectus, situla - secchia;

una z quando è susseguito dalle due lettere ti: azione - actio, decozione - decoctio, deduzione - deductio, finzione - finctio, sezione - sectio.

Anche il c trovasi talora assimilato alla lettera successiva, come in autore da auctor, autorità da auctoritas, santo da sanctus, vinto da vinctus, unto da unctus, defunto da defunctus, misto da mixtus, sesto da sextus, giusta da juxta, e in altre parole, ritenuto riguardo a quelle colla lettera x, che questa equivale come sopra alle lettere cs, e talora il e ha assimilata a sè altra lettera come in appresso.

I significati di questa lettera presentatisi sarebbero i seguenti:

I. La lettera c in generale ha assimilata a sè la lettera e, ed esprime questo, corrispondendo al ce francese, avente appunto un tale significato: ritiensi avere un tale significato nelle parole seguenti, e in molte altre, come dalla loro analisi.

Catena: ce-a-ten-a, questo ha tiene ha.

Certo: ce-e-re-ed (edo)-o, questa è cosa stabilita ho.

Cute: ce-u-ed-e, questo sopra costituito è, opure copre.

Tenace: ten-a-ce-e, tiene ha questo è.

Verace: ver-a-ce-e, vero ha questo è.

Periodico: period-i-ce-o, periodo egli questo ho.

Unico: \$ n-i-ce-o, uno egli questo ho.

Caduco: cad-u-ce-o, cade molto questo ho.

II. La sillaba ca rappresenta presumibilmente qualcuno dei varj significati sotto indicati; altri ne potrebbe rappresentare ancora ignoti, e talora lascia dubio quale sia l'applicabile.

- 1. È probabile, che la voce ca sia una voce originaria indicante un luogo di abitazione, usata già da Dante in tale significato, non che usata tuttora in varj dialetti italiani; e sia così la radicale di capanna, casa, caserma, casta, castaldo, casto, ma è dubio, che lo sia, perchè potrebbe darsi, che fosse invece una voce derivata da cu-ha, opure cu-a, come sotto si espone al numero sette.
- 2. Come si disse la lettera c rappresenta in generale la radicale ce col significato di questo: la sillaba ca rappresenta la voce ce coll'e assimilata all'a preposizione latina, coll'ha verbo, e coll'a di parola incominciante con una tale vocale.
- a) La assimilazione dell'e coll'a preposizione si presenta nella parola causa, che si analizza ce-a-u-s-ha, da questo ho essere ha.
- b) La assimilazione della e coll'ha verbo si presenta nelle parole

Calpestare: ce-a-ul-pestare, questo ha qualche pestare, senza escludere, che possa invece esprimere ce-ó-a-ul-pestare, questo da sopra qualche pestare, o che sia ic-a-ul-pestare, colpo ha qualche pestare.

Carbo - carbone: ce-a-ur-è-pe-o, questo ha brucia è piede

molto, opure ho.

Cardine: ce-a-ir (opure ro)-ed-in-e, questo ha andare (opure giro) costituito entro è.

Carie: ce-a-ro (rode), opure ru (radicale di ruo)-i-e, questo

ha rode, opure ruina, egli è.

Carne: ce-a-ro-in-e, questo ha rosso entro è: questa analisi si presume pel caso che la voce car non sia una voce radicale originaria.

Carolo: ce-a-ro-ul-o, questo ha rode qualche ho. Carota: ce-a-ro-ed-a, questo ha rotondo fatta ha.

Carovana: ce-a-ir-o-ó-a-in-a, cioè ha entro ha molti ho andare ha questo.

Carro: ce-a-ro-ro, opure ir-ir-o, questo ha gira gira, opure andare andare ho, od anche ce-a-ire-re-ho, questo ha andare cosa

· ho. Quest' ultima analisi sarebbe confermata dalle parole francesi char, e chariot, e dalla valaca caru, nelle quali è usata una sola r.

Cascare: ce-a-de-esse-ce-a-re-e, questo ha manca essere questo ha cosa è: e più probabilmente è ad analizzarsi cad-esse-ce-are.

Caustico: ce-a-ur-esse-ed-i-ce-o, questo ha brucia essere prodotto egli questo ho.

c) La assimilazione dell'e coll'a di parole incomincianti colla vocale a, non senza escludere che possa essere avvenuta simultaneamente anche la assimilazione del verbo ho, opure ha.

Cacume corrispondente al latino cacumen significante sommità, che presenta l'analisi ce-acume, opure ce-ho-acume, opure ce-ha-acume.

Calamo corrispondente al latino calamus nel significato di penna, che si trova analizzare ce-al-a-i-in-o, questo ala ha in egli ho; e se fosse avvenuta anche la assimilazione dell'ho, o dell'ha, ce-o-al-a-i-in-o, questo ho ala ha in egli ho, opure ce-a-al-a-i-in-o, questo ha ala ha in egli ho.

Camaglio: ce-am-a-ul-i-o, questo intorno ha qualche egli ho, quando non fosse ce-a-maglia-ho, questo ha maglia ho.

Cambio: ce-am-è-pe-i-o, questo intorno è piede egli ho; e forse ce-a-i-in-è-pe-i-o, questo ha va in è piede egli ho.

Camice: ce-am-i-ce-e, questo intorno egli questo è.

Camicia: ce-am-i-ce-i-a, questo intorno avete questo egli ha. Campo: ce-am-pe-o, questo intorno piede ho.

3. La voce ca rappresenta anche la assimilazione dell'e del ce, e più la assimilazione di un o, ora chiuso, ed ora aperto.

Riscontrasi l'assimilazione duplice della e, e dell'o chiuso nelle parole seguenti:

Cala in significato di clava: ce-ó-a-ul-a, questo sopra da qualche ha, cioè ha qualche da sopra questo: una diversa analisi si è presentata successivamente, quella cioè ic-a-ul-a, ha qualche da colpo.

Calce: ce-ó-a-ul-ce-e, questo da sopra (opure sopra ha) qualche questo è.

Calca: ce-ó-a-ul-ce-a, questo da sopra (opure sopra ha) qualche questo ha.

Calcare: ce-ó-a-ul-ce-a-re-e, questo da sopra (opure sopra ha) qualche questo ha cosa è.

Calcio: ce-ó-a-ul-ce-i-o, questo da sopra qualche questo egli ho: anche per questa parola si è presentata successivamente la diversa analisi ic-a-ul-ce-i-o, colpo ha qualche questo egli ho.

Calcolo: ce-ó-a-ul-ce-ul-o, questo da sopra (opure sopra ha)

qualche questo qualche ho.

Calza: ce-ó-a-ul-ed-esse-a, questo da sopra qualche costrutto essere ha.

Carico: ce-ó-a-re-i-ce-o, questo da sopra (opure sopra ha) cosa egli questo ho.

4. La assimilazione di un o aperto nella sillaba ca si ravvisa nelle parole esprimenti la idea di capo, e desumesi dalla circostanza, che la sillaba co significa capo, come è esposto a tale parola anche nel vocabolario italiano stampato a Napoli coi torchi del Tramater, in cui citansi vari usi fattine da Dante, e da altri. Con tale significato si presentano le parole seguenti:

Callido: co-a-ul-ul-i-ed-o, proposizione, la quale, riflessa, dice ho costituito egli qualche qualche ha capo (testa), interpretazione non certa, poichè forse il c potrebbe avere invece assimilata l'a precedente, ed essere stata in origine la sillaba ac radicale di acuto, e non co.

Calotta: co-a-ul-o-ed-ed-a, da testa qualche ho costrutto costrutto ha.

Calvo: co-a-ul-fo-o, testa ha qualche vuoto ho.

Capo: co-a-pe-o, testa ha piede ho, in greco il corrispondente kara sarebbe co-a-re-a, testa ha cosa ha, e in latino Caput, co-a-p-u-ed, testa ha piede ho costituito.

Capone: co-a-pe-ó-in-e, capo ha piede molto in è, cioè è in molto piede ha testa, capo.

Cappa: co-a-pe-pe-a, da co (testa) piede piede ha.

Capriccio da scriversi con un solo c, come nel francese caprice: co-a-pe-re-i-ce-i-o, capo ha piede cosa avete questo egli ho; e forse co-a-pe-ir (forse ur)-i-ce-i-o, testa ha piede andare (forse abbrucia) avete questo egli ho.

Capro: co-a-pe-re-o, da testa piede cosa ho.

Cavillo: co-a-fo-i-ul-ul-o, da testa vuoto avete qualche qualche ho.

5. È a presumersi assimilato nella sillaba ca l'o aperto significante aqua, come sembra nelle parole seguenti:

Cadus in latino significante vaso per materie fiquide: ce-ò-a-ed-u-esse, questo da aqua costituito ho essere.

Cala in significato di seno di mare entro terra: ce-ò-a-ul-a, questo da aqua qualche ha; ma resta ad indagare se invece sia a preferirsi l'analisi cu-a-ul-a, da quiete qualche ha.

Calice: ce-ò-a-ul-i-ce-e, questo da aqua qualche egli questo è; si è però presentata anche l'analisi di ca in cu-ha, base ha per indicare la parte cava inferiore del calice.

Canale: ce-ò-a-in-a-ul-e, questo da aqua entro ha qualche è, cioè è qualche ha entro da aqua questo.

Canna: ce-ò-a-in-in-a, questo da aqua entro entro ha.

Cantaro, vaso: ce-ò-a-in-ed-a-re-o, questo da aqua entro costrutta ha cosa ho: potrebbe darsi, che la sillaba ca in questa parola rappresentasse cu-a, da cu, ma non sembra.

Catino: ce-ò-a-ed-i-in-o, questo da aqua costrutto avete entro ho.

- 6. La assimilazione di un o aperto rappresentante il verbo ho nella sillaba ca si è superiormente esposta al numero due sotto la lettera c.
- 7. La sillaba ca presentasi composta anche di cu-ha, e di cu-a col cu radicale di cubare, culo, quiete, mediante la assimilazione dell'u, come nelle parole seguenti:

Caca: cu-a-ce-a, da culo questo ha.

Cadrega: cu-a-ed-re-e-ed-ce-a, cioè ha questo costrutto derivante da cosa costituita da quiete, da riposare.

Caldo: cu-a-ul-ed-o, da covare qualche prodotto ho; opure cova ha qualche prodotto ho.

Calma: cu-a-ul-e-in-a, quiete ha qualche in egli ha.

La parola greca Kasis significante sia fratello, sia sorella, è analizzabile cu-a-esse-i-esse, da covare essere egli essere.

Come si disse al numero uno possono derivare da cu-a, e forse anche da cu-ha, le parole capanna, casa, caserma, casta, castaldo, quante volte la voce ca non fosse una voce originariamente radicale per significare un' abitazione.

8. Non è contraria alla costituzione della lingua umana la assimilazione di un'a, che avesse preceduta la sillaba ca, e se ciò fosse sarebbe a presumersi la preesistenza della voce ac indicante

punta, sommità, tale essendo il valore dell'ac di acus - ago, e dei derivati agucchia, acume, acuto, aceto, acido, acre: nel mentre però si riterrebbe essere la voce ac radicale, sarebbe anche a presumersi, che fosse composta di ó-a-ce, sopra, opure alto ha questo, come è a presumersi ó-ha pe nella voce ap radicale di apice. Nelle parole latine caedo, caeduus, caelo presentasi il dubio delle preesistenza di un'a.

Caedo - tagliare: ac-a-e-ed-o, da punta è prodotto ho.

Caeduus - ceduo: ac-a-e-ed-u-u-esse, da punta è fatto molto ho essere.

Caelo-intagliare-scolpire: ac-a-e-ul-o, da punta è qualche ho. Caespes - cespite: ac (opure cu) -a-e-esse-pe-e-esse, da punta (opure da base) è essere piede egli essere.

Tali analisi però lasciano il dubio di poi insorto, che sia stato assimilato invece un i, il quale all'origine di dette parole abbia costituita la voce ic esprimente materialmente il suono dei colpi dati per tagliare, scolpire, o rompere, e siasi detto icaedo, icaeduus, icaelo, icaespis, come derivati dal latino ico-percuotere-colpire-ferire.

9. Non di una sola lettera, ma delle precedenti due lettere fo sembra avvenuta la assimilazione al c della sillaba ca in varie parole, e sembra, che in origine siasi pronunciata la intera sillaba foc esprimente fuoco: una tale assimilazione si è presentata nelle parole seguenti:

Candido: Nel citato vocabolario italiano leggesi a tale parola, che essa è così detta dal latino candere, cioè il biuncheggiare, rilucente. di un ferro infuocato. Nel lessico del Forcellini leggesi alla parola candeo corrispondere questa ad albeggiare, essere bianco, essere infuocato; a quella candefio corrispondere infocarsi; a quella candens - candente corrispondere infuocato, acceso. Candido sembra quindi analizzabile foc-a-in-ed-i-ed-o, fuoco ha entro costituito egli produce ho.

Candeo: foc-a-in-ed-e-o, cioè ho derivante da produce entro ha fuoco.

Una eguale assimilazione è presumibile nei derivativi di dette parole candela, candelabro, e si presenta anche in cania, e cantaride.

Cania, specie di ortica: foc-a-in-i-a, fuoco ha entro egli ha pel bruciore, che se ne prova al toccarla: lascia però dubitare altre analisi, quella cioè ac-a-in-i-a, punta, o punge ha entro egli ha, e quella ce-an-i-a, questo male egli ha.

Cantaride: che si fa derivare dal greco kantharis: foc-hain-ed-a-re-i-ed-e, fuoco ha entro produce ha cosa egli costituito è, e si opina sia questa analisi preferibile a quella successivamente presentatasi ce-a-in-ed-a-ur-i-ed-e, questo ha entro produce ha brucia egli costituito è.

10. Nella sillaba ca sembra, che sia avvenuta la assimilazione di un o precedente al c in alcune parole, le quali due lettere unite insieme costituiscono la voce oc esprimente ochio: una tale assimilazione sembra avvenuta nelle parole seguenti:

Cacio: oc-a-ce-i-o, ochj ha questo egli ho; nome attribuito a tale sostanza forse pei molti segni circolari, che presenta assimilianti agli ochj.

Callo: oc-a-ul-ul-o, ochio qualche qualche ho; cioè che rappresenta una figura circolare assimiliante a quella di un ochio; potrebbesi però analizzare anche ce-ó-a-ul-ul-o, questo sopra ha qualche qualche ho.

Calmo nel significato di tralcio di vegetabile da incalmare, osia innestare, inserire in altra pianta: oc-a-ul-e-in-o, ochio ha qualche in egli ho: analisi, che presentasi più verisimile stante il latino inoculo - innestare a ochio, e che è preferibile a quella ce-a-ul-e-in-o, questo ha qualche in egli ho.

Cauto: oc-a-u-ed-o, da ochio sopra prodotto, opure ochio ha sopra prodotto, ho.

11. La assimilazione delle due lettere vo al c della sillaba ca si rileva nelle parole seguenti, nelle quali il c rappresenta la sillaba voc radicale di voce.

Calo significante chiamare: voc-a-ul-o, voce ha qualche ho.

Calator - chiamatore, e il corrispondente greco  $klht\omega r$  sono derivativi di calo, e quindi calator si analizza voc-a-ul-a-ed-o-re, voce ha qualche ha produce molta cosa, e  $klht\omega r$ , voc-ul-e-ed-o-re, voce qualche e produce molta cosa: non e improbabile che in origine siasi detto vocalator, e  $vocalet\omega r$ .

Cano in latino, e canto in italiano: voc-a-in-o, voce ha entro ho; e canto voc-a-in-ed-o, voce ha entro prodotto ho.

La assimilazione sudetta si presume nei derivati, calende, campana, canone, cantilena, carme. III. La sillaba ce fa presumere qualcuno dei significati, che si vanno ad esporre.

1. Il significato di ce-è, questo è coll'e aperta.

Celere: ce-e-al-e-re-e, questo è ala egli cosa è.

Cerro: ce-e-ro-ro-o, questo è rosso rosso ho, opure ro-re, rosso cosa, e forse ro in significato di rotondo.

Certo - certas - combattere - contendere: ce-e-ire, opure ro, opure ru, -ed-o, questo è andare, opure giro, opure ruina, produce ho.

2. Quello di ce-e, coll'e chiusa, ora significante egli, ed ora preposizione esprimente fuori, derivante da, e talora incerto quale dei significati sia applicabile.

Cedo del verbo cedere: ce-e-de-o, questo egli manca ho,

opure questo fuori prodotto ho.

Cedola derivato di cedere: ce-e-de-ul-a, questo egli manca (tagliato) qualche ha, opure ce-e-ed-ul-a, questo fuori prodotto qualche ha.

Ceppo: ce-e-pe-pe-o, questo egli (opure fuori) piede piede ho, sembrando però più adottabile l'analisi, che si propone in seguito sotto il numero sei.

3. Quello di co-è, capo è.

Cervice: co-e-re-u-i-ce-e, capo è cosa sopra (opure molto) avete questo è; e forse co-e-ro-u-i-ce-è, capo-è-retro sopra (opure molto) avete questo è.

Cervo: co-e-re, opure ro, -v-o, capo è cosa sopra ho, opure rotondo sopra ho, per indicare l'abondanza delle corna di un tale animale.

4. Quello di cu-a-e, fuori da cu, osia fuori da coito.

Celibe, che in latino fu scritto caelebs, e coelebs: caelebs cu-a-e-ul-e-è-pe-esse, fuori da coito qualche egli è piede essere; coelebs cu-e-ul-e-è-pe-esse, fuori coito qualche egli è piede essere. Da tali analisi si deduce, che la prima e di celibe si pronuncia aperta per la assimilazione fra loro delle vocali ae, o di quelle oe, e che l'analisi di celibe sarebbe fuori di coito, opure fuori coito qualche egli è piede è.

Cella: cu-e-ul-ul-a, cubile è qualche qualche ha.

Ceto corrispondente al latino coetus: cu-e-ed-o, derivante da cu prodotto ho: non fondata sarebbe la supposizione, che il co in questa parola valga per capo, testa, principio.

- 5. La assimilazione della sillaba fo, radicale di fuoco, alla sillaba ce di cenere sembra appoggiata dalla analisi foc-é-in-e-re-e, derivante da fuoco entro egli cosa è.
- 6. Sulla sillaba ca si è osservato potere essere stata assimilata un'a precedente il c alle parole caedo, caeduus, caelo, e caespes, e si è osservato essere possibile l'assimilazione di un i invece di un'a: qui si ricorda detta osservazione, stante che la parola ceppo si analizzerebbe ic-é-pe-pe-o, derivante da taglio, colpo, scultura piede piede ho, e non sarebbe escluso che possa essere analizzabile ac (punta) egli piede piede ho.
- 7. Si è rilevata anche la assimilazione dell'o precedente il c di ce formante con esso la sillaba oc radicale di ochio.

Cece: oc-é-ce-e, ochio egli (opure derivante da ochio) questo è. vale a dire simile a un ochio.

Cela del verbo celare - nascondere: oc-é-ul-a, fuori ochio qualche ha.

Cenno: oc-é-in-in-o, derivante da ochio entro entro ho.

Censo: oc-é-in-esse-o, derivante da ochio entro essere ho, vale a dire stima in seguito all'aver guardato.

Centro e cerco analizzate negli articoli nono e decimo.

Cera, sembiante d'un volto: oc-é-re-a, derivante da ochio cosa ha.

Cerchio: oc-é-re-ce-ul-o, ochio egli, opure derivante da ochio, cosa questa qualche ho, cioè simile all'ochio: potrebbe darsi però, che fosse invece ce-é-ro-ce-ul-o, questo egli, opure derivante da questo, rotondo questo qualche ho.

Cercine: oc-e-re-ce-in-e, derivante da ochio cosa questa entro è; e forse ce-e-ro-ce-in-e, questo egli rotondo questo entro è.

Cerno del verbo cernere: oc-e-re-in-o, ochio è cosa entro ho.

8. Anche alla sillaba ce sembra avvenuta la preassimilazione della sillaba vo radicale di voce.

Celebre: voc-e-ul-e-è-pe-re-e, voce è qualche egli è piede cosa è. Concento: con-voc-e-in-ed-o, insieme derivante da voci entro prodotto ho.

Concerto: con-voc-e-re-ed-o, insieme voci è cosa prodotta ho. IV. Anche le due lettere ch rappresentano le diverse voci radicali ce-questo, cu radicale di quiete, e di cubari, voc-voce, come nelle parole seguenti:

Chiana, cioè palude: ce-ul-ò-a-in-a, questo qualche da aqua entro ha.

Chiaro corrispondente al latino clarus: ce-lu-a-re-o, questo luce ha cosa ho.

Chino: ce-i-in-o, questo in va ho.

Chiudo corrispondente al latino claudo: ce-ul-a-u-ed-ho, questo qualche ha sopra prodotto ho.

Chiostro, in latino claustrum: ce-ul-a-u-ed-esse-ed-re-o, questo qualche ha sopra costituito essere costrutta cosa ho; ritenuto il valore di più lettere nella s dolce, come verrà esposto sulla lettera s.

Chiodo, in latino clavus: ce-ul-a-u-ed-o, questo qualche ha sopra costituito ho, ritenuto che l'o aperto di chiodo rappresenta le due vocali au assimilate fra loro; clavus ce-ul-a-v-o-esse, questo qualche ha sopra ho essere.

Cheto: cu-e-ed-o, derivante da cu (radicale di quiete, di cubari) prodotto ho.

Chiappa, parte deretana del corpo: cul-a-pe-pe-a, da culo piede piede ha.

Chiglia: cu-i-ul-i-a, base avete qualche egli ha.

Chiacchera, chiamare, chiedere, chioccia, chiosa da presumersi in origine vochiacchera, voclamare, vocledere, vochioccia, vochiosa.

Chiasso, per sussurro è a presumersi derivato da voclasso, ma chiassuolo diminutivo di chiasso - strada stretta sembra derivato da vicolasso, ridotto poi a viclasso, indi a chiasso, la cui analisi sembra vic-ul-ha-esse-esse-o, vico qualche ha essere essere ho.

V. Varie pur sono le interpretazioni attribuibili alla sillaba ci, come dalle analisi seguenti:

1. Ce-i, questo va.

Cieo, cilleo, e cillo corrispondono a muovo in italiano: ce-i-e-o, questo va è ho; ce-i-ul-ul-e-o, questo va qualche qualche è ho; ce-i-ul-ul-o, questo va qualche qualche ho.

Cimento: ce-i-e-in-ed-o, questo va è entro in egli prodotto ho.

 $Ciotto,\ ciottola,\ ciottolo$  sarebbero a scriversi con un solo t, essendo ciò suggerito dal latino cotula, e dal greco kotylh: l'analisi di cioto sarebbe ce-i-o-ed-o, questo va ho prodotto ho, e

aggiungendo le voci ul-ha, ul-ho si hanno le parole derivate ciotola e ciotolo; nel caso, che non fosse errato l'uso dei due t sarebbe a ritenersi ripetuta la voce ed, prodotto. Altra analisi
presentasi in voc-i-o-ed-o, voce egli ho produce ho, suggerita dal
rumore, che faranno i ciotoli nel discendere dai monti.

Cito in latino dicesi per movo verbo, e per presto avverbio; ce-i-ed-o, questo va prodotto ho.

2. Ce-i, questo avete, opure questo egli.

Cialda: ce-i-al-ed-a, questo egli nutre produce ha: potrebbe essere stata in origine focialda, foc-i-a-ul-ed-a, qualche da egli fuoco prodotto ha.

Ciarpa: ce-i-a-ro-pe-a, questo avete, opure questo egli, ha ro (giro, avvolgere) piede ha.

Cibo: ce-i-e-pa-o, questo avete è pasce ho; forse potrebbe essere ce-i-ed-pe-o, questo avete mangiare piede ho.

Ciò: ce-i-o, questo egli ho.

Cioè: ce-i-o-è, questo egli ho è.

Ciondolo: ce-i-ondol-o, questo avete, opure questo egli, on-dula ho.

Cippo: ce-i-pe-pe-o, questo avete piede piede ho; forse ic-i-pe-pe-o, scolpito avete piede piede ho; opure ac-i-pe-pe-o, punta avete piede piede ho.

Cirro, cioè riccio: ce-i-ro-ro-o, questo avete rotondo rotondo ho, opure ro-re, rotonda cosa, opure re-ro, cosa rotonda.

Civanzo: ce-i-vanzo, questo avete avanzo.

3. Cu-i, covo, covile, abitazione avete.

Civis cittadino: cu-i-v-i-esse, cova, cioè abita avete molto egli essere.

Città: cu-i-ed-ed-ha, covi, cioè abitazioni avete costrutti costrutti ha ha: è facile però, che derivi da civitas, che il primo t rappresenti invece la lettera v, e che questa sia stata permutata nella lettera eguale alla successiva; in tale caso l'analisi sarebbe cu-i-v-ed-a-a, abitazioni avete molte costrutto ha ha.

4. Ac-i, acuto, punta avete.

Cima: ac-i-e-in-a, punta avete in egli ha: potrebbe darsi però, che in luogo di un'a fosse stato assimilato un o chiuso significante alto, ritenuto già che la voce ac in significato di acuto, o punta, ha assimilato a sè un o chiuso, per cui è a presumersi siasi in origine proferito oacima, opure ocima, opure acima.

Cipolla: ac-i-pe-ul-ul-a, acido avete piede qualche qualche ha, e in questo caso ac significa punge, che cioè fa l'effetto di una punta sul nostro palato. Il corrispondente latino caepa si analizza ac-a-è-pe-a, acido ha è piede ha.

5. Oc-i, ochio, opure ochj avete, ritenuto che ochio è a scriversi con un solo c.

Ciclo, cioè circolo, cerchio, corrispondente al greco kyklos; oc-i-ce-ul-o, ochio avete questo qualche ho.

Cieco: oc-i-é-ce-o, ochj avete fuori questo ho; opure oci-é-ce-o, ochi fuori questo ho. Caecus, oc-a-e-ce-u-esse, ochi ha fuori questo ho essere. Ceco, oc-e-ce-o, ochj fuori questo ho.

Ciglio, ritenuto essere erroneo l'uso del g in questa parola: oc-i-ul-i-o, ochio avete qualche egli ho.

Cipiglio: oc-i-piglio, ochj avete piglio.

Circa: oc-i-re-ce-a, ochio avete cosa questo ha.

Circo: oc-i-re-ce-o, ochio avete cosa questo ho: vale a dire ho questo cosa simile ad un ochio: potrebbe per altro essere ce-i-ro-ce-o, questo avete rotondo questo ho.

Circolo: questo sarebbe un derivato di circo consistendo la differenza nella aggiunta della sillaba lo analizzabile ul-o, qualche ho.

Cispa, quell'umore, che sorge dagli ochj, e si secca attorno alle palpebre: oc-i-esse-pe-a. ochj avete essere piede ha, e forse oc-i-ex-pe-a, ochj avete fuori piede ha.

Cista in latino, kisth in greco, e cesta in italiano: oc-i-esse-ed-a, ochio avete essere fatto ha, cioè è fatta circolare a guisa di un ochio, ed appunto circolare sarebbe la sua forma: non è però escluso, che possa essere derivata una tale parola dalla circostanza, che d'ordinario essendo le ceste fatte di vimini hanno tanti piccoli fori, che potrebbero essere stati assimiliati agli ochi.

Civetta: oc-i-v-é-ed-ed-a, ochj avete molto egli produce produce ha, che cioè adopera molto gli ochj.

6. Voc-i, voce avete, opure voce egli.

Ciancia: voc-i-a-in-ce-i-a, voce egli ha entro questo egli ha. Ciarla: voc-i-a-re-ul-a, voce egli ha cosa qualche ha; potrebbe forse derivare da ce-i-a-or-ul-a, questo egli ha parla qualche ha.

Cicala: voc-i-ce-a-ul-a, voce avete questo ha qualche ha.

Cigno: voc-i-ce-in-o, voce avete in questo ho.

Cigolare: voc-i-ed-ce-ul-a-re-e, voce avete produce questo qualche ha cosa è.

Citare: voc-i-ed-a-re-e, voce egli produce ha cosa è.

Cithara: voc-i-ed-a-re-a, voce egli produce ha cosa ha.

VI. Le due lettere cl presentano almeno le quattro analisi seguenti, cioè quella del solo c in significato di questo unito ad altra voce successiva incominciante per l, quella della voce ic significante colpo, quella di cu radicale di cubari, culo, quiete, e quella di voc significante voce.

Clam in latino, significante di nascosto in italiano: ce-lu-a-e-in, coll'in negativo, questo luce da è non, cioè non è da luce questo.

Clanculo anch'esso significante di nascosto: ce-lu-a-in-ce-ul-o, cioè ho qualche questo non da luce questo.

Clandestino: ce-lu-a-in-ed-e-esse-ed-i-in-o, questo non da luce fatto è essere costituito avete entro ho.

Clamide, vale a dire sopraveste: ce-ul-am-i-ed-e, questo qualche intorno egli produce è.

Clivo: ce-ul-i-v-o, questo qualche avete alto ho; presentasi però anche il significato di va nell'i, per cui l'analisi potrebbe essere questo qualche va sopra ho, e sorge il dubio, che possa rappresentare collivo derivato di colle.

Cloaca: ce-ul-ò-a-ce-a, questo qualche da aqua questo ha. Se il c in questa parola rappresentasse la sillaba cu sarebbe ad interpretarsi per base, cuna, o sede.

Il significato di questo nelle parole latine clarus, claudo, claustrum, clavus si è già esposto nelle corrispondenti parole italiane chiaro, chiudo, chiostro, chiodo nel parlare delle due lettere ch.

Clava: ic-ul-a-v-a, da qualche colpo molto ha.

Clunis - chiappa: cul-v-in-i-esse, essere egli in sopra culo.

Clamo significante chiamo: voc-ul-a-e-in-o, voce qualche ha in egli ho, opure è entro ho.

Clango significante fare il suono della tromba: voc-ul-a-ined-ce-o, voce qualche ha entro produce questo ho.

VII. La sillaba co presenta i significati seguenti, non escluso che possa esprimerne anche altri.

1. Si pronuncia coll'o aperto, e col significato di capo: si usa da solo in tale significato in alcuni dialetti, e fu usato anche da Dante.

Cocolla: co-ce-o-ul-ul-a, capo questo ho qualche qualche ha, e forse ce-o-co-ul-ul-a, questo ho capo qualche qualche ha.

Collo: co-ul-ul-o, capo qualche qualche ho.

Collottola: co-ul-ul-o-ed-ed-ul-a, capo qualche qualche ho costituito costituito qualche ha, e forse il primo t rappresenta un c col significato di questo, opure un p col significato di piede.

Coma in latino, equivalente a chioma in italiano: co-e-in-a, capo egli entro ha.

2. Trovasi composta del c col significato di questo, e con altra voce incominciante con un o aperto.

Costa: ce-os-ed-a, questo ossi costituisce ha: tale fu l'analisi daprima presentatasi, ma fatto riflesso che in valaco scrivesi coasta ritiensi sia ad analizzarsi ce-o-asta, questo ho asta.

3. Pronunciasi aperta, e presumesi composta del c in detto significato, e di due o. l'uno chiuso assimilato col significato di sopra, alto, o molto, e l'altro aperto col significato di ho.

Copro: ce-ó-o-pe-re-o, questo sopra ho piede cosa ho.

Colle: ce-ó-o-ul-ul-e, questo alto ho qualche qualche è, non reputandosi preferibile l'analisi ac-o-ul-ul-e, punta ho qualche qualche è.

Collina, quale derivato di colle: colle-i-in-a, colle avete entro ha.

Copia in significato di abondanza: ce-ò-o-pe-i-a, questo molto ho piede egli ha, presumendosi che il latino opes significante ricchezze abbia assimilato un o chiuso prima, o dopo dell'o aperto per esprimere l'idea di abondanza, e quindi dalla voce ò-molto, mentre, se non fosse avvenuta una tale assimilazione, la parola essendo traducibile o-pe-e-esse, ho piede è essere, non conterrebbe in sè l'idea dell'abondanza. Una tale presunzione è pel caso, che opes si pronunciasse coll'o aperto, perchè se si fosse pronunciato con quello chiuso, l'analisi di copia sarebbe ce-ho-op-i-ha. Si è supposta la assimilazione dell'o chiuso prima dell'ho aperto, e non dopo di esso, non trovandosi motivo di deviare dalla analisi usata nelle precedenti parole copre, e colle.

Copia in significato di trascrizione: ce-ó-o-pe-i-a, questo sopra ho piede egli ha, quante volte non fosse invece ic-o-pe-i-a, imagine ho piede egli ha, esprimendo la voce ic la idea di scultura, imagine, conformemente alla parola greca eikwn, da cui fassi deri-

vare la parola iconografia per esprimere descrizione di imagini, o figure.

4. Rappresenta le tre lettere c-a-u significanti questo ha

sopra, e pronunciasi chiusa nelle parole

Coda corrispondente al latino eauda: ce-a-u-ed-a, questo ha sopra prodotto ha.

Codardo: cod-a-re-ed-o, da coda cosa prodotta ho.

5. Rappresenta le voci ce-o, questo ho, e pronunciasi aperta nelle parole:

Corallo: ce-o-ro-a-ul-ul-o, questo ho rosso ha qualche qual-

che ho.

Corame: ce-o-ro-a-e-in-e, questo ho rosso ha in egli è.

Cornice: ce-o-ro-in-i-ce-e, questo ho in rotondo (in giro) avete questo è.

Corno: ce-o-ro-in-o, questo ho rotondo entro ho, non sembrando ammissibile quella co (capo) ro-in-o, capo rotondo entro ho.

Coro: ce-o-ro-o, questo ho rotondo ho.

Corolla: ce-o-ro-ul-ul-a, questo ho rotondo qualche qualche ha.

Corona: ce-o-ro-ó-in-a, questo ho rotondo molto (opure sopra) entro ha, non trovandosi di interpretare la sillaba co per capo, perchè una corona può essere applicata non solo al capo, ma ad altri oggetti, o non essere applicabile ad una testa.

Cosa: ce-o-esse-a, questo ho essere ha; e, se fosse a ritenersi avvenuta la assimilazione di un d, o di un'r alla s, sarebbe questo ho prodotto essere ha, opure questo ho cosa essere ha.

6. Rappresenta le voci ce-ó, questo sopra, alto, o molto,

e pronunciasi chiusa nelle parole

Cola del verbo colare: ce-ó-ul-a, questo sopra qualche ha: che l'o si pronuncii chiuso lo si desume con sicurezza anche dalla parola scolo.

Colmo: ce-ó-ul-e-in-o, sopra questo qualche è entro ho, opure

in egli ho.

Colono: col (da colere) o-in-o, coltiva ho entro ho.

Colpa: ce-ó-ul-pe-a, questo sopra qualche piede ha.

Colto del  $\mathbf{v}$ erbo colere - coltivare: ce-ó-ul-ed-o, sopra questo qualche fatto ho.

Coltre: ce-ó-ul-ed-re-e, questo sopra qualche fatta cosa è.

Conto: ce-ó-in-ed-o, questo sopra entro fatto ho.

Contra: ce-ó-in-ed-re-a, coll'in non negativo, questo in sopra fatta cosa ha.

Contro: ce-ó-in-ed-re-o, questo in sopra fatta cosa ho.

Contrada: ce-ò-in-ed-ire-a-ed-a, sopra questo entro costituito da andare fatto ha.

Corre: ce-ó-ire-ire-e, questo molto andare andare è, o piutosto ce-ó-ire-re-è, questo molto andare cosa è.

Corto: ce-ó-re-de-o, questo molto cosa manca ho.

Cotenna derivato di cute: ce-ó-ed-e-in-in-a, questo derivante da prodotto sopra entro entro ha.

7. Rappresenta le voci cu-ho coll'o aperto, significanti unione-ho, riposo ho, luogo da stare in riposo ho.

Coniglio da scriversi conilio: cu-o-in-i-ul-i-o, covile ho entro

avete qualche egli ho.

Copia in significato di unione di due animali, o cose, corrispondente al latino copula, e al francese couple: cu (radicale di cubare) o-pe-ul-a, unione ho piede qualche ha.

Copula: cu-ho-pe-ul-a, congiunzione ho piede qualche ha.

Coricarsi: cu-o-re-i-ce-a-re-esse-i, quiete (luogo di riposo) ho cosa egli questa ha cosa essere avete.

Coscia: cu-o-esse-ce-i-a, culo ho essere questo egli ha.

Cotto participio di cuocere corrispondente al latino coquere: cu-o-ce-ed-o, cu (vale a dire cova, produce calore) ho questo prodotto ho, traducendosi il primo t per questo, stante che rappresenta un c, come dal latino coctus; ma sembra più ammissibile la interpretazione ce-o-cu-ed-o, questo ho cova prodotto ho.

8. Rappresenta le voci cu-ó, covo molto coll'o chiuso.

Conca: cu-ó-in-ce-a, cu-molto entro questo ha, vale a dire quella bassura, che serve a contenere gli ovi covati, od altra simile bassura.

Cova da covare corrispondente al latino cubare: cu-ó-è-pe-a, giace sopra (opure molto) è piede ha.

Covile: cov-i-ul-e, covo avete qualche è.

Covo: cu-ó-è-pe-o, giaciglio è piede ho.

9. Rappresenta le voci ac-o, punta ho, acuto ho coll'o aperto, e quelle ac-ó, punta molto, acuto molto coll'o chiuso.

Cono: ac-o-in-o, punta ho entro ho.

Conico: ac-o-in-i-ce-o, punta ho entro egli questo ho.

Coltello diminutivo di culter: ac- $\acute{o}$ -ul-ed- $\acute{e}$ -re-ul- $\acute{o}$ , acuto molto qualche costrutta è cosa qualche ho, presumendosi che sia un'r permutata in l la prima delle due l.

Coltro corrispondente al latino culter: ac-ó-ul-ed-re-o, acuto

molto qualche costrutta cosa ho.

Conio: ac-ó-in-i-o, acuto molto entro egli ho, opure punta molto entro egli ho.

10. Rappresenta le voci *ic-ó*, la prima indicante il suono prodotto dal battere degli scultori sulle pietre, e la seconda indicante *sopra*.

Colpo: ic-ó-ul-pe-o, ic sopra qualche piede ho: il suono reso

da pietra battuta.

11. Rappresenta le voci oc-o, ochio ho coll'o aperto.

Cora in latino, e korh in greco significano la pupilla dell'ochio: oc-o-re-a, ochio ho cosa ha.

Cornea, una delle tuniche componenti l'ochio: oc-o-re-in-e-a, ochio ho cosa entro egli ha.

12. Rappresenta le due sillabe voc-o, voce ho.

Coaxo, gracidare: voc-o-a-ce-esse-o, voce ho ha questo essere ho.

Cornacchia: voc-o-re-in-a-ce-ul-a, voce ho cosa entro ha questo qualche ha: potrebbe forse essere più ammissibile l'analisi ce-or-in-a-ce-ul-a, questo parla entro ha questo qualche ha.

Corvo corrispondente al latino corvus: voc-o-re-v-o, voce ho cosa molto ho: anche per tale parola presentasi il dubio se sia ad analizzarsi invece c-or-v-o, questo parla molto ho, e in ambi i casi le analisi sarebbero desunte dal vociare, osia grachiare dei corvi. La corrispondente parola francese corbeau, e quella valaca corbul aventi la lettera b in luogo del v importerebbero la interpretazione di è-piede in luogo di molto, ma sarebbe incerto quale delle due lettere sia la originaria, o se l'oggetto fu espresso in alcuni paesi col significato di molto, e in altri con quello di è-piede: il greco koraz in vece del v avrebbe un'a significante ha, opure o-a, molto ha.

VIII. Le lettere cr presentano almeno i significati seguenti:

1. Rappresentano il suono materiale dello scricchiolamento fatto dalla apertura, che avviene naturalmente in un corpo duro, o per effetto di subita percossa, ma in questi casi d'ordinario

sorge il dubio, che la r rappresenti il verbo ruo-rovinare-rompere.

Crepare corrispondente al latino crepo, e al francese crèver: cr-(opure c-ru)-e-pe-a-re-e, cr (opure questo rompe) è piede ha cosa è.

Crepitare, cioè il ripetere il suono cr, che fa un corpo nel subire l'una dopo l'altra varie crepature quasi nel medesimo spazio di tempo: crepita, cr-e-pe-i-ed-a, cr è piede egli produce ha.

Cric, il suono del ghiaccio, del vetro, e delle terraglie, quando si fendono: cr-i-ce, cr avete questo.

Cricchio, e suoi derivati cricchiare, e cricchiolare: cr-i-ce-ul-o, cr avete questo qualche ho.

Crosciare: cr-o-esse-c-i-a-re-e, cr ho essere questo egli ha cosa è.

- 2. È a presumersi la sillaba car radicale di caro carne nella parola crassus grasso: car-a-esse-esse-o-esse, carne ho essere essere ho essere.
  - 3. Rappresentano le sillabe co-re, testa cosa.

Cranio: co-re-a-in-i-o, capo cosa ha entro egli ho; e forse co-ro-a, capo rotondo ha entro egli ho.

Crapa per cranio in qualche dialetto: co-re-a-pe-a, capo cosa ha piede ha, e forse co-ro-a-pe-a, capo rotondo ha piede ha.

Crine: co-re-i-in-e, capo cosa avete entro è.

Criterio: co-re-i-ed-e-re-i-o, capo cosa avete produce è cosa egli ho.

Critica: co-re-i-ed-i-ce-a, capo cosa avete produce egli questo ha.

4. Si hanno le voci oc-re, ochio cosa nelle parole

Crates in latino corrispondente all'italiano graticcio: oc-re-a-ed-e-esse, ochj cosa ha prodotti è essere.

Craticula: oc-re-a-ed-i-ce-ul-a, ochj cosa ha prodotti avete questo qualche ha.

Cretura in latino, significante vagliatura in italiano: oc-re-e-ed-u-re-a, ochj cosa è prodotta sopra cosa ha.

Cribrum in latino, significante vaglio, o crivello in italiano: oc-re-i-è-pe-re-u-e-in, ochj cosa avete è piede cosa ho in egli; rite-nuto che il nome di ochj sarebbe per la similianza dei piccoli forellini del vaglio.

Crivello: oc-re-i-e-pe-e-ul-ul-o, ochj cosa avete è piede è qualche qualche ho,

Cruna, vale a dire il foro di un ago: oc-re-u-in-a, ochio cosa sopra entro ha.

Lacryma, o lacrima in latino: ul-ò-a-oc-re-y-e-in-a, qualche da aqua ochio cosa sopra in egli ha; vi corrisponde il sanscrito açra, opure açru, ò-a-oc-re-a, opure o, da aqua ochio cosa ha, opure ho; e vi corrisponde il greco dakryma, ed-ò-a-oc-re-y-e-in-a, prodotto da aqua ochio cosa sopra in egli ha; nè vi osta il francese larme, ul-ò-a-re-e-in-e, qualche da aqua cosa in egli è: può darsi però, che la lettera r rappresenti non re-cosa, ma orsorge-nasce, opure ir-ire-andare-scorrere, in tutte quattro dette lingue.

5. Si hanno le due voci ce-re, questo cosa nelle parole

Cratere in significato di vaso: ce-re-ò-a-ed-e-re-e, questo cosa da aqua costrutta è cosa è, essendo a presumersi assimilata all'a preposizione la vocale aperta ò, significante aqua, come si è rilevato anche in altre parole. Sicome è a presumersi, che il cratere vaso sia stato usato prima di essere stato adoperato in significato di vulcano, e sia stata applicata al vulcano una tale parola per la sua similianza in parte ad un vaso, così, se ciò fosse, sarebbe a ritenersi anche per esso la prima analisi, ma, se fosse altramente, sarebbe analizzabile ce-ur-a-ed-e-re-e, questo brucia ha costituita è cosa è.

Creber in latino significante spesso in italiano: ce-re-ò-e-è-pe-e-re, questa cosa molto è è piede è cosa, ritenuto che si pre-sume assimilato alla prima e un o chiuso esprimente molto: la prima e potrebbe essere preposizione, e, se lo fosse, si avrebbe invece questo cosa derivante da molto è piede cosa; non sembra adottabile l'analisi ce-re-e-è-pe-e-re, questo cosa è è piede è cosa.

Crema, vale a dire fiore di latte: ce-re-ó-e-e-in-a, questo cosa sopra è è entro ha, opure questo cosa derivante da sopra è entro ha; infatti questa cosa si forma al disopra del latte.

6. Le lettere c r rappresentano anche le due voci ce-ir, questo andare.

Crepida in latino corrisponde a pianella in italiano: ce-ir-e-pe-i-ed-a, questo andare è piede egli costituito ha.

Crus - cruris in latino corrisponde a gamba in italiano: ceir-u-re-esse, questo andare sopra cosa essere, e forse questo andare ho cosa essere. Crespa detta anche ruga: ce-ir-e-esse-pe-a, questo andare egli essere piede ha, vale a dire che segna come una via, una strada; e anticamente si usò anche la parola ruga per strada. Si potrebbe anche analizzare ce-ru-e-esse-pe-a, questo ruina egli (opure questo derivante da ruina) essere piede ha.

7. Rappresentano anche le voci ce-or coi varj significati

di or-nascere-sorgere, di or-bocca, e forse anche di or-oro.

Cras in latino corrispondente a dimani in italiano: ce-or-a-esse, questo nascere ha essere, e forse questo da nascere essere, vale a dire, che ha ancora da nascere, che non è ancora venuto; questa analisi non è contraria a quella della corrispondente parola sanscrita cvas, cu-a-esse, cova ha essere.

Crea da creare: ce-or-e-a, questo derivante da nascere ha.

Creolo: ce-or-e-ul-o, questo derivante da nascita qualche ho.

Cronica, così scrivesi anche in altre lingue, e non cronaca; viene derivata dal greco kronos significante tempo: ce-or-ho-in-i-ce-a, questo nascita ho entro egli questo ha.

Cronico: ce-or-o-in-i-ce-o, questo nascita ho entro egli questo ho. Cresce da crescere: ce-or-e-esse-ce-e, questo derivante da sorgere essere questo è.

Crier in francese, significante gridare in italiano: ce-or-i-e-re, questo bocca egli è cosa; e forse voc-re-i-e-re, voce cosa egli è cosa.

Creso: ce-or-e-esse-o, questo derivante da oro essere ho, notan-

dosi che il greco krysos significherebbe oro.

8. Rappresentano anche le voci ce-ro col ro in significato di rotondo, opure di rosso.

Crocchio in significato di adunanza: ce-ro-o-ce-ul-o, questo circolo ho questo qualche ho: non sembrano preferibili le analisi di ce-or coll'or in significato di bocca per indicare il parlare, nè quella di voc-re, voce-cosa, non dando esse la idea della unione di più persone.

Crepuscolo: ce-ro-e-pe-u-esse-ce-ul-o, questo derivante da rosso piede ho essere questo qualche ho.

Cremisi: ce-ro-e-e-in-i-esse-i, questo rosso è in egli egli essere avete.

9. Possono rappresentare le voci ce-ru, questo ruina, rompe, rotto.

Croce: ce-ru-ó-ce-e, questo ruina molto questo è. Un tale si-

gnificato sarà stato applicato alla parola croce posteriormente all'uso di sovraporvi un corpo umano per castigo, o crudeltà, ma è a presumersi, che prima indicasse soltanto la unione di due aste l'una a traverso dell'altra, così suggerendo l'analisi ce-re-ó-ce-e, questo cosa sopra questo è.

10. Rappresentano talora le voci ce-ur, questo brucia.

Cremo in latino significa bruciare in italiano: ce-ur-e-e-in-o, questo brucia è in egli ho.

Cren, pianta: ce-ur-e-in, questo abbrucia egli entro: così chiamato questo vegetabile probabilmente dal suo sapore mordente.

Creta: ce-ur-e-ed-a, questo derivante da abbruciato prodotto ha. Cretino, derivato di creta: creta-i-in-o, creta avete entro ho. Crociuolo, e crogiuolo: ce-ur-o-ce-i-u-ul-o, questo brucia ho questo egli sopra qualche ho.

IX. La sillaba cu rappresenta anche essa varj significati sia come composta da prima dalle voci c-u, sia come radicale per la non ricordata sua origine, o altramente.

1. La prima sua significazione sembra quella di ce-u coll'u in significato di sopra, questo sopra.

Cudo in latino significante battere in italiano: ce-u-ed-o, questo sopra produce ho, ma sembra applicabile piutosto l'analisi ic-u-ed-o, colpo sopra produce ho.

Cumulo: ce-u-e-in-ul-o, questo sopra in egli qualche ho.

Curvo: ce-u-re-v-o, questo sopra cosa sopra ho; opure ce-u-re-fo-o, questo sopra cosa vuoto ho: il francese courbé suggerisce l'analisi ce-u-re-e-pe-o, questo sopra cosa è piede ho.

Cute: ce-u-ed-e, questo sopra costituito è.

2. Sicome il poggiare, o giacere sopra qualche cosa produce quiete, base, unione, calore, così la voce cu divenne radicale di parole esprimenti detti significati.

Cubo in latino del verbo cubare significante covare in italiano: cu-è-pe-o, giacere è piede ho.

Cubo, corpo solido a sei lati in modo da avere una base qualunque sia il lato, su cui poggia: cu-è-pe-o, basi è piede ho.

Cucchiajo: cu-ce-ce-ul-a-re-o, cu (vano) questo questo qualche ha cosa ho, indicante così la parte concava del cucchiaro, sopra cui poggia il cibo.

Cuccia: cu-ce-ce-i-a, luogo di riposo questo questo egli ha.

GHIRARDINI. - Parte I.

Cucuma: cu-cu-e-in-a, base base in egli ha; e così è espressa la circostanza, che questo utensile nella parte inferiore ha una circonferenza maggiore in confronto della superiore.

Cucurbita in latino equivalente a zucca in italiano: cu-cu-re-è-pe-i-ed-a, base base cosa è piede egli costituito ha; e in fatto tale frutto ha una grande base, e potrebbe darsi, che fosse più giusta l'analisi cu-cu-ro-è-pe-i-ed-a, base base rotonda è piede egli costituito ha, stante la forma circolare della zucca.

Culcita in latino significante materazzo in italiano: cu-ul-ce-

i-ed-a, quiete qualche questo egli produce ha.

Culla, e cuna: cu-ul-ul-a, covo, giaciglio qualche qualche ha; cu-in-a, giaciglio entro ha.

Culo: cu-ul-o, da giacere, da sedere qualche ho.

Cuscino: cu-esse-ce-i-in-o, giaciglio (da appoggiarsi) essere questo avete entro ho.

3. Rappresenta le voci co-u, capo sopra.

Cuffia: co-u-fo-fo-i-a, capo sopra vuoto vuoto egli ha: a sostegno della opinione esternata concorrono le corrispondenti parole coiffe, e coiffure in francese, cofia in spagnuolo e coif in inglese, tutte incomincianti per co-capo, e non per cu.

4. Rappresenta le voci ac-u, punta sopra, o punge molto. Cucire: ac-u-ce-i-re-e, punta sopra questo avete cosa è; opure acu-ce-i-re-e, ago questo avete cosa è.

Culex in latino corrispondente a zanzara in italiano: ac-u-ul-e-ce-esse, punge molto qualche è questo essere.

Culmine: ac-u-ul-e-in-in-e, punta sopra qualche in egli entro è.

Cuneo: ac-u-in-e-o, punta molto entro egli ho.

Cuspide: ac-u-esse-pe-i-ed-e, punta molta essere piede egli costituita è.

5. In alcune parole si presumono le voci oc-u, ochio sopra. Cupere in latino significante bramare in italiano: oc-u-pe-e-re-e, ochi sopra piede egli cosa è; e forse av-ce-u-pe-e-re, desidera questo molto piede egli cosa è, essendo av la radicale di aveodesiderare.

Cupido derivato di cupere: oc-u-pe-i-ed-o, ochj sopra piede egli produce ho.

Cura: oc-u-re-a, ochj sopra cosa ha.

Custode derivante dal latino custos, e questo verisimilmente da curstos: oc-u-re-esse-ed-o-ed-e, ochj sopra cosa essere produce ho costituito è.

X. Nella lingua italiana il c fu erroneamente aggiunto, come fu esposto nell'articolo trentesimo degli studi sulla ortografia italiana riguardo alle parole acqua, giacque, nacque, nocque, piacque, tacque, ed altre, e fu erroneamente duplicato riguardo a non poche parole giusta quanto è dimostrato negli articoli primo, quinto, sesto, e duodecimo di detti studi sulla ortografia.

XI. La lettera c almeno in generale è rappresentata alla lettera k nelle lingue greca, tedesca, inglese, ed olandese, e conseguentemente possono essere applicabili a dette lingue almeno in parte le osservazioni sopra fatte sulla lettera c. L'applicarle a dette lingue riescirebbe un lavoro lungo, e perciò si limita la applicazione alle parole  $kale\omega$  greca, kaiser tedesca, keizer olandese, könig tedesca, koning olandese, e king inglese.

Kalew corrisponde al latino calo-chiamare: voc-a-ul-e-o, voce ha qualche egli ho.

Kaiser-imperatore: co-a-i-esse-e-re, capo ha egli essere è cosa. Keizer-imperatore: co-e-i-esse-e-re, capo è egli essere è cosa. König-re: co-e-in-i-ed-ce, capo è entro egli costituito questo. Koning-re: co-in-i-in-ed-ce, in capo avete entro costituito questo. King-re: co-i-in-ed-ce, capo avete entro costituito questo.

# ARTICOLO XIX.

# Della lettera D.

La lettera d non vedesi nelle iscrizioni etrusche, e non vedesi nemeno nelle tavole eugubine più antiche. Una tale circostanza induce a presumere, che daprima la lettera d non fu pronunciata, o distinta, o fu rappresentata dalla lettera t, e che in seguito è avvenuta la distinzione delle due lettere d t.

Detta lettera d non ha un significato proprio, e, quando non forma parte di una voce radicale insieme ad altra lettera, è a ritenersi avvenuta la elisione, od assimilazione di altra lettera,

colla quale costituiva una voce radicale. Sopra questa lettera sono emerse anche le seguenti osservazioni:

- 1. La lettera d fu permutata talora in altra lettera, o rappresenta altra lettera, come nelle parole seguenti, nelle quali ora trovasi un d, ed ora
- a) Una lettera consonante eguale a quella della voce successiva, alla quale è aggregata, come in adbreviare e abbreviare, adcurro e accorro, adgrego e aggrego, adlego e allego, admitto e ammetto, adnecto e annetto, adprobo e approvo, adrogo e arrogo, adsisto e assisto, adtingo e attingo, adverbium e avverbio;
- b) Un b come in subdiaconus, subditus, subdividere corrispondenti a suddiacono, suddito, suddividere;
- c). Un g, come in chieggo e chiedo, giorno derivante da dì, o dal latino dies, moggio e modius, oggi e hodie, poggio e podium, raggio e radius, seggiola e sedes, scheggia e schidia, veggo e vedo;
  - d) Un' l come in olor in spagnuolo e odore in italiano;
- e) Un's, come in cesso e cedere, fossum e fodio, gressum e gradior, possesso e possideo;
- f) Un t, come in latro e ladro, mater e madre, patella e padella, pater e padre;
- g) Una z, come in mezzo e medium, razzo e radius, rozzo e rudis.
- 2. Il d talora anch'esso è, o sembra assimilato, od eliso, come nelle parole seguenti, e loro derivati, o di eguale derivazione.

Venti da duenti. Viginti da duiginti. Ascrivere da adscribere. Aspetto da adspicio. Aspirare da adspirare. Esus participio di edo: ed-esse-u-esse, mangiare essere ho essere. Esoso: ed-esse-ó-re-esse-ho, mangiare essere molto cosa essere ho. Esurio in latino significante aver fame: ed-esse-u-re (opure ur)-i-o, mangiare essere molto cosa (opure brucia) egli ho. Accese, e acceso da accendere. Arse, e arso da ardere. Ascose, e ascoso da ascondere. Attese, e atteso da attendere. Caso da cadere. Cesoja, e cesura dal latino caedo, caedis, caesum significante tagliare. Chiese, e chiesto da chiedere. Chiuse, e chiuso da chiudere. Collise, e colliso da collidere. Conciso dal latino concido, concisum, significante tagliare. Decise, e deciso da decidere. Deluse, e deluso da deludere. Difese, e difeso da difendere. Dissuase, e dissuaso da dissuadere. Divise, e diviso da dividere. Elise ed eliso da elidere. Espansione da espan-

dere. Esplose, ed esploso da esplodere. Evase, ed evaso da evadere. Fuse, e fuso da fondere. Illuse, e illuso da illudere. Intruse, e intruso da intrudere. Invase, e invaso da invadere. Leso da ledere. Morse, e morso da mordere. Offese, e offeso da offendere. Perso da perdere. Persuase, e persuaso da persuadere. Prese, e preso da prendere. Preciso dal latino praecido-tagliare. Rase, raso, raschiare, e raspare da radere. Rese, e reso da rendere. Rise, e riso da ridere. Rispose, e risposto da rispondere. Rose, e roso da rodere. Scese, e sceso da scendere. Sospese, e sospeso da sospendere. Spese, e speso da spendere. Sponsum, e sposo dal latino spondeo-promettere. Stese, e steso da stendere. Tosare dal latino tondeo. Uccise, e ucciso da uccidere. Viso, visibile, e visita dal latino video.

3. Si presentano come radicali le voci da del verbo dare, dì per giorno, di del verbo dicere, e forse anche di preposizione del genitivo, du del numero due giusta le parole seguenti:

a) Dare: da-re-è, dà-cosa è.

Dado: da-ed-o, dà produce ho.

Dardo: dar-ed-o, dare produce ho; e forse ed-ha-ire-ed-o, prodotto ha andare prodotto ho, opure ed-ha-ru-ed-o, prodotto ha rovina produce ho.

Datare da dato: dato-a-re-e, dato ha cosa è; e forse ed-a-aet-a-re-e, prodotto ha età (tempo) ha cosa è.

Dazio: da-ed-esse-i-o, dà produce essere egli ho.

Dono: da-ó-in-o, dà sopra entro ho.

Dose: da-o-ed-esse-e, dà ho prodotto essere è.

Dote: da-o-ed-e, da ho prodotto è.

b) Dies in latino significante giorno in italiano: di-e-esse, giorno è essere.

Diurno: di-u-re-in-o, sopra giorno cosa entro ho.

c) Dire: di-re-e, di, cioè dice, cosa è.

Dicere in latino: di-ce-e-re-e, di questo egli cosa è.

Dictare in latino corrispondente a dettare in italiano: di-ce-ed-a-re-e, parla questo produce ha cosa è.

d) Due: du-è.

Dubio: du-è-pe-i-o, due è piede egli ho.

Dodici corrispondente al latino duodecim: du-ó-dici, due sopra dieci.

Dopio: do-pe-ul-o, due piede qualche ho. Duplo: du-pe-ul-o, due piede qualche ho. Dialogo: du-i-a-logo, due egli ha discorso. Diametro: du-i-a-metro, due egli ha misura.

4. Sembra assimilata al d un' e chiusa nelle parole

Dape corrispondente al latino daps dapis significante cibo, vicanda: ed-a-pe-e, proposizione la quale riflessa esprime: è piede da mangiare, corrispondendo a mangiare il latino edo.

Dente equivalente al participio edente, vale a dire mangiante: ed-é-in-ed-e, le quali voci riflesse dicono è produce in egli mangia, e, se la prima e di dente fosse preposizione posposta, l'analisi sarebbe mangia fuori entro produce è.

Desco potrebbesi analizzare ed-c-rc-esse-ce-o, derivante da mangiare cosa essere questo ho, opure ed-e-ed-esse-ce-o, derivante da mangiare costituito essere questo ho, essendo a presumersi nella s dolce la assimilazione di un'r, o di un d: le prime due lettere possono anche essere interpretate cibo fuori, vale a dire oggetto costituito per avere sopra dei cibi.

Desinare: ed-e-re-esse-in-a-re-e, derivante da mangiare (opure mangia egli) cosa essere entro ha cosa è.

Dolce: ed-ó-ul-ce-e, mangiare, opure mangiabile molto qualche questo è: il francese douce fa supporre, che l'o rappresenti le voci ho-ó, ho-molto.

5. Si è presentata assimilata al d la precedente è aperta nelle parole seguenti incomincianti colla sillaba da, ritenendo sempre comprese anche le derivate, o di eguale derivazione.

Da preposizione dell'ablativo corrispondente alla latina a: ed-a, fatto ha, opure prodotto ha.

Daga: ed-ag-a, costrutta punta ha, essendo evidente che la sillaba ag rappresenta la voce ac avente il significato di acuspunta.

Danza: ed-an-ed-esse-a, produce an (radicale di anulus-anello, cerchio, ha entro) prodotto essere ha.

Dapoco: ed-a-poco, produce ha poco.

Davanti: ed-a-avanti, produce ha avanti.

Davero: ed-a-vero, produce ha vero.

6. Un'eguale assimilazione reputasi nelle parole incomincianti colla sillaba de non privativa costituita da ed-è, produce

è, opure da ed-é, produce egli, opure da ed susseguito da parola, o voce incominciante con un'e.

Decadere: ed-e-cadere, produce è cadere, e forse ed-é, produce egli cadere, abbisognando più estesi studj per giudicare con certezza se la e di de debba ritenersi l'è verbo, o l'é significante egli, o l'é preposizione, sia riguardo alla stessa parola decadere, sia riguardo alle parole di consimile costituzione.

Decente: ed-ec-é-in-ed-e, produce-eco (fama) in egli costituito è.

Declamare: ed-e-clamare, produce è clamare.

Declive: ed-e-clivo-e, produce è clivo è.

Decoro: ed-ec-o-re-o, produce eco (fama) ho cosa ho.

Delineare: ed-e-lineare, produce è lineare.

Denso: ed-6-e-in-esse-o, prodotto derivante da molto entro essere ho.

Dentro: ed-entro, produce entro.

Deporre: ed-e-porre, produce è porre.

Deus in latino corrispondente a Dio in italiano: ed-é-u-esse, produce egli ho essere.

Devoto: ed-e-vot-o, produce è vota ho.

7. Detta assimilazione ritiensi anche nelle parole incomincianti colla sillaba de avente significato privativo, ed equivalente ad ed-é-è, produce fuori è, opure ed-è-é, produce è fuori occorrendo ulteriori studj per poterne rilevare la giusta analisi.

Decifrare: ed-é-è-cifrare, produce fuori è cifrare.

Decrescere: ed-é-è-crescere, produce fuori è crescere.

Deforme: ed-é-è-forma-è, produce fuori è forma è.

Demente: ed-é-è-mente, produce fuori è mente.

Destare: ed-é-è-stare, produce fuori è stare.

8. La stessa assimilazione si ha nelle parole incomincianti colla sillaba di esprimente ed-i, produce, opure prodotto avete.

Di articolo del genitivo: ed-i, produce, opure prodotto avete.

Dianzi: ed-i-anzi, prodotto avete anzi.

Dichiarare: ed-i-chiarare, produce avete chiarare.

Dilucidare: ed-i-lucidare, produce avete lucidare.

Dimagrare: ed-i-magrare, produce avete rendere, o divenire magro.

Dirus in latino corrispondente in italiano a crudele, fiero, atroce: ed-i-ru-u-esse, produce avete ruina ho essere, essendo ru la radicale di ruo-rovinare.

Discacciare: ed-i-scacciare, produce avete scacciare.

Discernere: ed-i-scernere, produce avete scernere.

Discoprire: ed-i-scoprire, produce avete scoprire.

Disfortuna: ed-i-sfortuna, produce avete sfortuna.

9. La suripetuta assimilazione si presume anche in alcune parole incomincianti colla sillaba di significante privazione, e analizzabile ed-é-i, produce, o prodotto fuori avete.

Dimettere: ed-é-i-mettere, produce fuori avete mettere.

10. Anche nelle parole incomincianti colla voce dis è a presumersi la assimilazione della e di ed.

Disapprovare: ed-i-ex-approvare, prodotto avete fuori approvare.

Disavventura: ed-i-ex-avventura, prodotto avete fuori avventura.

Dissotterrare: ed-i-ex-sotterrare, prodotto avete fuori sotterrare.

Disunire: ed-i-ex-unire, prodotto avete fuori unire.

11. Presumesi detta assimilazione dell'e al d anche nelle parole incomincianti colla sillaba do non radicale.

Dolo, dolas in latino corrispondente a tagliare, polire in italiano: ed-é-o-ul-o, produce fuori ho qualche ho, e il suo derivato dolabra significante coltellaccio, accetta, piccone in italiano, analizzabile dol-a-è-pe-re-a, da dol (taglio) è piede cosa ha: potrebbe però essere de-o-ul-o, manca, o toglie ho qualche ho.

Dolo in italiano corrispondente al latino dolus esprimente inganno, frode: ed-é-o-ul-o, produce fuori ho qualche ho; e forse te-o-ul-o, coperto ho qualche ho, opure de-o, manca ho.

Domus in latino corrispondente a casa in italiano: ed-o-e-in-u-esse, costrutto ho in egli ho essere; e forse te (radicale di tego-coprire) o-e-in-u-esse, coperto ho in egli ho essere.

Domare: ed-o-e-in-a-re-è, produce ho in egli ha cosa è.

Dominus in latino corrispondente a signore, padrone in italiano: dom-in-u-esse, in casa ho essere.

Donde: ed-onde, produce onde (avverbio).

Dondolare: ed-ondulare, produce ondulare.

Dorare: ed-aurare, produce orare.

12. La suripetuta assimilazione ritiensi avvenuta anche nelle parole incomincianti colla sillaba du.

Duna, monticello di arena: ed-u-in-a, prodotto in sopra ha. Dunque: ed-u-in-ce-o-e, produce in sopra questo ho è.

13. Si è superiormente esposto al numero uno sotto la la lettera f, che la lettera d'appresenta talora la lettera t, o che è rappresentata da un t, come in molte parole, fra le quali cedro, ladro, lido, madre, padre, padella, spada in italiano, e citrus, latro, litus, mater, pater, patella, spatha in latino; ambassade, ambassadeur, cadastre, cadenas, façade, pommade, vide in francese, e ambasciata, ambasciatore, catasto, catenaccio, faciata, pomata, vuoto in italiano; dido, lodo, maduro, marido, mudar, podar, poder, seda, todos in spagnuolo, e dito, loto, maturo, marito, mutare, potare, potere, seta, tutti in italiano; tanto durar, quanto turar scrivesi in spagnuolo in significato di durare; hard-duro, middlemezzo, old-vecchio, waden-guadare in inglese, e hart, Mittel, alt, waten in tedesco. Una tale circostanza ha fatta sorgere l'idea, che il d della parola damigiana, significante vaso grande di vetro coperto di paglia, paviera, od altro vegetabile flessibile, rappresenti un t, e questo rappresenti la sillaba te radicale di tego-coprire. Ciò premesso, detta parola sarebbe analizzabile d-am-i-ed-ce-i-ain-a, coperto attorno avete costrutto questo egli ha entro ha. È pure sorta l'idea, che anche il d di dama, sia nel significato di damagiuoco, sia in quello di dama-donna, rappresenti la lettera t, cioè la detta sillaba te di tego-coprire, e che la parola dama in ambedue i significati sia analizzabile d-a-i-in-a, coperta ha, opure da coprire, in egli ha. Tale analisi corrisponde alla dama-giuoco, poichè chiamasi dama quella pedina, che viene coperta con altra pedina, quando arriva all'ultima fila della scacchiera dalla parte contraria. E corrisponde anche alla dama-donna, poichè è a presumersi, che la razza umana in origine abbia incominciato a parlare con voci indicanti ciò, che le si presentava sotto i sensi, e quindi che per nominare una donna abbia detta la circostanza, che la femina era stata coperta dall'uomo.

Negli studi sulla ortografia italiana è esposto l'erroneo uso di due d agli articoli primo, e dodicesimo.

## ARTICOLO XX.

## Della lettera F.

La lettera avente in italiano il suono, e la forma di un'fè rappresentata in diverso modo in altre lingue: in greco, e in valaco ha la forma  $\varphi$ , in latino ora è rappresentata da un' f, ed ora dalle lettere ph, in spagnuolo, e in francese ora da un' f, ed ora da un' h, in tedesco ora dalla f, ed ora dalla lettera v, scrivendosi in latino facio, fera, fides, fluo, frons, funis, e pharetra, philologus, phlegma, phoenix, phrasis; in spagnuolo falsar, festear, fiesta, fuyr, e habler - favellare, hender - fendere, higo-fico, hoia-foglia, humo - fumo; in francese faire - fare, feindre - fingere, fixe - fisso, force - forza, fuir - fugire, e habler - chiacchierare, hableur - ciarlone; in tedesco fallen - cadere, Feld - campo, Fieber - febre, fliegen - volare, folgen - seguire, Frau - donna, Furcht - timore, e Vater - padre, versichern - assicurare, viel - molto, Vogel - uccello.

Sostituisce talora altra lettera, o ne è sostituita, come nelle parole seguenti, nelle quali trovasi ora un' f, ed ora

un b, come tra observe e offerire, obsuscare e offuscare, subflare e soffiare, subsocare e soffocare, bhràtar in sanscrito, Bruder in tedesco, brother in inglese, e frater in latino;

un k, come tra il greco ekφerω, ed effero, ekφeygω ed effugio;

un d: adfigere e affigere, adfligere e affligere;

un' l, come tra fiamma, e lo spagnuolo llama;

un p, come tra capo, e il francese chef;

un v, come tra breve, tardivo, vivo, e le parole francesi

brief, tardif, vif, ravano, e il latino raphanus.

Vedesi assimilata nella parola tisi scrivendosi in latino phthisis, e in greco othisis; potrebbe essere stata assimilata anche in altre parole, ed anzi sembra sia avvenuta la assimilazione della sillaba fo nelle parole candeo, cinis, ignis, lix, lixivia, e siansi in origine pronunciate tali parole focandeo, focinis, foicnis, folix, folixivia.

L'uso di due f in alcune parole è stato ritenuto erroneo negli articoli primo, e decimo degli studj sulla ortografia italiana.

Fra i significati attribuibili alla lettera f unita ad altra lettera espressa, od assimilata sonosi presentati i seguenti, senza escludere che la lettera f possa rappresentare altri significati, o che possa essere l'effetto di una modificazione di altre lettere.

I. Il significato di parlare.

For, faris in latino significante parlare in italiano: l'analisi di for, sarebbe fa-o-re, parla ho cosa, e quella di faris fa-re-i-esse, parla cosa egli essere; resta però il dubio, che in origine questa radicale possa essere derivata da vo radicale di voce, o possa essere derivata da fa-or, fa bocca col fa radicale di facere.

Fabulor corrispondente al francese habler, allo spagnuolo hablar, e all'italiano favellare: fa-è-pe-ul-o-re, parla è piede qualche ho cosa; anche per queste parole resta il dubio, che in origine siasi detto voabler, voablar colla sillaba vo radicale di voce. Le parole favola in italiano, fabula in latino, fable in francese, e Fabel in tedesco sembrano derivate dalla stessa radicale fa di fabulor, ma non escludono, che possano derivare dalla radicale fo significante vuoto, come in appresso: quindi favola, e fabula sarebbero analizzabili fa-è-pe-ul-a, parla è piede qualche ha, e forse fo-a-è-pe-ul-a, vuoto ha è piede qualche ha: per fable, e Fabel sarebbe a ritenersi la stessa analisi riguardo alle tre prime lettere. La parola fola sinonimo di favola si analizza fa-o-ul-a, parla ho qualche ha, opure fo-ul-a, vuoto qualche ha.

Facondo: fa-ce-ó-in-ed-o, parla questo molto entro costituito ho. Fanciullo: fa-in-ce-i-ul-ul-o, parla entro, opure in parlare questo egli qualche qualche ho.

Fante: fa-in-ed-e, in parla costituito è; e infante in (negativo)-fa-in-ed-è, non in parlare costituito è.

Fata: fa-ed-a, parla produce ha.

Fateor in latino significante confessare in italiano: fa-ed-è-o-re, parla produce è ho cosa.

Favella: fa-pe-e-ul-ul-a, parla piede è qualche qualche ha.

Frase: fa-re-a-ed-esse-e, parla cosa ha costituito essere è;
forse potrebbe essere fa-or-a-ed-esse-è, fa bocca ha costituito essere
è, col fa in significato di facere, e forse colla f in significato di
ho, f-or-a-ed-esse-è, ho da bocca costituito essere è,

Profeta: pe-re-o-fa-e-ed-a, piede cosa ho parla è produce ha.

II. Quello di fa radicale del verbo fare-facere.

Fare: fa-re-e, fa-cosa-è.

Facere: fa-ce-re-e, fa questo cosa è.

Fatto: fa-ce-ed-o, fa questo costituito ho.

Faber - fabro: fa-è-pe-e-re, fa è piede è cosa.

Facenda: fa-ce-e-in-ed-a, fa questo in egli produce ha.

Fachino: fa-ce-i-in-o, fa questo avete entro ho. Facile: fa-ce-i-ul-e, fa questo egli qualche è.

Facoltà: fa-ce-ol-ed-a, fa questo qualche produce ha.

Fatica: fa-ed-i-cc-a, fa produce avete questo ha, e forse fa-ed-ic-a, fa produce colpo ha.

Staffa: sta-pe-fa, sta piede fa, essendo indicata nel latino stapes la preesistenza del p, e la sua permutazione nella prima f: forse la sillaba fa potrebbe rappresentare le voci fo-a, vuoto ha, nel quale caso l'analisi sarebbe sta-pe-fo-a, sta piede vuoto ha.

Truffa, forse da scriversi con una sola f: te-ru-fa, coperta

ruina fa.

Tuffare: te-yd-fa-a-re-e, copre acqua fa ha cosa è: si presume che il d di yd sia stato permutato nella prima f di tuffare.

Ghiandifero: ghiande-i-fa-e-re-o, ghiande avete fa egli cosa ho.

Sonnifero: sonno-i-fa-e-re-o, sonno avete fa egli cosa ho.

Vocifera: voce-i-fa-e-re-a, voce avete fa egli cosa ha.

Artefice: arte-e-fa-i-ce-e, arte è fa egli questo è.

Orefice: or-e-fa-i-ce-e, oro è fa egli questo è.

Artificio: arte-i-fa-i-ce-i-o, arte avete fa avete questo egli ho.

Beneficio: bene-fa-i-ce-i-o, bene fa avete questo egli ho.

Benefico: bene-e-fa-i-ce-o, bene è fa egli questo ho.

Pacifico: pace-i-fa-i-ce-o, pace avete fa egli questo ho.

Trafico: ed-re-a-fa-i-ce-o, produce cosa ha fa egli questo ho.

Il significato di *fare* si presenta anche nelle parole seguenti, non senza però il dubio, che la f sia stata sostituita ad altra lettera:

Figura: fa-ic-u-re-a, fa imagine sopra cosa ha; e forse ho-ic-u-re-a, ho imagine sopra cosa ha.

Fiore: fa-ul-ó-re-e, fa qualche sopra cosa è; e flos fa-ul óre esse, fa qualche sopra cosa essere.

Fleo-piangere: fa-ul-eh-o, fa qualche lamento ho, ritenuto che eh rappresenta la voce di chi si duole in greco, e in latino: forse

invece di fa potrebbe essere vo-ul-eh-o, voce qualche di lamento ho: flebile sarebbe un derivato di fleo.

Frigeo, esser freddo: fa rigeo: fa-ru-i-ed-ce-e-o, fa rovina avete

produce questo egli ho; forse ho rigeo.

Frigido: fa rigido, e forse ho rigido quale derivato di frigeo. Anche freddo sarebbe un derivato di frigeo, e quindi sarebbe analizzabile fa, e forse ha-ru-e-ed-ce-ed-o, fa, e forse ha ruina egli produce questo produce ho.

Frollo: fa-ru-o-ul-ul-o, fa rottura ho qualche qualche ho.

Fronda: fa-re-ó-in-ed-a, fa cosa in sopra prodotto ha.

Fulcio in latino corrispondente in italiano a puntellare, sor-

reggere: fa-u-ul-ce-i-o, fa sopra qualche questo egli ho.

Fune: fa-u-in-e, fa in sopra è: come derivati di fune sembra doversi considerare il latino funus, il corrispondente italiano funerale, e la parola funesto, se sussiste la loro origine dall'uso delle funi accese, altramente la parola funus sarebbe analizzabile fo-u-in-o-esse, in sopra fuoco ho essere, e altretanto sarebbe a dirsi di funerale, e di funesto.

Fur in latino corrispondente a ladro in italiano: fa-u-re, fa sopra cosa; e il suo derivato furto fa-u-re-ed-o, fa sopra cosa prodotto ho: si presenta anche l'analisi fa-u-ru, fa sopra ruina.

Furbo: fa-u-re-è-pe-o, fa sopra cosa è piede ho.

III. Quello di fuoco.

Face: analizzata negli articoli nono, e decimo.

Facella: fo-a-ce-e-ul-ul-a, fuoco ha questo è qualche qualche ha.

Facula: fo-a-ce-ul-a, fuoco ha questo qualche ha.

Fadus in latino significante splendido in italiano: fo-a-ed-u-esse, fuoco ha prodotto ho essere.

Falbus in latino viene detto corrispondente al latino fulvus, e al latino flavus significanti di color biondo, e in latino sarebbevi anche l'aggettivo furvus significante oscuro, bruno, nero; la loro analisi si opina essere:

Falbus: fo-a-ul-é-pe-u-esse, da fuoco qualche è piede ho essere,

Flavus: fo-ul-a-v-u-esse, da qualche fuoco molto ho essere.

Fulvus: fu-ul-v-u-esse, fuoco qualche molto ho essere.

Furvus: fo-u-re-v-u-esse, fuoco sopra cosa molto ho essere, e forse fo-u-re-è-pe-u-esse, sopra fuoco cosa è piede ho essere.

Falò: fo-a-ul-o, da fuoco qualche ho, opure fo-a-lu-o, da fuoco luce ho.

Fanale: fo-a-in-a-ul-e, proposizione, che riflessa dice è qual-

che da entro ha fuoco.

Fanatico: fo-a-in-a-ed-i-ce-o, da entro ha fuoco costituito egli

questo ho.

Fantasia: fo-a-in-ed-a-esse-i-a, fuoco ha entro prodotto ha essere avete ha: la s, come dolce sarebbe interpretabile re-esse, cosa essere.

Faro: fo-a-re-o, fuoco ha cosa ho.

Favilla: fo-a-v-i-ul-ul-a, fuoco ha sopra avete qualche qualche ha.

Febre: fo-é-è-pe-re-e, derivante da fuoco è piede cosa è.

Fermento: fo-e-re-e-in-é-in-ed-o, derivante da fuoco cosa è entro in egli prodotto ho.

Fervere: fo-e-re-v-e-re-e, fuoco è cosa molto è cosa è.

Fervido: fo-e-re-v-i-ed-o, fuoco è cosa molto egli costituito ho.

Fervore: fo-è-re-v-ó-re-e, fuoco è cosa molta molto cosa è.

Festa: fo-e-esse-ed-a, fuoco è essere fatto ha.

Fiacola: fo-i-a-ce-ul-a, fuoco egli (opure qualche) ha questo qualche ha.

Flamma-fiamma: fo-ul-a-e-in-e-in-a, fuoco qualche ha è entro è entro ha.

Foco: fo-ce-o, foco questo ho.

Foga: fo-ó-ed-ce-a, fuoco molto produce questo ha.

Foia: fo-i-a, fuoco egli ha.

Fomento: fo-e-in-é-in-ed-o, fuoco è entro in egli costituito ho.

Fomite: fo-e-in-i-ed-e, fuoco è entro egli produce è.

Forno corrispondente al latino furnus: fo-ur-in-o, fuoco brucia entro ho; e forse fo-ó-re (opure ur)-in-o, fuoco molta cosa (opure brucia) entro ho, opure fo (vuoto)-ur-in-o, vuoto brucia entro ho, ma non sembra adottabile l'analisi o-ur-in-o, ho brucia entro ho.

Fornace: forn-a-ce-e, da forno questo è.

Fortis inscrizione sopra antiche lucerne: fo-re-ed-i-esse, fuoco cosa produce egli essere, opure avete essere, non conoscendosi come venisse proferito l'i di tale inscrizione.

Fosforo: fo-esse-for-o, fuoco essere produce ho, ritenuto che

il greco phoros, significante ferace, è analizzabile fa-o-re-o-esse, fa ho cosa ho essere.

Foveo in latino significante riscaldare, tenere caldo: fo-v-é-o, la quale proposizione riflessa dice ho derivante da sopra fuoco.

Francese, Francia, franco: in queste parole opinasi, che la f rappresenti la voce fo-fuoco. Francese: fo-re-a-in-ce-e-in-esse-e, proposizione, la quale riflessa dice è essere entro derivante da questo entro ha cosa fuoco: la dolcezza della s ha suggerito di interpretarla per in-esse, entro essere, come in milanese, pavese, veronese. Francia: fo-re-a-in-ce-i-a, fuoco cosa ha entro questo egli ha. France: fo-re-a-in-ce-e, fuoco cosa ha entro questo è. Franco: fo-re-a-in-ce-o, fuoco cosa ha entro questo ho. Francesco sembra analizzabile franc-e-esse-ce-o, derivante da franco essere questo ho.

Frigo in latino corrispondente all'italiano frigere: fo-re-i-ed-ce-o, fuoco cosa avete produce questo ho, e forse fo-ur-i-ed-ce-o, fuoco brucia avete produce questo ho, opure ó-ur-i-ed-ce-o, molto brucia avete produce questo ho.

Fucile: fo-u-ce-i-ul-e, fuoco sopra questo avete qualche è, se un tale nome fu attribuito per essersi usato nei primi fucili ad attaccare il fuoco al di sopra, e altramente alla parola sopra sarebbe a sostituirsi quella di molto.

Fucina: fo-u-ce-i-in-a, fuoco molto questo avete entro ha.

Fulgur in latino corrispondente a folgore in italiano: fo-uled-ce-ho-re, fuoco qualche produce questo ho cosa: della sillaba ful presentansi però anche le analisi fo-u-ul, fuoco sopra, opure molto qualche; fo-u-lu, fuoco molta luce; fa-u-lu, fa sopra, opure molta luce; ó-u-lu, alto molta luce. Nella parola fulmine la sillaba ful è ad interpretarsi come in fulgur.

Fuligine: fo-ul-i-ed-ce-in-e, fuoco qualche avete prodotto questo entro è, e forse fo-u-ul-i-ed-ce-in-e, fuoco sopra qualche avete prodotto questo entro è.

Fumo: fo-u-i-in-o, fuoco sopra in egli ho.

Fundo in latino corrispondente a fondere in italiano: fo-u-in-ed-o, fuoco molto entro produce ho, e forse fo-un-ed-o, fuoco uno produce ho. Il participio fuso rappresenta colla s dolce le tre lettere n d s, e quindi rappresenta la parola fundso, ed è derivato di fundo analizzabile fund-esse-o, fonde essere ho. La parola fuso in significato di quell'istrumento, che usasi per filare, sembra

derivato anch' esso dal verbo fundo, e ne sia un traslato; ma, se ciò non fosse, sarebbe da analizzarsi fa-u-in-ed-esse-o, fa in sopra produce essere ho.

La radicale di fuoco si manifesta anche nelle parole tedesche

seguenti:

Feyern-festeggiare: fo-e-y-e-re-in, fuoco è molto è eosa entro. Fladen-focaccia: fo-ul-a-ed-e-in, fuoco qualche ha prodotto è entro.

Flimmern-scintillure: fo-ul-i-e-in-e-in-e-re-in, fuoco qualche avete è entro è entro è cosa entro.

Flinken-lucicare: fo-ul-in-ke-e-in, fuoco qualche entro questo è entro; e forse ho-lu-in-ke-e-in, ho luce entro questo è entro.

Funche-scintilla: fo-u-in-ke-e, fuoco in sopra questo è.

Nelle parole valache vatrà-focolare, e vapàe-bragia è manifesto, che la lettera v rappresenta la f della voce fo-fuoco, che l'analisi di vatrà è v-a-ed-re-a, da fuoco costituita cosa ha, e che quella di vapàe è fo-a-pe-a-e, fuoco ha piede ha è.

La parola Phares formante parte della inscrizione apparsa giusta la Bibbia al re Baldassare nella sala del convitto presenta una interpretazione diversa da quella esposta dal profeta Daniele giusta la stessa Bibbia, al capo quinto sotto il numero ventisei. Ivi leggesi Mane Thecel Phares. Mane significa mattina, e anche dimani, ed è analizzabile e-in-a-in-e, in egli ha entro è, cioè in egli ha incominciare. Thecel si analizza the-ce-e-ul, coperto questo è qualche, cioè questo tetto, questo palazzo, essendo la sillaba te radicale di tego-coprire. Phares si analizza so-a-re-e-esse, da fuoco cosa è essere: e nel suo insieme dimani la casa da fuoco cosa è essere, cioè dimani la casa sarà abbruciata. La sucitata inscrizione Mane Thecel Phares è così riferita nella edizione della Bibbia in latino publicata in Venezia nel 1599, ma nella traduzione della stessa Bibbia in italiano di Giovanni Diodati, stampata in Londra nel 1850, è riferita diversa, poichè ivi è detto, che la inscrizione apparsa al re Baldassare fu Mene Mene Thechel Upharsin, mentre l'interpretazione data dal profeta Daniele sarebbe pressochè conforme in ambe le lingue, non ostante la differenza fra le due inscrizioni. Se reggesse la inscrizione riferita dal Diodati reggerebbe egualmente la traduzione tanto di Thecel, quanto di Techel per tetto, palazzo, perchè le loro analisi sarebbero eguali. La parola Mene potrebbe essere

interpretabile Men-e, Men-e, luna è, luna è, cioè tempo è, tempo è, significando luna la parola greca mhne radicale di mensis-mese; e riguardo alla parola Vpharsin questa può interpretarsi u-fo-a-re-esse-in, molto (opure ho) da fuoco cosa essere entro.

IV. Il significato di vuoto, cavo, cavità, buco, foro, mancanza.

Facia: fo-a-ce-i-a, cavità ha questo egli ha.

Fallo: fo-a-ul-ul-o, manca ha qualche qualche ho; suoi derivati sono a ritenersi fallace, fallacia, fallare, fallere, fallire, e quindi analizzabili come fallo riguardo alle prime quattro lettere.

Fallo corrispondente al latino phallus: fo-a-ul-ul-o, da buco

(da vulva) qualche qualche ho.

Falso: fo-a-ul-esse-o, vuoto ha qualche essere ho.

Falta: fo-a-ul-ed-a, manca ha qualche costituito ha.

Fame: fo-a-i-in-e, vuoto ha in egli è.

Familia in latino, e in italiano, essendo erroneo l'uso di scrivere in italiano famiglia col g: fo-a-i-in-i-ul-i-a, da buco (da vulva) in egli avete qualche egli ha; un tale significato della lettera f rappresentante la voce radicale fo è a ritenersi non solo pel sucitato fallo nel significato di phallus, ma anche nelle parole aventi rapporto alla generazione direttamente, o indirettamente.

Famulus: fo-a-i-in-ul-u-esse, da fo in egli qualche ho essere.

Fica: fo-i-ce-a, vulva avete questo ha.

Filius: in latino, e filio in italiano, essendo erroneo l'uso del g in questa parola: fo-i-ul-i-u-esse, vulva avete qualche egli ho essere.

Foecundus - fecondo: fo-e-ce-u-in-ed-u-esse, derivante da vulva

questo molto entro produce ho essere.

Foedus significante federazione in italiano: fo-e-ed-u-esse, derivante da vulva prodotto ho essere, interpretazione applicabile anche all'aggettivo foedus, foedu, foedum significante fetido, che puzza.

Foelix-felice: fo-e-ul-i-ce-esse, derivante da vulva qualche avete

questo essere.

Foemina-femina: fo-e-i-in-in-a, vulva (buco) è in egli entro ha.
Foeteo, e feteo in latino, fetere, puzzare in italiano: fo-é,
opure fo-è-ed-e-o, derivante da vulva, opure vulva è produce è ho,
vale a dire il cattivo odore prodotto da una vulva: ciò sarebbe
applicabile anche a fetido, a fetore, e agli altri derivati.

Foetus-feto: fo-e-ed-u-esse, derivante da vulva prodotto ho essere.

Frater-fratello: daprima si è presentata l'analisi fo-re-a-ed-e-re, da cosa vulva prodotta è cosa, ma sembra più fondata quella, o-or-a-ed-e-re, ho da nascita prodotta è cosa, perchè si avrebbe in soror-sorella una qualche analogia, essendo interpretabile la prima esse-or-o-re, essere nascita ho cosa, e la seconda esse-or-e-ul-ul-a, essere nascita è qualche qualche ha, e perchè in san-scrito, in tedesco, e in inglese le parole corrispondenti a frater Bhràtar, Bruder, e Brother incomincierebbero colla lettera b, e non con un'f, mentre per tutti sembra presumibile, che la lettera r rappresenti la sillaba or radicale del verbo orior-nascere.

Faretra: fo-a-re-e-ed-re-a, vuoto ha cosa è costituita cosa ha. Fatuus-fatuo: fo-a-ed-u-u-esse, da vuoto, opure vuoto ha costituito molto ho essere.

Fauci: fo-a-u-ce-i, vuoto ha sopra questo avete.

Femore: fo-e-i-in-o-re-e, vuoto è in egli ho cosa è.

Fendere: fo-é-in-ed-e-re-e, foro egli, (opure derivante da foro) entro produce è cosa è.

Ferire: fo-e-re-i-re-e, foro è cosa avete cosa è.

Fiacco: fo-ul-a-ce-ce-o, vuoto qualche ha questo questo ho.

Fiala: fo-i-a-ul-a, vuoto avete ha qualche ha.

Fiasco: fo-ul-a-esse-ce-o, vuoto qualche ha essere questo ho. Fibula-fibia: fo-i-è-pe-ul-a, vuoto avete è piede qualche ha.

Figere-ficcare: fo-i-ed-ce-e-re-e, vuoto avete prodotto questo è cosa è: se il primo c di ficcare rappresentasse un'n, come nel corrispondente spagnuolo hincar, in tale caso l'analisi sarebbe fo-i-in-ce-a-re-e, vuoto avete entro questo ha cosa è.

Finestra: fo-in-e-esse-ed-re-a, vuoto entro è essere costituita cosa ha.

Fingere: fo-in-ed-ce-e-re-e, in vuoto costituito questo è cosa è. Fiscella: significante cestella: fo-i-esse-ce-e-ul-ul-a, vuoto avete essere questo è qualche qualche ha.

Fischio: fo-i-esse-ce-ul-o, vuoto avete essere questo qualche ho. Fiscus in latino significante cesto in italiano: fo-i-esse-ce-u-esse, vuoto avete essere questo ho essere.

Fistula, tanto in significato di zampogna, quanto in significato di ulcere: fo-i-esse-ed-ul-a, vuoto, cavo avete essere costituito qualche ha.

Flare: fo-ul-a-re-e, vuoto qualche ha cosa è: la interpretazione delle prime tre lettere è applicabile anche alle parole flabrum-ventola, flabellum, flato, e fiato.

Flaccidus significante passo, languido: fo-ul-a-ce-ce-i-ed-u-esse, vuoto qualche ha questo questo egli costituito ho essere.

Flauto: fo-ul-a-u-ed-o, vuoto qualche ha molto costituito ho. Floscio: fo-ul-o-esse-ce-i-o, vuoto qualche ho essere questo egli ho.

Fodero: fo-o-ed-e-re-o, vuoto ho prodotto è cosa ho.

Fodio: significante cavare: fo-o-ed-i-o, cavo, vuoto ho produce io ho.

Fondo: fo-ó-in-ed-o, cavo molto entro costituito ho.

Foro: fo-re-o, cavo cosa ho.

Fossa derivato di fodio: fo-o-ed-esse-a, cavo ho costituito essere ha.

Fovea - fossa: fo-o-v-e-a, cavo ho molto è ha.

Anfora: a-in-fo-re-a, ha entro cavo cosa ha.

Cophinus in latino, Koqinos in greco, cofin in spagnuolo, e cofano in italiano: ce-o-fo-in-u-esse, questo ho vuoto entro ho essere, e in italiano ce-o-fo-a-in-o, questo ho vuoto ha entro ho.

Golfo: ed-ce-ó-ul-fo-o, costituito questo molto qualche vuoto

ho, e forse gol-fa-o, gola fa ho.

Gonfio: ed-ce-ó-in-fo-ul-o, costituito questo molto entro vuoto qualche ho.

Tronfo: ed-re-ó-in-fo-ul-o, costituita cosa molto entro vuoto qualche ho.

Detto significato della lettera f si presenta anche nella lingua valaca, e in quella tedesca.

Famée in valaco significante femina in italiano: fo-a-i-in-é-e, vulva ha in egli egli è; e femée avente eguale significato, e analizzabile egualmente colla mutazione però dell'ha in è.

Farre - taurus - toro: fo-a-re-re-e, da vulva (da coito) cosa cosa è: la costituzione di farre avrebbe analogia con quella di taurus analizzabile te-a-u-re-u-esse, da coprire (tegere) molto cosa ho essere.

Fata - figlia: fo-a-ed-a, da vulva (opure vulva ha) costituita ha. Feciora - giovine: fo-e-ce-i-o-re-a, derivante da buco (vulva) questo egli ho cosa ha; fecioru - figlio importa il cambiamento dell'ha in ho; e feciorie - castità importa il cambiamento dell'ha in rie, cioè re-i-e, cosa egli è.

Fericitu - felice: fo-é-re-i-ce-i-ed-u, derivante da vulva (da copula) cosa avete questo egli prodotto ho.

Fetisora - ragazza: fet-i-esse-or-a, feto avete essere nato ha, opure fet-i-esse-o-re-a, feto avete essere ho cosa ha.

Fiica' - figlia: fo-i-i-ce-a, derivante da vulva avete questo ha.

Fiiù-figlio: fo-i-i-u, derivante da vulva avete ho.

Fóle - otre: fo-ul-e, vuoto qualche è.

Folosu - vanitoso, glorioso: fo-ul-ó-esse-u, vuoto qualche molto essere ho.

Fach in tedesco corrispondente a cassettino in italiano: fo-a-ce, vuoto ha questo.

Fücher - ventaglio: fo-a-è-ce-e-re, da vuoto è questo è cosa. Fade in francese, e in tedesco, scipito, insipido: fo-a-ed-e, vuoto ha costituito è.

Fall - caduta: fo-a-ul-ul, vuoto, mancanza, ha qualche qualche: fallen cadere, fall-e-in, caduta è entro.

Farzen - tirar peti: fo-a-re-ed-esse-e-in, vuoto ha cosa produce essere è entro.

Faseln - figliare: fo-a-esse-e-ul-in, vulva ha essere è qualche entro.

Fass - botte: fo-a-esse-esse, vuoto ha essere essere.

Feder - penna: fo-e-ed-e-re, vuota è costituita è cosa.

Fehl-difetto: fo-c-o-ul, derivante da vuoto (mancanza) ho qualche; fehlen-mancare, fehl-e-in, difetto è entro.

Felgen - arare: fo-e-ul-ed-ce-e-in, vuoto è qualche produce questo è entro.

Fenchel - finocchio: fo-e-in-ce-e-ul, vuoto è entro questo è qualche.

Finne - pustula, bolla: fo-i-in-in-e, vuoto avete entro entro è.

Fist - peto: fo-i-esse-ed, vuoto avete essere prodotto.

Flau - debole: fo-ul-a-u, vuoto qualche ha ho.

Flicken - rappezzare: fo-ul-ic-ce-e-in , vuoto qualche colpo questo è entro.

Flieder-sambuco: fo-ul-i-ed-e-re, vuoto qualche avete costituita è cosa.

Frau - donna: fo-re-a-u, buco (vulva) cosa ha ho.

Freund - amico: fo-re-é-u-in-ed, derivante da cosa buco (vulva) ho entro prodotto.

Frist-termine: fo-re-i-esse-ed, vuoto cosa avete essere costituita. Furche - solco: fo-u-re-ce-e, vuoto sopra cosa questo è: po-trebbe essere, che l'u rappresentasse il verbo ho, e non sopra.

Furz - peto: fo-u-re-ed-esse, vuoto ho cosa prodotta essere. Vetter - zio, cugino, parente: fo-e-ed-ed-e-re, vulva è prodotto

prodotto è cosa:

Eva - Eva. In tedesco scrivesi Eva colla lettera v corrispondente in italiano alla lettera f, e spontanea è la sua analisi e-fo-a, egli buco (vulva) ha. È naturale, che l'uomo in origine abbia incominciato a parlare con monosillabi per indicare gli oggetti cadentigli sotto i sensi; che indi abbia fatte altre parole servendosi degli stessi monosillabi; e che abbia nominata la donna col dire la circostanza cadente sotto i sensi, che la indicava diversa dall'uomo. Lo scambio della lettera f in quella v, o viceversa del v nella f è manifesto fra volk, e volgo, e in altre parole.

Ad appoggiare la analisi di *Eva* per *e-fo-a* concorre la circostanza, che la radicale *fo* è manifesta nella parola latina *foemina*, nelle parole italiane *familia*, *femina*, *figlio*, nella francese *femme*, nelle sucitate parole tedesche *Frau*, e *Vetter*, e in quella *Weib*, che viene citata in appresso. Potrebbe darsi, che l'e rappresentasse l'è verbo, e che l'a rappresentasse invece la preposizione da, per cui fosse analizzabile è-fo-ha, opure è da fo, ma resterebbe sempre la espressione fondamentale applicata alla parola *Eva*, quella cioè di *donna*.

Se si dovesse ritenere preceduta la parola Eva da un'h, cioè Heva, sarebbe a presumersi, che la stessa indicasse un antico uso di premettere una vocale, come ho, opure ó, trasmutata poi nella sola successiva e esprimente ho-egli, opure ho-è, opure molto egli, opure molto è, ma comunque ciò possa essere, resta sempre il significato principale indicante come sopra una donna. Si è letto, che eva in sanscrito significa così, e che significa anche andante, rapido, via: in questo caso l'analisi di eva esprimente così potrebbe essere è-ho-ha, e quella di eva per andante potrebbe essere è-va, parola quest'ultima facente parte del verbo andare. Quand'anche però in sanscrito la parola eva avesse i detti significati, ciò non toglie menomamente il fondamento della analisi

di Eva desunto dalle citate parole foemina, famiglia, figlio, Frau, e confermato dalle parole cavus, vagina, vaglio, vannus, Weib, ed altre esprimenti buco, o vuoto citate nel successivo articolo trentesimosettimo sotto il numero venti.

A confermare la interpretazione di e-fo-a data alla parola Eva si prestano anche i nomi dei di lei contemporanei Adamo, e Abele, sia per la conformazione della loro struttura a quella di Eva, sia perchè indicanti anche essi una data circostanza cadente sotto i sensi.

La parola Adam è analizzabile a-te-a-i-in, ha da coprire in egli, e forse ha copre ha in egli, analisi corrispondente a quella delle parole dama - signora, dama - giuoco, e damigiana riferite al numero decimoterzo dell'articolo sulla lettera D, e in sostanza esprimerebbe la idea generica di uomo, opure di maschio desunta dalla sua attitudine a coprire la donna.

Stanti le analisi di Eva, e di Adam si presenta manifesto, che la lingua allora parlata era nata, e vissuta da tempo, poichè riguardo ad Eva di più parole ne sarebbe stata fatta una sola, e la parola Adam indicherebbe una vita precedente molto lunga, poichè oltre la unione di più parole radicali in una sola col lungo uso di essa lingua sarebbesi introdotta la lettera non primitiva m, essendo questa il risultato della assimilazione di una lettera con una n, e perchè nel caso concreto sarebbe avvenuta la assimilazione dell'i significante egli, lui, quello colla n successiva rappresentante la radicale in.

La permutazione del t di tego-coprire in d può essere derivata dal frequente uso di tale parola, avendosene un dato certo nelle sucitate parole dama, e damigiana, ed è confermata dalle parole tedesche Dach-tetto, e decken-coprire, analizzabili la prima tea-ce, copre ha questo, la seconda te-e-ce-ce-e-in, copre è questo questo è entro; al tedesco decken corrispondono l'inglese deck, e l'olandese dekken: anche il d delle parole greche derma, deras, e deros significanti pelle è a presumersi, che rappresenti la radicale te di tego, poichè sarebbero analizzabili la prima te-re-i-in-a, copre cosa in egli ha, la seconda te-re-a-esse, copre cosa ha essere, la terza colla mutazione dell'ha in ho.

Abele fu pastore giusta quanto dicesi nella Bibbia al libro della Genesi, poichè in questo al capo quarto sotto il numero tre dicesi Fuit autem Abel pastor ovium, et Cain agricola. Il significato di Abel, che come sopra giusta la Bibbia fu pastore di pecore, è appunto quello di pastore, poichè la sua analisi sarebbe a-ov-e-ul, ha pecore è qualche, opure ha derivante da pecore qualche: in ebraico, per quanto dicesi, Abel pronunciasi Avel, e lo scambio del b nel v, e viceversa non è raro, dicendosi habere, e avere, debere, e dovere, faba e fava, fabula e favola. In ogni caso, quand'anche in origine siasi pronunciato Abel col b, esprimerebbe egualmente il significato di pastore, o pecorajo, poichè sarebbe analizzabile a-be-ul, ha pecore qualche, essendo presumibile, che fosse stata usata la voce be per indicare la voce, che si emette dalle pecore. Anche la parola Abel indica una preesistenza lunga di quella lingua, poichè prescindendo dalla conversione dell'ov in b sarebbe avvenuta la assimilazione dell'u di ul, assimilazione presumibile soltanto dal lungo uso di quella parola. Ad appoggiare la interpretazione di bel per pecora si ha nel lessico latino di Egidio Forcellini alla parola Bela la dichiarazione Bela, oves, antiquo nomine.

V. Quello di ho del verbo avere, significato però talora incerto.

Folla: o-ó-ul-ul-a, ho molto qualche qualche ha.

Folto: o-6-ul-ed-o, ho molto qualche costituito ho.

Fragile: o-ru-a-ed-ce-i-ul-e, ho da ruo (rompersi, opure rompesi ha) costituito questo egli qualche è.

Frale: o-ru-a-ul-e, ho da rompersi (opure rompesi ha) qualche è.

Frana: o-ru-a-in-a, ho si rompe ha entro ha.

Frangere: o-ru-a-in-ed-ce-e-re-e, ho si rompe ha entro costituito questo è cosa è.

Fraus - frode: o-ru-a-u-ed-esse, ho ruina ha (opure da ruina) ho prodotto essere.

Freno: o-or-e-in-o, ho derivante da bocca entro ho.

Frons - fronte: o-re-ò-in-ed-esse, ho cosa in sopra costituita essere.

Frusto tanto in significato di pezzuolo, quanto di logoro: o-ru-esse-ed-o, ho rotto essere costituito ho.

VI. Il significato di un \( \delta \) chiuso, cio\( \delta \) sopra, molto, o alto.

Falange: \( \delta -a - ul - a - in - ed - ce - e \), voci che riflesse dicono \( \delta \) questo costituito entro da qualche ha molto.

Fama: o-a-e-in-a, sopra ha in egli ha.

Fascia: ó-a-esse-ce-i-a, da sopra essere questo egli ha: altretanto è a ritenersi di fascio colla mutazione dell'a finale in ho, e di fascina, fasc-i-in-a, fascio avete entro ha.

Fastello: 6-a-esse-ed-e-ul-ul-o, da sopra essere costituito è

qualche qualche ho.

Fasto: 6-a-esse-ed-o, molto ha essere costituito ho.

Fero, fers in latino significante produrre, portare in italiano: ó-e-re-o, sopra è cosa ho: in significato di produrre sarebbero i derivati ferace, ó-e-re-a-ce-e, sopra è cosa ha questo è, e fertile, ó-c-re-ed-i-ul-e, sopra è cosa costituito egli qualche è; in significato di portare sarebbero i derivati feretro, ó-e-re-e-ed-re (opure ire) -o, sopra è cosa è costituita cosa (opure andare) ho, e ferula - ferla, ó-e-re (opure ire) -ul-a, sopra è cosa (opure andare) qualche ha.

Fodera: 6-o-ed-e-re-a, sopra ho costituito è cosa ha; opure

fo-ed-e-re-a, vuoto costituita è cosa ha.

Foglia, e foglio col g erroneamente introdotto: folia, ó-o-uli-a, sopra ho qualche egli ha; e folio collo scambio dell'ha in ho.

Forma: 6-orma, sopra orma, opure ho-orma, opure fo-6-re-i-in-a, sopra vuoto cosa in egli ha.

Forte: 6-o-re-ed-e, molto ho cosa costituita è.

Forza: ó-o-re-ed-esse-a, molto ho cosa costituita essere ha.

Fretta: 6-ir-e-ed-ed-a, derivante da andare molto prodotto prodotto ha.

Frio, frias - sminuzzare: ó-ru-i-o, molto rompe avete ho. Detto significato si presenta anche nelle parole tedesche seguenti.

Fell-pelle: ó-e-ul-ul, sopra è qualche qualche.

Fels-roccia-rupe: ó-e-ul-esse, alto è qualche essere.

Fett-grasso: ó-e-ed-ed, molto è mangiato mangiato, significando mangiare il verbo latino edo.

Fette - comignolo, parola consuonante colla italiana vetta: 6-e-ed-ed-e, alto è costituito costituito è.

Firniss - vernice: ó-i-re-in-i-esse-esse, sopra avete cosa entro avete essere essere.

Firste - sommità: ó-i-re-esse-cd-e, sopra (opure alto) avete cosa essere costituita è.

Fleisch - carne: ó-ul-e-i-esse-ce, sopra qualche è egli essere questo, e forse ó-al-e-i-esse-ce, molto nutrimento è egli essere

questo, se la lettera l'appresenta la sillaba al radicale del verbo latino alo-nutrire.

Flor - velo: ó-ul-o-re, sopra qualche ho cosa.

Forst in significato di comignolo: o-o-re-esse-ed, alto ho cosa essere costituita.

Fracht-carico: ó-re-a-ce-ed, sopra cosa ha questo produce.

VII. Quello di un ò aperto significante aqua.

Faex - fecia da scriversi con un solo c:  $\grave{o}$ - $\alpha$ -e-ce-esse, derivante da ha aqua questo essere.

Fango: ò-a-in-ed-ce-o, aqua ha entro produce questo ho.

Feluca: ò-e-ul-u-ce-a, aqua è qualche sopra questo ha.

Fluo-scorrere: ò-ul-u-o, aqua qualche sopra ho; e sembrano suoi derivati, od aventi la medesima radicale le parole latine flumen, fluvius, fluctus, quelle italiane flume, flutto, fiotto, e quelle tedesche Fluss, e Fluth: la parola tedesca feucht significante umido appoggia la fatta interpretazione della f per ò-aqua: ò-e-u-ce-ed, aqua è ho questo produce.

Fogna: ò-ó-ed-ce-in-a, aqua molta costituisce questo entro ha. Fonte: ò-ó-in-ed-e, aqua sopra entro prodotta è; e forse fo-ó-in-ed-e, vuoto sopra entro produce è.

Fulica, e fulix - folaga: ò-u-ul-i-ce-a, aqua sopra qualche egli questo ha.

Fisch in tedesco corripondente a pesce in italiano: ò-i-esse-ce, aqua avete essere questo.

VIII. Quello di av quale radicale di avis-uccello è dubio riguardo agli uccelli fagiano, fanello, fringuello, potendo essere la loro radicale quella di fa-parla, od altra, ma riguardo al tedesco Vogel-uccello sembra sussistente, poichè sarebbe analizzabile av-o-ed-ce-e-ul, uccello ho costituito questo è qualche.

IX. Quello di ov radicale di ovis-pecora.

Felpa: ov-e-ul-pe-a, pecora è qualche piede ha, vale a dire lana di pecora: ciò emerge maggiormente nelle parole latine vellus, velleris significante lana, villus significante fiocco, o peli insieme uniti, e villosus - peloso. Se la e di felpa si pronunciava, o si dovesse pronunciare chiusa, sarebbe da interpretarsi per la preposizione e, e quindi felpa direbbe derivante da pecora qualche piede ha.

Feltro: ov-e-ul-ed-re-o, pecora è, opure derivante da pecora, qualche costituita cosa ho.

Floccus - fiocco: ov-ul-o-ce-ce-u-esse, pecora (lana) qualche ho questo questo ho essere.

X. Quello di i radicale del verbo ire - andare.

Fuga: i-u-ed-ce-a, va molto produce questo ha; e quindi fugire, i-u-ed-ce-i-re-e, va molto produce questo acete cosa è.

Funda - fionda: Funda, i-u-in-ed-a, va molto entro prodotto ha, e Fionda: i-i-ò-in-ed-a, va egli molto entro prodotto ha, opure i-ul-ò-in-ed-a, va qualche molto entro prodotto ha.

## ARTICOLO XXI.

#### Della lettera G.

La lettera y non si ritiene primitiva per le circostanze esposte riguardo alla non primitività della lettera b nell'articolo decimosettimo.

Anche il g non ha un significato proprio, e rappresenta diversi significati a seconda della diversità delle lettere ad esso unite, od assimilate, che lo costituiscono, o delle lettere da esso rappresentate.

Il g rappresenta molte lettere dell'alfabeto, o ne è rappresentato, come emerge dalle seguenti parole, nelle quali trovasi ora un g, ed ora

un b, come fra cambio, e cangio, debbo - deggio, objectum - oggetto, rubigo - rugine, suber - sughero, subjacio - soggiacere;

un c, come fra acer, e agro, actus dal verbo ago, acus - ago, apotheca - bottega, auctus da augeo, catus - gatto, cicala - cigala, cicnus, o cycnus - cigno, crassus - grasso, lacrima - lagrima, lactuca - lattuga, lacus - lago, locus - luogo, macer - magro, plico - piegare, precor - pregare, secare - segare, spica - spiga, sucus - sugo;

un d, come fra adjectivus, e aggettivo, adjungo - aggiungo, chiedo - chieggo, diurno - giorno, meridies - meriggio, modius - moggio, hodie - oggi, podium - poggio, radius - raggio, schidia - scheggia, vedo - veggo;

un'e, come fra araneus, e ragno, calcaneum - calcagno, castanea - castagno, sanguineus - sanguigno, staminea - stamigna, teneo - tengo, vinea - vigna; un'h, come fra hyacinthus, e giacinto, hierarca e gerarca,

hieroglyphicus -geroglifico, traho - traggo;

un i come fra jaceo, e giacere, jacio-gettare, jam - già, jejunium - digiuno, jocus - giuoco, jubilum - giubilo, jucundus-giocondo,
judex - giudice, jugum - giogo, juncus - giunco, juro - giurare, juvare - giovare, juvenis - giovine, juxta - giusta, major - maggiore,
venio - vengo; nelle francesi jaloux - geloso, jardin - giardino, jarret - garretto, jaune - giallo, jour - giorno, jumeau - gemello; nelle
spagnuole yelo - gelo, yemma - gemma, yerno - genero, yesso-gesso;

un' l, come fra balneus, e bagno, lilium - giglio;

un'm, come fra amnos in greco, e agnus in latino, lemnu, pumnu, semnu in valaco, e legno, pugno, segno in italiano, omnisogni, scamnum - scagno, somnium - sogno;

un'n, come fra innotus, e ignoto, stannum - stagno;

un p, come fra sapiens, e saggio, friptu in valaco, e fritto derivato di frigere;

un q, come fra equalis, ed eguale, sequor - seguo;

un's, come fra phasianus, e fagiano;

un t, come fra silvaticus, e selvaggio;

un v, come fra pluvia, e pioggia, sovero - sughero, vadium - gaggio.

Il g ora viene anteposto, ed ora viene posposto, come in cigne, e cinge, cogno - congius, giugne - giunge, mugne - munge, tegna -

tenga, ugne - unge, vegna - venga.

Talora si presenta aggiunto a parole, come fra enzia in spagnuolo, e gengia in italiano; ire in latino, e gire in italiano: natus, e gnatus; nobilis, e gnobilis; vadum, e guado; vadare, e guadare; vaina in spagnuolo, vagina in latino, e guaina in italiano; ybos in greco, e gibbus in latino; vastare in latino, e guastare in italiano.

Negli articoli secondo, quinto, nono, decimo, e decimoquinto degli studj sulla ortografia italiana è esposto, come sia stato erroneamente aggiunto un g in molte parole.

I significati attribuibili alla lettera g unita ad altra lettera assimilata, od espressa, sarebbero almeno i seguenti:

I. Quando come sopra rappresenta la lettera b, ha il significato di è-pe, è piede, e forse talora di pe-e, piede è, già attribuito ad una tale lettera nell'articolo sulla lettera B.

II. Quando rappresenta puramente un c, ha uno dei significati attribuibili ad una tale lettera giusta il precedente articolo decimottavo sulla medesima lettera c, e conseguentemente ha il significato di ce-questo nelle parole.

Gabia corrispondente al latino carea, e allo spagnuolo gavia: ce-av-i-a, questo uccelli egli ha, ritenuto che ar è la radicale di avis - uccello, e che non sembra applicabile l'analisi di cavea in significato di cava, esposta nell'articolo sulle lettere O U V al numero venti.

Gala: ce-ó-a-vl-a, questo da sopra qualche ha; e forse questo sopra ha qualche ha.

Gemo: ce-ó-eh-i-in-o, questo molto lamento in egli ho.

Gero-portare: ce-ó-e-re-o, questo sopra è cosa ho; il suo derivato gerla sarebbe ger-ul-a, porta qualche ha.

Gire: ce-ir-e, questo andare è; giro, ce-ire-o, questo andare ho. Gobba: ce-ò-o-è-pe-è-pe-a, questo sopra ho è piede è piede ha: il corrispondente latino gibba importerebbe ce-ò-i-è-pe-è-pe-a, questo sopra avete è piede è piede ha.

Grallæ-trampoli; ce (opure ed-ce)-ire-a-ul-ul-a-e, questo (opure costituito questo) da andare qualche qualche ha è; e trampoli, ed-ir-a-e-in-pe-ul-i, costrutto da ire (andare) è entro piede qualche eglino.

Groppa: la corrispondente parola francese croupe suggerisce l'analisi: ce-re-ó-o (opure o-ó)-pe-pe-a, questa cosa sopra ho (opure ho sopra) piede piede ha.

Guado - cadum, guadare - vado - vadas: ce-o-a-ed-o, questo da aqua prodotto ho, opure questo aqua ha produce ho; ma potrebbe anche essere ce-u-a-ed-o, questo da sopra produce ho, cioè questo da passarvi sopra ho; la prima interpretazione avrebbe un appoggio nel latino vadum, analizzabile v-a-ed-u-e-in, da aqua prodotto ho è entro, e dal tedesco Waid, w-a-i-ed, da aqua egli costituito. ma non sembra escluso, che guado possa derivare anche da ce-va-ed-o, questo va (andare) produce ho.

Guaina: corrispondente a vagina in latino, a vaina in spagnuolo: in queste tre parole è a presumersi, che l'u, e il v rappresentino la radicale vo-vuoto, e che conseguentemense guaina sia ad analizzarsi ce-u-a-i-in-a, questo vuoto ha avete entro ha, opure questo da sopra avete entro ha. La parola vagina è analizzata nell'articolo sulle lettere OUV al numero venti.

Guanto: ce-u-a-in-ed-o, questo sopra ha (opure da sopra) entro costituito ho.

Guazza: ce-ò-a-ed-esse-ed-esse-a, questo da aqua costituito essere costituito essere ha.

Guscio: ce-u-esse-ce-i-o, questo sopra essere questo egli ho.

III. Rappresenta la sillaba ac radicale di acus-punta nelle parole:

Gagia corrispondente al latino acacia, e al greco akakia, giusta le quali si può ritenere, che il primo g di gagia rappresenta la radicale ac, ed il secondo rappresenta un c, stato probabilmente raddolcito per la tendenza della lingua umana a pronunciare più prestamente le parole: la data interpretazione corrisponde alla circostanza, che la gagia è un fruttice spinoso.

Gomito corrispondente a cubitum in latino, a kybiton in greco, a coude in francese, a codo in spagnuolo, a cot in valaco: ac-ó, punta molta, e forse punta sopra sarebbe il significato delle sillabe go, cu, ky, co delle sucitate parole per esprimere l'idea della acutezza del gomito.

Guglia, e scrivesi anche aguglia; in spagnuolo dicesi aguja: ac-u-ul-i-a, punta sopra qualche egli ha.

IV. Quello di ed radicale del verbo edo - produrre - costituire, e ciò è manifesto nelle parole, in cui il d è stato permutato in un g, perchè con tale lettera incomincia la successiva voce aggregata, come in adjudicare - aggiudicare, adjungere - aggiungere, ed altre.

V. Quello di ed-ce, produce questo, o prodotto questo, o costituisce questo, o costituito questo.

Ago-agire: a-ed-ce-o, ha produce questo ho.

Coraggio (da scriversi con un solo g, come è esposto negli studi sulla ortografia italiana): cor-a-ed-ce-i-o, da cuore costituito questo egli ho; opure ce-o-ir-a-ed-ce-i-o, questo ho da ire (andare) prodotto questo egli ho.

Fanciullagine: fanciull-a-ed-ce-in-e, da fanciullo prodotto questo entro è.

Gara: ed-ce-a-ir-a, produce questo ha andare ha, opure ce-ó-a-ir-a, questo molto ha andare ha.

Garibaldi cognome dell'illustre italiano del secolo decimonono: Gar-i-bald-i, gara avete baldo avete. Le virtuose sue azioni per conseguire la unità dell'Italia corrisposero al suo cognome: il suo nome è Giuseppe, ed è nato a Nizza città italiana in riva al mare mediterraneo. La parola Baldo è analizzata nell'articolo sulla lettera B.

Linguaggio (da scriversi con un solo g): lingua-a-ed-ce-i-o, da lingua prodotto questo egli ho.

Paesaggio (da scriversi con un solo g): paese-a-ed-ce-i-o, da

paese costituito questo egli ho.

Vorago in latino, e voragine in italiano: vor-a-ed-ce-ho, da

vora (divora) prodotto questo ho.

Gleba: ed-ce-ul-è-è-pe-a, costituito questo qualche è è piede ha; se il y rappresenta la sillaba ge corrispondente alla parola greca gh significante terra, in tale caso l'analisi di gleba sarebbe ge-ul-e-è-pe-ha, terra qualche è è piede ha.

VI. Quello di ed-ce coll'ed radicale del verbo edo-mangiare, mangia questo; un tale significato si presenta applicabile alle parole ganascia, gavazzare, gengiva, godere, e forse anche a ghianda, ghiotto, glutio, gola, gusto, inghiottire, o a parte di esse: gola sarebbe analizzabile ed-ce-ó-ul-a, mangia questo molto qualche ha.

VII. Quello di oc-ochio.

Gena-palpebra: oc-e-in-a, ochio è entro ha.

Guardo: oc-u-a-re-ed-o, ochio sopra ha (opure da sopra) cosa prodotta ho.

Guato: oc-u-a-ed-o, ochio sopra ha (opure da sopra) prodotto ho.

Lugeo - piangere: ul-u-oc-e-o, qualche sopra ochio è ho.

Lugubre: úl-u-oc-u-è-pe-re-e, qualche sopra ochio molto è piede cosa è, cioè lug (pianto) molto è piede cosa è.

VIII. Quello di voc - voce.

Gagnolare è a presumersi risultato da vocagnolare.

Gallina da vocallina; e gallo da vocallo.

Gannire in latino, e ganir in spagnuolo significanti vocagnolare sono a presumersi risultati da vocannire.

Gargarismo da vocargarismo; e gargarizzare da vocargarizzare.

Garrire da vocarrire; e garrulo da vocarrulo.

Gazza da vocazza.

Gergo da vocergo.

Glasu in valaco significante voce in italiano da voclasu, analizzabile voc-ul-a-esse-o, voce qualche ha essere ho.

Glocio - chiocciare da voclocio.

Glosa, glossa, e chiosa da voclosa.

Gorga da vocorga.

Gracchiare da vocracchiare; graculus da vocraculus; grido da vocrido; grillo da vocrillo; le due lettere gr in queste parole forse rappresenteranno invece le voci ce-or, questo bocca.

IX. Quello della particella privativa de unita ad un c, o

senza di questo.

Giace: de-i-a-ce-e, mancante, abbasso avete ha questo è.

Giù: de-i-u, mancante, abbasso avete sopra, cioè non avete sopra.

Glubo in latino significante scorzare in italiano: de-ce-ul-u-è-pe-o, priva, toglie questo qualche sopra è piede ho.

X. Quello di dies - giorno.

Giorno corrispondente a dies in latino: di-i-o-re-in-o, di egli sopra <math>cosa entro ho: sarebbe ad omettersi la parola egli se l'i fosse a considerarsi complesso col d.

Meriggio corrispondente al latino meridies, e quindi da scri-

versi con un solo g: mer-i-di-o, puro avete giorno ho.

Oggi corrispondente al latino hodie.

XI. Quello di due:

Gemello: du-e (opure du-ce-è) -e-in-e-ul-ul-o, due è (opure due questo è) in egli è quelche quelche ho; forse la lettera g è da analizzarsi invece ed-ce, produce questo, e la lettera m e-un, è uno.

Geminus: la sillaba gem sarebbe interpretabile come sopra

in gemello: gem-in-u-esse, gem entro ho essere.

Giogo corrispondente al latino jugum: du-i-ó-ed-ce-o, due egli sopra costituito questo ho.

Giostra: du-i-o-esse-ed-re-a, due egli ho essere prodotta cosa

ha: forse du-i-ost-re-a, due egli nemici cosa ha.

Giudice: du-i-u-ed-i-ce-e, due egli sopra produce egli questo è. Giungo, in latino jungo: du-i-un-ed-ce-o, due egli uno co-stituisce questo ho.

Giure: du-i-u-re-e, due egli sopra cosa è: potrebbe darsi, che la sillaba gi fosse da interpretarsi du-ce-i, due questo egli tanto in questa parola, quanto nelle sucitate giogo, giostra, giudice, giungo.

## ARTICOLO XXII.

#### Della lettera H.

La lettera h in italiano non viene pronunciata, e non ha alcun significato, ma è conservata, od usata soltanto come segno distintivo. Essa trovasi preposta alle voci ho, hai, ha, hanno, sia perchè derivanti dal latino habeo, sia per distinguerle dalla disgiunzione o, dall'articolo ai, dalla preposizione a, dal nome ano, ritenuto che erroneo è l'uso di scrivere hanno con due n, come è dimostrato negli studj sulla ortografia italiana all'articolo quinto; trovasi posposta nelle interjezioni ah, ch, oh, uh, deh, e nella esclamazione ahi; trovasi fra il c, ed un'c, od un i, e fra il g, ed un'c, od un i, quando il c, ed il g non sono a pronunciarsi dolei; più, posposta alla lettera p, dà a questa il valore di un  $\varphi$  greco nelle parole latine, come in phantasia –  $\varphi antasia$  – fantasia, phleyma– $\varphi legma$  – flemma.

Nelle parole latine la lettera h sembra rappresentare talora il significato dell'o chiuso, e quindi quello di sopra, alto, o molto.

Habeo - avere: 6-a-è-pe-e-o, sopra ha (opure da sopra) è piede è ho.

Habito - abitare: 6-a-è-pe-i-ed-o, sopra ha (opure da sopra) è piede egli costituito ho.

Habitus - veste: 6-a-è-pe-i-ed-u-esse, da sopra è piede egli costituito ho essere.

Harpe - harpes - ronca: ó-a-rap (rapio) -e, sopra ha prende per forza è, opure ó-a-ru (ruo) -pe-e, sopra ha rovina (taglio) piede è.

Hasta - asta, analizzata nell'articolo sulla lettera B.

Helius - sole: 6-e-lu-i-u-esse, alta è luce egli ho essere.

Herba - erba: ó-e-re-pe-è (opure è-pe) -a, sopra è cosa piede è, (opure è piede) ha; opure ó-e-or-è-pe-a, sopra è nasce è piede ha.

Hernia - ernia: ó-e-re-in-i-a, sopra è cosa entro egli ha.

Heros, o herus-eroe: ó-e-re-o-esse, sopra (molto, alto) è cosa ho essere.

Herpes-erpete: ó-e-re-pe-e-ed-esse, sopra è cosa piede è prodotta essere, dovendosi ritenere assimilato un t alla s, come si desume dal genitivo herpetis, e come si verifica anche nelle parole dos - dotis, lis - litis, mors - mortis, tapes - tapetis. La r però potrebbe rappresentare invece la radicale ur-brucia, o quella ru-rode, se si è voluto indicare l'effetto della malattia così denominata.

Hio - aprirsi: ó-i-o, sopra avete ho.

Hirundo, hirundinis - rondine: ó-ir-u-in-ed-o, sopra ire (andare) molto entro costituito ho, e rondine, ó-ir-ó-in-ed-in-e, sopra ire molto entro costituito entro è.

Hisco - aprirsi: ó-i-esse (opure ru-esse) -ce-o, sopra avete essere (opure rottura essere) questo ho.

Homo - uomo scrivesi colla lettera h anche nel francese homme, e nello spagnuolo hombre: ó-o-i-in-o, sopra ho in egli ho, e forse fo-o-e-in-o, col fo radicale di femina.

Honor - onore: o-o-in-o-re, sopra ho entro molta cosa.

Horreum - granajo: ó-o-re-re-u-e-in, sopra ho cosa cosa ho è entro.

Hortus-orto: ó-or-ed-u-esse, sopra (molto) nasce produce ho essere.

Humus - terra: ó-u-e-in-u-esse, sopra molto è entro ho essere. Hypotheca-ipoteca, derivante dal greco Ypo\openhkh: y-pe-o-theca, sopra piede ho conserva (opure copre).

Il medesimo significato è ad attribuirsi in generale alla lettera h anche nelle parole francesi, spagnuole, tedesche, inglesi, e lo si presume nelle parole seguenti:

Francesi: Hardi - ardito: ó-a-re-ed-i, sopra ha, opure da sopra, cosa prodotto avete, e forse ó-a-ire-ed-i, sopra (opure molto) ha andare prodotto avete.

Haut - alto: ó-a-u-ed, sopra ha (opure da sopra) ho prodotto. Herse - erpice: ó-e-re-esse-e, sopra è cosa essere è.

Hisser - alzare - issare: ó-i-esse-esse-e-re, sopra avete essere essere è cosa.

Hors - fuori: ó-o-re-esse, sopra ho cosa essere.

Spagnuole: Harnero - vaglio - crivello: ó-a-re-in-e-re-o, sopra ha cosa entro è cosa ho.

Haca, e hacha-scure: ó-a-ce-a, sopra ha questo ha, opure ó-ac-a, sopra punta ha.

Hastio-nausea: ó-a-esse-ed-i-o, sopra ha essere prodotto egli ho. Hizar-issare: ó-i-ed-esse-a-re, sopra avete prodotto essere ha cosa. Tedesche: Hacken - uncino: ó-a-ce-e-in, sopra ha questo in egli; opure ó-ac-e-in, sopra punta in egli.

Hirn-cervello: ó-i-re-in, sopra avete cosa entro.

Hoch-alto: ó-o-ce, sopra ho questo.

Holper-monticello: ó-o-ul-pe-e-re, sopra ho qualche piede è cosa.

Inglesi: Hade-inclinazione-pendio: ó-a-ed-e, sopra ha produce è.

Hale-sano - vigoroso: ó-al-e, molto nutrito è; opure ó-a-ul-e, molto ha qualche è.

Handy-destro-abile: ó-a-in-ed-y, molto ha entro costituito avete. Heap-mucchio-cumulo: ó-e-a-pe, sopra è ha piede; opure sopra avete ha piede.

Nella lingua francese rappresenta la lettera f nella parola ha-bler - chiaccherare - parlare, e nei suoi derivati, rappresentando la
sillaba ha quella fa del verbo for - faris - parlare: fa-è-pe-ul-e-re, parla è piede qualche è cosa.

Nella lingua spagnuola rappresenta anche la lettera f in molte parole, e le lettere g, v in alcune.

La lettera h rappresenta la lettera f in spagnuolo nelle parole:

Hablar, favellare - parlare. Hada, fata. Haya, faggio. Halcon,
falcone. Halda, falda. Harina, farina. Hava, fava. Havo, favo.
Hazer, facere. Heder, fetere. Hendere, fendere. Heno, fieno. Hervor,
fervore. Hiel, fiele. Hierro, ferro. Higo, fico. Hilo, filo. Hiniestra,
finestra. Hogaça, focaccia. Hoja, foglia. Hondo, fondo. Horno, forno.
Hosco, fosco. Huego, fuoco. Huyr, fugire. Hurto, furto.

Rappresenta la lettera g nelle parole Hermano, germano. Hiniesta, ginestra. Hierarca, gerarca. Hierogliphicus, geroglifico. Hyacintus, giacinto.

E rappresenta la lettera v nella parola spagnuola Heemenzia, veemenza.

# ARTICOLO XXIII.

# Della lettera L.

La lettera l si reputa primitiva, e non avente un significato proprio, quando non abbia altra lettera a sè unita, od assimilata.

Essa talora esiste in vece di altra lettera, o viceversa, trovandosi in alcune parole ora un' l, ed ora un b: sublevare in latino, e sollevare in italiano;

un d: adlegare e allegare, adludere - alludere, hedera, o edera ed ellera;

un g: bagno e balneum, giglio - lilium;

un i: bianco, biasimo, biondo in italiano, e blanc, blâme, blond in francese; chiamare e clamare, chiave - clavis, chierico - clericus, chiodo - clavus, chiostro - claustrum, chiudere - claudo, dopio - duplus, fiamma - flamma, fiato - flatus, fibia - fibula, fiocco - floccus, fiore - flos, fiume - flumen, ghiaccio - glacies, ghianda - glans, ghiaja - glarea, nebbia - nebula, ochio - oculus, oppio - opulus, orechia - auricula, piacere - placere, piaga - plaga, piano - planus, piazza - platea, pieno - plenus, pioggia - pluvia, più - plus, piuma - pluma, sabbia-sabula, secchia - situla, vecchio - vetulus;

un' n avente significato affermativo: inludere - illudere, inluminare - illuminare, con la - colla, con lo - collo, cuna - culla;

un' n avente significato negativo: inlicitus e illecito, inlaesus - illeso;

un' r: arbos e albero, asterula - stella, ciriegia - ciliegia, côrre - cogliere, dorrò - dolerò, peregrino - pelegrino, per la - pella, torrò - toglierò, varrò - valerò; frasco in spagnuolo, Flasche in tedesco, e fiasco in italiano; borsa, freccia, miracolo, nespolo, pratica, pericolo, raro in italiano, e bolsa, flecha, milagro, nispero, platica, peligro, ralo in spagnuolo; ceriu, firu, geru, méru, miére, parul, per, peròs, sare, singuru, subtire in valaco, e cielo, filo, gelo, melo, miele, palo, pelo, peloso, sale, singolo, sottile in italiano.

Nella lingua spagnuola in confronto della latina, e della italiana

trovasi usata un' l in luogo di

un c: llamar, e clamare - chiamare; llave, e clavis - chiave;

un'f: llama, e flamma - flamma;

un p: llaga, e plaga - piaga; llano, e planus - piano; llantear, e plangere - piangere; llanta, e planta - pianta; llanto, e planctus - pianto; lleno, e plenus - pieno; llorar, e plorare; llove, e pluere - piovere; lluvia, e pluvia - pioggia.

Negli articoli primo e decimosesto degli studi sulla ortografia italiana è dimostrata la erroneità dell'uso di due l in alcune parole.

I significati attribuibili alla lettera *l* unita ad altra lettera, od avente assimilata a sè altra lettera, sono almeno i seguenti:

I. Quello di ul voce radicale dell'aggettivo latino ullus

corrispondente a qualche in italiano, ed usata nelle parole fibula, nebula, oculus, opulus, auricula, sabula, situla, vetulus, e in altre, nelle quali l'u non è stato assimilato o modificato.

Lacuna - laguna: ul-ò-a-ce-u-in-a, qualche aqua ha questo molta entro ha.

Lacus-lago: ul-ò-a-ce-u-esse, qualche acqua ha questo ho essere.

Lama (palude): ul-ò-a-e-in-a, qualche da acqua in egli ha.

Lateo - essere, o stare nascosto: ul (opure lu)-a-te (tego) - e-o, qualche (opure luce) ha coperto è ho.

Later - mattone: ul-a-ed-e-re, qualche ha costrutta è cosa.

Latrina: ul-ò-a-te-re-i-in-a, qualche da aqua (opure acqua ha) coperta cosa avete entro ha.

Latro-ladro: ul-a-te-ru-o, qualche ha coperto (nascosto) ruina ho.

Laus-lode: ul-ó-a-u-cd-esse, qualche da sopra (opure sopra ha) ho produce essere, dovendosi ritenere che la s di laus rappresenta le due lettere ds.

Lautus - larato: ul-ò-a-u-ed-u-esse, qualche da aqua sopra prodotto ho essere; opure ul-a-u-ed-u-esse, qualche ha aqua prodotto ho essere. In significato poi di abondante sarebbe ul-a-u-ed-u-esse, qualche ha molto costituito ho essere.

Lavo-lavare: ul-ò-a-u-o, qualche da aqua sopra ho; opure ul-a-ò-o, qualche ha aqua ho. Lavacro, lav-a-ce-re-o, da lavare questa cosa ho.

Lectica - lettiga: ul-e-cu-ed-i-ce-a, qualche è cu (radicale di cubare - covare) costituito avete questo ha.

Lectus, lecti-letto: ul-e-cu-ed-u-esse, qualche è da quiete-riposo costituito ho essere.

Lis, litis - lite: ul-i-ed-esse, qualche va produce essere.

Locuples , locupletis - ricco: ul-o-ce-up (opes)- ul-e-ed-esse , qualche ho questo ricchezza qualche è costituito essere.

Loro: ul-ó-re-o, qualche molto cosa ho.

Lucro: ul-u-ce-re-o, qualche sopra questo cosa ho.

Lucta: ul-u-ce-ed-a, qualche sopra questo produce ha; e la corrispondente parola italiana lotta sarebbe analizzabile ul-u-o-ce-ed-a, qualche sopra ho questo produce ha.

Luctus: ul-u-oc-ed-u-esse, qualche sopra ochio prodotto ho essere. Ludus-giuoco: ul-u-ed-u-esse, sopra qualche produce ho essere.  $Lungo: ul-u-in-ed-ce-o, qualche \ molto \ entro \ costituito \ questo \ ho.$ 

Campale: campo-a-ul-e, da campo qualche è.

Cestello: cesto-e-ul-ul-o, cesto è qualche qualche ho.

Triplice: ter-i-pe-ul-i-ce-e, tre avete piede qualche egli questo è.

II. Quello di *lu-luce*, sia coll'*u* espresso, sia coll'*u* assimilato.

Lux, lucis - luce: lu-ce-esse, luce questo essere.

Lucerna: analizzata nell'articolo decimoterzo.

Lucerta: luce-e-re-ed-a, luce è cosa produce ha; e il corrispondente latino lacerta lu-a-ce-è-re-ed-a, luce ha questo è cosa produce ha.

Luciola: luc-i-ul-a, luce egli qualche ha.

Lucubro - vegliare: luc-u-è-pe-re-o, luce sopra è piede cosa ho.

Luculentus - lucido: luc-u-ul-e-in-ed-u-esse, derivante da qualche sopra luce entro prodotto ho essere.

Lumen: lu-i-in-e-in, luce in egli è entro.

Luna: lu-in-a, luce entro ha.

Luscus: lu-ex-ce-u-esse, luce fuori questo ho essere; e losco sarebbe analizzabile lu-ó-ex-ce-o, luce molto fuori questo ho.

Luxus-lusso in significato di magnificenza: lu-ce-esse-u-esse, luce questo essere ho essere.

Lycnus - lucerna, corrispondente al greco lyknos: lu-ce-in-u-esse, luce questo entro ho essere.

Lampada: lu-a-i-in-pe-a-ed-a, luce ha in egli piede ha costituito ha.

Lampo: lu-a-i-in-pe-o, luce ha in egli piede ho.

Largo: lu-a-re-ed-ce-o, luce ha cosa prodotta questo ho.

Laterna - lanterna: lu-a-ed-e-re-in-a, luce ha produce è cosa entro ha; e riguardo a lanterna lu-a-in-ed-è-re-in-a, luce ha entro produce è cosa entro ha.

Latus - largo: lù-a-ed-u-esse, luce ha prodotto ho essere.

Limpido: lu-i-i-in-pe-i-ed-o, luce avete in egli piede egli prodotto ho.

Liquet-è chiaro: lu-i-cu-e-ed, luce avete base è fatto.

Albo: parola analizzata nell'articolo sulla lettera B.

Clarus - chiaro: analizzata nell'articolo sulla lettera C al numero IV.

Splende del verbo splendere: esse-pe-lu-e-in-ed-e, essere piede derivante da luce (opure luce egli) entro produce è.

Planus-piano: analizzata nell'articolo sulla lettera P al numero 6.

Perla: forse analizzabile pe-e-re-lu-a, piede è cosa luce ha.

Blanc in francese, e bianco in italiano: è-pe-lu-a-in-ce, è
piede luce ha (opure da luce) entro questo; la circostanza, che il

lino è bianco, fa sorgere l'idea, che la analisi di lino possa essere lu-i-in-o, luce avete entro ho.

Blond in francese, e biondo in italiano: è-pe-lu-ó-in-ed, è piede luce molta entro prodotta.

III. Quello di al radicale di ala colla assimilazione della vocale  $\dot{o}$  significante sopra, alto, molto, e coll' a preposizione significante da.

Ala: ó-a-ul-a, da alto qualche ha.

Labarum - vessillo: ala (opure ó-a-ul-a)- è-pe-a-re-u-i-in, ala (opure da alto qualche ha) è piede ha cosa ho in egli.

Leggiadro: aleggia-a-ed-re-o, da aleggia prodotta cosa ho.

Leggero: alegg-é-re-o, derivante da aleggia cosa ho.

Lembo: ala-é-i-in-è-pe-o, derivante da ala in egli è piede ho.

Lepre: al-é-pe-re-e, derivante da ali (opure ali egli) piede cosa è.

Lesto: al-e-esse-ed-o, ali è essere costituito ho.

Libro - librare: ali-i-è-pe-re-o, ali avete è piede cosa ho.

IV. Quello di al radicale del verbo alere - nutrire.

Lac, lactis in latino, latte in italiano, e lapte in valaco: al-a-ce, nutrisce ha questo; al-a-ce-ed-e, nutrisce ha questo produce è; al-a-pe-ed-e, nutrisce ha piede produce è.

Lactuca - lattuga: alac (opure al-a-ce)- ed-u-ce-a, latte (opure

nutrimento ha questo) produce sopra questo ha.

Lardo: al-a-re-ed-o, nutrimento ha cosa prodotta ho.

Legume: al-e-ed-ce-u-i-in-e, nutrimento egli produce questo ho in egli è.

Lens, lentis - lente - lenticchia, specie di legume: al-é-in-ed-esse, nutrimento egli entro produce essere.

Lente (di vetro) traslato di lenticchia per la sua forma simile a quella di una lenticchia, quante volte non fosse invece analizzabile lu-é-in-ed-e, luce egli entro produce è.

Libum-focaccia: al-i-è-pe-u-e-in, cibo avete è piede ho in egli. Lupo, e in francese loup: al-o-u-pe-o, mangia ho molto piede ho. Lurco-goloso: al-u-re-ce-o, mangia molto cosa questo ho, La radicale di alo potrebbe forse essere rappresentata anche dalla l delle parole labrum - labium - labbro, laetus - lieto, laicus - laico, laos - popolo, liber - lignum - legno - lemnu, lixa - vivandiera, lucanica - salsiccia, e riguardo a labrum potrebbe forse rappresentare la voce al in significato di ala stante la qualche similianza della forma delle labbra a quella delle ali.

V. Quello forse di fo-ul, foco qualche.

Lix, licis, cenere: fo-ul-i-ce-esse, fuoco qualche avete questo essere.

Lixivia - liscivia: fo-ul-i-ce-esse-i-ò-i-a, fuoco qualche avete questo essere avete aqua egli ha.

VI. Quello di ò-ul, aqua qualche.

Limo:  $\partial$ -ul (opure ul- $\partial$ ) -i-e-in-o, aqua qualche (opure qualche aqua) avete in egli ho.

Litus-lido: ò-ul (opure ul-ò)-i-ed-u-esse, aqua qualche (opure qualche aqua) avete costituito ho essere.

VII. Quello di ol-olio.

Lino-linis-ungere: ol-i-in-o, olio avete entro ho.

Linio-linis-ungere: ol-i-in-i-o, olio avete entro egli ho.

Lito-litas-placare: ol-i-ed-o, olio avete produce ho.

Litus aggettivo unto, e sostantivo unzione: ol-i-ed-u-esse, olio avete prodotto ho essere.

VIII. Quello di ol-erbaggio.

Olus, oleris: ol-u-re-esse, erbaggio ho cosa essere. La voce ol potrebbe essere una radicale non primitiva, ed essere invece composta di ò-ul, aqua qualche, contenendo gli erbaggi un umore aquoso.

Brolo: è-pe-re-ol-o, è piede cosa erbaggi ho, giusta quanto fu esposto sopra questa parola nel precedente articolo sulla lettera B.

IX. Quello di ovl, ov-ul, cioè ovis-pecora qualche.

Lana: ov-ul-a-in-a, pecora qualche ha entro ha.

X. Quello di u-ul, grido qualche.

Latro - latrare: u-ul-a-ed-re-o, grido qualche produce cosa ho: questa analisi è suggerita dalla corrispondente parola greca ylakteω, e sarebbe confermata dalla parola ululare.

XI. Quello, però incerto, di ul-ó, qualche sopra.

Lego in latino, leggere in italiano, lire in francese, leer in spagnuolo, lesen in tedesco, leesen in olandese, culegu in valaco hanno un l, la quale, per quanto sembra, rappresenta dette lettere

ul-ó, qualche sopra; conseguentemente lego sarebbe interpretabile ul-ó-è-ed-ce-o, qualche sopra è prodotto questo ho; lire, ul-ó-i-re-è, qualche sopra avete cosa è; lesen, ul-ó-é-esse-e-in, qualche sopra egli essere è entro.

Lex, legis, -legge: ul-ó-c-ce-esse, qualche sopra è questo essere. Loco, locas-collocare: ul-ó-o-ce-o, qualche sopra ho questo ho. Locus-luogo: ul-ó-o-ce-u-esse, qualche sopra ho questo ho essere. Lolla: ul-ó-o-ul-ul-a, qualche sopra ho qualche qualche ha. Loppa: ul-ó-o-pe-pe-a, qualche sopra ho piede piede ha.

# ARTICOLO XXIV.

## Della lettera M.

Si opina, che la lettera m non sia una lettera primitiva, ma sia una derivazione della lettera n per effetto di assimilazione di altra lettera, e per una più presta, o più facile pronuncia delle parole: in ogni caso non ha un significato suo proprio se non colla assimilazione, od aggregazione ad altra lettera, ed è spesso difficile, o incerta la sua analisi.

Anche la m usasi invece di altra lettera, o viceversa, trovandosi in alcune parole ora un'm, ed ora

un b: submergere, e sommergere, subministrare-somministrare, submissus-sommesso;

un c: dracma, e dramma;

un d: administrare e amministrare, admittere - ammettere, admonere - ammonire;

un g: agnus in latino, e amnós in greco; diafragma - diaframma, enigma - enimma, flegma - flemma, ogni - omnis, scagnoscamnum, sogno-somnium, stigmare - stimmatizzare; legno, pugno, segno in italiano, e lemnu, pumnu, semnu in valaco;

un'n: alunno, e alumnus, calunnia - calumnia, colonna - columna, danno - damnum, inno - hymnus, indenne - indemnis, onnipotente - omnipotens, scanno - scannum, nespola - mespilum, nespolo - mespilus, solenne - solemnis, sonno - somnus, inbellis - imbellis, inmaturus - immaturus, inplorare - implorare.

Negli articoli primo, e decimosettimo degli studi sulla ortografia italiana è esposto, come sia stato ritenuto erroneo l'uso di due m nelle parole ivi citate.

La lettera m in generale rappresenta la sillaba in modificata in m per qualche assimilazione precedente, o susseguente, quando non rappresenta altra lettera, come si è superiormente osservato. La omissione di una vocale precedente la m avvenne in alcune parole scrivendosi amandorla, e mandorla, amarasca, e marasca in italiano; amurca, homicidiarius in latino, morchia, micidiale in italiano; hæmatites, hæmorrois in latino, e matita, moroidi in italiano.

Detta lettera ora è negativa, come in *immediato*, *immobile*; ora è affermativa, come in *imbrunire*, *immettere*; ora ha assimilata altra lettera, ed ora non l'ha: ciò stante si procede alla analisi di alcune parole, distinguendo quelle colla m in principio di parola dalle altre, quelle colla m negativa da quelle colla m affermativa, e quelle colla m avente assimilazione da quelle senza assimilazione.

1. Si reputa negativa con assimilazione la m in principio delle parole seguenti:

Macer-magro: e-in-a-ce-e-re, è non ha questo è, opure egli, cosa; opure e-in-ac-e-re, è entro acuto è, opure egli, cosa.

Mai: e-in-a-i, è non ha egli.

Mancare: e-in-a-in-ce-a-re-e, è non ha entro questo ha cosa è; opure è entro ha non questo ha cosa è.

Mancus-monco: e-in-a-in-ce-o-esse, è non ha entro questo ho essere; opure è entro ha non questo ho essere.

Matto: e-in-atto, è non atto.

Meno in italiano, minor, e minus in latino: e (opure i)-in-e-in-o, derivante da non è entro ho. I latini minor, e minus, e i derivati di meno sono a ritenersi soggetti alla analisi proposta per meno colle modificazioni portate dalle diverse desinenze, come in menda, mendico, menomo, minimo, minuo-minuire, minuta, minuto, minuzia, ed altri.

Mentior - mentire: e-in-e-in-ed-i-o-re, derivante da non è entro produce egli ho cosa.

Meschino: men-esse-ce-i-in-o, meno essere questo avete entro ho. Meta - termine: i-in-e-ed-a, va non è costituito ha.

Minestra: min (minuto) -e-ed (edo-mangiare) -esse-ed-re-a, minuto è cibo essere prodotta cosa ha.

Miser-misero, derivato da minser, stante la dolcezza della s provenuta dalla assimilazione della n: min-esse-e-re, meno essere egli cosa.

Mundus - mondo (netto): e-in-u-in-ed-u-esse, essere ho costi-

tuito in sopra non è.

2. Si reputa negativa con assimilazione la m non in principio di parola nelle parole seguenti:

Imo - basso: i-ó-in-o, avete non alto ho.

Limes - limite (termine): ul-i-e-in-e-ed-esse, qualche va (opure avete) è non egli costituito essere. La parola limes-limitis in latino significa anche sentiero, e in tale significato la sillaba lim sembra interpretabile ul-i-e-in, qualche va è entro.

3. Si reputa negativa senza assimilazione la *m* non in principio di parola nelle parole seguenti, nelle quali la permutazione dell' *in* in *im* sembra avvenuta naturalmente per una più facile loro pronuncia.

Imberbe, cioè non barba è: l'analisi di barba sembra è-pe-aor (orior)-è-pe-a. è piede ha sorge è piede ha; e quella di imberbe in-è-pe-è-or-è-pe-e, non è piede è nasce è piede egli.

Immaturo, in-maturo, non maturo; immobile, non mobile;

impaziente, non paziente; impuro, non puro.

4. Si reputa affermativa con assimilazione la m in principio di parola nelle parole seguenti:

Ma corrispondente a sed in latino: e-in-a, in egli ha.

Macero - macerare: e-in-ò-a-ce-e-re-o, è entro da aqua questo egli cosa ho: la circostanza, che l'a di macero è indicata lunga, e che l'a di macer - magro è indicata breve, fa presumere fondata la diversità della analisi delle due parole.

Mactra - madia: e-in-a-ce-ed-re-a, è entro ha questo costituita cosa ha; riguardo a madia presentasi l'analisi e-in-a-ed-i-a, è entro ha costituito egli ha, cioè è cosa, che contiene entro.

Macula - macchia: i-in-ó (opure ó-in) -a-ce-ul-a, in egli sopra (opure in sopra) ha questo qualche ha.

Madeo, essere umido, bagnato: e-in-ò-a-ed-e-o, è entro da aqua prodotto è ho, opure ò-in-a-ed-e-o, aqua entro ha prodotto è ho.

Magnus - grande: i-in-ó-a-ed-ce-in-u-esse, in egli molto ha prodotto questo entro ho essere: l'analisi della radicale ma è applicabile anche al comparativo major - maggiore, al superlativo

maximus - massimo, all'avverbio magis, e ai varj derivati, fra i quali magister - maestro, magisterium-magistero, majestas-maestà, majusculus - majuscolo; resta però il dubio, che la m in dette parole, e in altre rappresenti le lettere ó-in, e non quelle i-in, opure è-in, per cui in tale caso l'analisi di magnus sarebbe invece ó-in-a-ed-ce-in-u-esse, in molto ha costituito questo entro ho essere. Il latino major indica erroneo l'uso dei due q in maggiore.

Maltha - malta: e-in-ò-a-ul-ed-a, è entro aqua ha (opure da

aqua) qualche costituito ha.

Mando - mandare: i-in-a-in-ed-o, in va ha entro produce ho. Maneo - rimanere: ó-in-a-in-e-o, in sopra ha entro è ho.

Mania: e-in-ania, è entro tristezza, calamità, tale essendo il significato della parola greca ania; opure in egli ania.

Manifesto: ó-in-a-in-i-fa-e-esse-ed-o, in sopra ha entro egli

parla è essere prodotto ho.

 $Manto: e-in-\acute{o}-a-in-ed-o, \grave{e} entro$  (opure  $in \ egli) \ da \ sopra entro \ costituito \ ho.$ 

Mano: e-in-a-in-o, in egli ha entro ho; opure e-in-ó-a-in-o, in egli da sopra entro ho.

Marca: ó-in (opure e-in-ó) -a-re-ce-a, in sopra (opure è entro sopra) ha cosa questo ha; resta però ad indagarsi se sia a pre-ferirsi l'analisi e-in-a-re-ic-a, in egli ha cosa colpo (incisione, imagine) ha.

Marcia - putredine: e-in-a-ru-ce-i-a, è entro ha ruina (guasto) questo egli ha; e forse e-in-ò-a-re-ce-i-a, è entro da aqua cosa questo egli ha; l'analisi delle prime quattro lettere marc è applicabile anche a marceo - marcire, marcor - marciume, e ai loro derivati.

Marcia - cammino: e-in-a-ir (ire) -ce-i-a, in egli, opure è entro, ha andare questo egli ha; opure i-in-a-re, opure ir, -ce-i-a, da in va cosa, opure andare, questo egli ha.

Margo - margine: ó-in-a (opure e-in-ó-a) -re-ed-ce-o, in sopra

ha (opure è entro da sopra) cosa costituita questo ho.

Mas - maris - maschio: ó-in-a-re-esse, da in sopra cosa essere, opure e-in-ó-a-re-esse, in egli da sopra cosa essere.

Marito: mar-i-ed-o, maschio avete costituito ho.

Marmor - marmo: mar-e-in-o-re, mare è entro ho cosa, opure mare in egli ho cosa.

Marra: e-in-a-ru (ruo) -re-a, è entro ha ruina cosa ha: le due r potrebbero anche rappresentare ambedue la sillaba ru nel significato di ruo, od essere invece la seconda, e non la prima quella, che ha un tale significato.

Marsupio: e-in-a-re-esse-u-pe-i-o, è entro ha cosa essere molta piede egli ho: se la lettera r rappresentasse la voce or-oro-aurum, sarebbe ad interpretarsi è entro ha oro essere molto piede egli ho.

Martello, cui corrispondono in latino malleus, e marculus: ó-in-a-re-ed-e-ul-ul-o, da in sopra cosa costituita è qualche qualche ho; malleus, ó-in-a-ul-ul-e-u-esse, da in sopra qualche qualche è ho essere; marculus, ó-in-a-re-ce-ul-u-s, da in sopra cosa questo qualche ho essere. La parola maglio da scriversi mallio corrisponde al latino malleus, e conseguentemente è ad analizzarsi come malleus colla modificazione portata dalla diversità della desinenza. Nelle sudette parole la sillaba ma si potrebbe interpretare anche e-in-ó-a, in egli da sopra.

Masnino, parola usata in dialetto, avente due significati, quello di macinino, cioè piccolo macinatojo, e quello di piccola nicchia. In una controversia sulla comproprietà di un muro si è conosciuta la esistenza della parola masnino sia in voce, sia in vecchi documenti, quale segno di proprietà, e si è rilevato consistere in un piccolo vano quadrilatero nella parte inferiore, terminante a punta nella superiore, e penetrante in poca parte nella grossezza del muro, in sostanza una piccola nicchietta. La sua analisi sarebbe e-in-a-ed-esse-in-i-in-o, è entro ha costrutto essere entro avete entro ho; ritenuto, che, pronunciandosi dolce la s di masnino, è a presumersi assimilato un d alla stessa s. Nel giornale intitolato Il Crepuscolo del 26 ottobre 1856 leggesi, che nel Trentino le parole mas, e masi significano capanne, che nel distretto di Clusone le capanne diconsi masoni, e che in allora i masoni erano i pollai: tali parole concorrerebbero a dimostrare sussistente la proposta analisi, giachè mas equivarrebbe a e-in-aed-esse, è entro ha costrutto essere, masi a è entro ha costrutto essere avete, masoni a e-in-ha-ed-esse-ó-in-i, è entro ha costrutto essere in molto avete, ritenuto quanto si è sopra detto sulla s dolce. La sillaba mas di maschera, e di mastello sembra interpretabile anch' essa come sopra. Ciò che va a risultare singolare è la interpretazione della parola masv, ripetuta nella grande inscrizione etrusca di Perugia, che ritiensi non data da altri, quella cioè di nicchia, e-in-a-ed-esse-u, è entro ha costrutto essere ho: di più sembrerebbe che masnino sia un diminutivo di masv.

Massa: e-in-a-esse-esse-a, è entro ha essere essere ha.

Mater - madre: e-in-a-ed-e-re, è entro ha prodotta è cosa: il corrispondente tedesco Mutter sarebbe e-in-u-ed-ed-e-re, è entro ho prodotta prodotta è cosa; e il francese mère sarebbe e-in-è-re-e, è entro è cosa è, e facilmente e-in-ó-è-re-e, è entro molta è cosa è.

Materie - materies : e-in-a-ed-e-re-i-e, è entro ha prodotta è cosa egli è.

Maturo: e-in-a-ed-u-re-o, è entro ha costrutto molto cosa ho. Non persuadendo una tale analisi sonosi presentate quelle anche esse dubie: e-in- (negativo) -a-dur-o, è non ha duro ho; e-in-a-ed-u-or-o, è entro ha costituito molto nato ho; e-in-a-ed-ur-o, è entro ha costituito bruciato (cotto) ho.

Maza in latino, e zuppa in italiano: e-in-a-ed-esse-a, in egli ha mangiare (edo) essere ha; opure e-in-ò-a-ed-esse-a, in egli aqua ha mangiare essere ha; opure e-in-a-yd-esse-a, in egli ha aqua essere ha.

Me: i-in-e, io in è, cioè è in io.

Meatus - passaggio, poro, via: i (va) -in-e-a-ed-u-esse, va entro è ha costituito ho essere: meo - meas - passare, i-in-e-o, va entro è ho, non ritenendo applicabile all'eo di meo il significato del verbo eo stante il diverso modo di conjugare tali due verbi.

Meandro: i-in-e-a-in-ed-re-o, va entro è ha entro costituita cosa ho.

Meditor - meditare: e-in-e-du-i-ed-o-re, è entro è due egli costituisce ho cosa.

Medio, e mezzo: e-in-e-du-i-o, è entro (opure in egli) è due egli ho; e mezzo sarebbe analizzabile e-in-e-du-esse-o, è entro (opure in egli) è due essere ho, ritenuto essere erroneo l'uso delle due z, come è dimostrato nell'articolo vigesimoquarto degli studj sulla ortografia italiana.

Melior - migliore, melius - meglio: melior è comparativo di

bonus - buono. Se una parola è comparativa dell'altra, sorge spontanea la presunzione, che fra esse siavi qualche punto di origine comune, comunque tanto disparate nelle lettere, e nel suono: tale presunzione ha fatto sorgere due analisi, dalle quali manifestasi esistere in fatto il sospettato punto di origine comune. Bonus, ap-o-in-u-esse, api ho entro ho essere; Melior, mel-i-ó-re, mele egli molto cosa, cioè cosa molto egli mele.

Melma: e-in-ò-e-ul-e-in-a, è entro (opure in egli) aqua è qualche è entro (opure in egli) ha; opure ò-in-e-ul-e-in-a, aqua entro è qualche in egli ha.

Menare: i-in-é-in-a-re-e, derivante da in va entro ha cosa è.

Mente-mens: e-in-é-in-ed-e, derivante da entro è entro produce è; se derivasse da mentire, in tale caso è ad analizzarsi come sopra alla parola mentior sotto il primo numero: e-in-é-in-ed-e, derivante da non è entro produce è.

Mente desinenza di avverbj: e-in-é-in-ed-e, derivante da entro è entro prodotto è: certamente, certo ha mente; civilmente, civile-è-mente; dolcemente, dolce-è-mente.

Mento (parte inferiore del volto): e-in-é-in-ed-o, derivante da entro è entro costituito ho.

Mento desinenza di nomi: e-in-é-in-ed-o, derivante da entro è entro prodotto ho, come in cambiamento, godimento, chiudimento, bollimento.

Mentre: e-in-é-in-ed-re-e, derivante da entro è entro produce cosa è.

Merx - merce: e-in-e-re-ce-esse, in egli è cosa questo essere. Metà: e-in-e-du-a, in egli è da due.

Meus - mio: i-in-é-u-esse, derivante da in io ho essere; mio, i-in-i-q, derivante da in io ho.

Mi: i-in-i, in io avete.

Miccia: e-in-ic (colpo) -ce-i-a, è entro colpo questo egli ha.

Mico - micas - splendere - brillare: e-in-ic (colpo) -o, è entro colpo ho.

Migro-migrare: e-in-i-ed-ce-re-o, è entro va produce questo cosa ho.

Miles - milite: e-in-ile-s, è entro esercito essere, attribuendosi nei dizionari alla parola greca ilh il significato di esercito, moltitudine: l'analisi di ilh, i-ul-e, va qualche è suggerisce quella di miles, e-in-i-ul-e-esse, è entro va qualche è essere.

Milio-milium (grano): e-in-i-al-i-o, è entro avete alimento egli ho: questa analisi avrebbe un appoggio in quella della corrispondente parola valaca malaiu, e-in-al-a-i-u, è entro da alo (nutrire) egli ho, opure è entro nutre ha egli ho.

Mille: o-in-i-ul-ul-e, molto entro, (opure in molto) avete qualche qualche è; potrebbe anche essere e-in-i-ul-ul-e, è entro avete qualche qualche è, essendo la ripetizione di ul ciò, che intrinsecamente può indicare una grande quantità; potrebbe però essere preferibile l'analisi e-in-o-i-ul-ul-e, è entro molto avete qualche qualche è.

Mimo - imitatore: e-in-i-e-in-o, è entro avete è entro ho.

Mingo-pisciare - orinare: ò-in-i-in-ed-ce-o, aqua entro avete entro produce questo ho: la interpretazione della m in ò-in, aqua entro è applicabile anche al verbo mejo, mejis, avente esso pure il significato di mingo, per cui è analizzabile ò-in-e-i-o, aqua entro è avete ho, e riceve appoggio dalla circostanza, che i verbi greci ómixeω, ómixω, e oyreω, tutti tre incomincianti con un o significherebbero mingo.

Misceo - mescere: e-in-i-esse-ce-e-o, è entro egli essere questo è ho: come derivati di misceo sono a ritenersi mistus, mixtus, miscellanea, mischia, mescere, meschiare, mescolare, mestare, ed altre.

Modo: e-in-o-ed-o, è entro ho costituito ho.

Moereo - attristarsi: e-in-o-e-ru (ruo) -e-o, è entro ho è ruina è ho: altretanto è a ritenersi riguardo ai derivati moeror-duolo, e moestus - mesto, in cui la r fu assimilata alla s, rappresentando così la parola moerstus.

Mola: e-in-ó-ul-a, in egli sopra qualche ha; in tale modo è analizzabile anche il verbo molo, molis-macinare colla mutazione dell'a in ho, ritenuto che l'o di mola è a pronunciarsi chiuso, ciò usandosi in dialetto, e ciò desumendosi dalle corrispondenti parole mylh in greco, meule in francese, e Mühlstein in tedesco.

Mole: ó-in-o-ul-e, in molto ho qualche è; opurc e-in-o-o-ul-e, è entro molto ho qualche è.

Molle: e-in-ò-ul-ul-e, è entro aqua qualche qualche egli.

Molo, muro nei porti a riparo degl'impeti del mare: e-in-ò-ul-o, è entro aqua qualche ho, opure ó-in-ò-ul-o, sopra entro aqua qualche ho.

Monaco deriva dal greco monos, il quale significa uno, solo; la analisi di monos sembra e-un-o-in-o-esse, egli uno ho entro ho essere, opure e-in-on-o-esse, in egli uno ho essere: tale analisi si ritiene applicabile alle parole derivanti dal greco monos, e conseguentemente monaco si analizza mon-a-ce-o, in egli uno ha questo ho.

Mons - montis - monte: e-in-o-in-ed-esse, è entro in alto costi-

tuito essere.

Monstro - mostrare: e-in-ó-in-esse-ed-re-o, è entro in sopra essere costituisce cosa ho.

Morbo: è-in-o-ru (ruo)-è-pe-o, è entro ho ruina (guasto) è piede ho.

Mordeo - mordere: e-in-o-ru (ruo) -ed-e-o, è entro ho ruina produce è ho; e forse e-in-o-ur (uro-bruciare) -ed-e-o, è entro ho brucia produce è ho.

Mortarium - mortajo - mortaro: e-in-o-ru-ed-a-re-i-u-e-in, in egli ho da produrre rottura cosa egli ho in egli.

Mos - moris - costume: e-in-o-re-esse, è entro ho cosa essere. Mota - fango: e-in-ò-ed-a, è entro aqua costituisce ha.

Motta - scoscendimento di terra: mot-ed-a, moto prodotto ha. Motto: e-in-o-ed-ed-o, in egli ho costituito costituito ho.

Movo: i-in-o-e-pe-ho, in va ho è piede ho; moto, i-in-o-ed-o, in va ho prodotto ho; mobile, i-in-o-è-pe-i-ul-e, in va ho è piede egli qualche è.

Mozzo: e-in-ó-de (particella privativa) -esse-de-esse-o, in egli

molto tolto (detratto) essere tolto essere ho.

Muceo - esser muffo: e-in-u-ce-e-o, è entro sopra questo è ho; mucor - muffa, e-in-u-ce-ó-re, è entro sopra questo molto cosa.

Muco: e-in-u-ce-o, è entro sopra questo ho.

Mulco - mulcas - battere: e-in-u-ul-ce-o, è entro sopra qualche questo ho.

Mulgeo-mungere: e-in-u-ul-ed-ce-e-o, è entro sopra qualche produce questo è ho: quali derivate possono ritenersi le parole multa, e mulcta esprimenti pena in denaro, o in altra cosa, quasi munta a forza, e la parola mulctra esprimente secchiella da latte. Il verbo mungo sarebbe analizzabile e-in-u-in-ed-ce-o, è entro in sopra produce questo ho.

Mulier - moglie: e-in-u-ul-i-e-re, è entro molto qualche egli è cosa; a molto forse è a sostituirsi sopra, e resta ad indagare se sia invece da analizzarsi om-u-ul-i-è-re, uomo sopra qualche egli è cosa, opure cosa derivante da egli qualche sopra uomo, o se sia da analizzarsi é-in-u-ul-i-e-re, in egli sopra qualche egli è cosa.

Molto-multus: e-in-ó-ùl-ed-o, in egli molto qualche costituito ho. Mundus-mondo (l'universo): e-in-u-ed-u-esse, è entro in molto costituito ho essere: forse la m è ad interpretarsi e-in, in egli, e forse deriverà da ó-in-un-ed-ho-esse, molto entro uno costituito ho essere, opure molto in uno costituito ho essere.

Municeps - cittadino, municipium - municipio: e-in-un-i-co (opure ce) -è-pe-esse, in egli uno egli capo (opure questo) è piede essere; e municipio, e-in-un-i-co (opure ce) -è-pe-i-o, in egli uno egli capo (opure questo) avete piede egli ho.

Munio - munire: e-in-u-in-i-o, è entro in sopra egli ho.

Munus, dono, regalo, dovere, ufficio: e-in-u-in-u-esse, è entro in sopra ho essere.

Murus-moerus-muro: e-in-u-re-u-esse, in egli alta cosa ho essere; e forse e-in-u-or-u-esse, in egli alto sorge ho essere; moerus: e-in-ó-e-re-u-esse, in egli alta è cosa ho essere, e forse in egli alto è sorge ho essere: notasi però, che il significato di alto attribuito in detti casi potrebbe essere invece quello di sopra.

Mus - muris - sorcio: e-in-u-ro-esse, in egli molto rode essere.

Musca - mosca: e-in-u-esse-ce-a, in egli sopra essere questo ha.

Muscus - muschio: e-in-u-esse-ce-u-esse, è entro sopra essere questo ho essere.

Mustum, e mustus - mosto: sembra, che tali parole derivino dal verbo mungo, e che sia stato daprima pronunciato, e scritto munxtus, dando questo l'idea di spremuto: ricordato quanto si è detto alla parola mulgeo, l'analisi di mustus sarebbe e-in-u-in-ce-esse-ed-u-esse, è entro in sopra questo essere prodotto ho essere.

Mutilo - mutilare: e-in-u-de (particella privativa) -i-ul-o, è

entro molto detratto egli qualche ho.

Muto-mutare: in dialetto, e in spagnuolo dicesi mudar. Dicesi muda il luogo, in cui gli uccelli perdono le prime penne, e loro ne spuntano di nuove, cioè mutano le penne. Muto è analizzabile e-in-u-ed-o, è entro sopra produce ho, cioè dal di dentro sopra sorge, ciò che avviene nella mutazione delle penne agli uccelli, e nella mutazione dei denti ai fanciulli. Sembra quindi

che mutare sia stato usato daprima per indicare detti cambiamenti, e di poi per indicare in genere qualsiasi altro cambiamento.

Mutuo-mutuare, dare, o prendere a prestito: e-in-u-ed-u-o,

è entro sopra produce sopra ho.

5. Si reputa affermativa con assimilazione la m non in principio di parola nelle parole seguenti:

Amico: a-e-in-i-ce-o, ha è entro avete questo ho; opure amai-ce-o, ama avete questo ho.

Amo - amare: a-e-in-o, ha è entro ho.

Amo corrispondente al latino hamus-uncino: ó-a-e-in-o, sopra

ha, opure da sopra, è entro ho (opure in egli ho).

Biasimo: è-pe-ul-a-de-esse-i-e-in-o, è piede qualche ha deficienza essere egli è entro ho: opure e-pe-ul-a-in-esse-i-e-in-o, è piede qualche ha non essere egli è entro ho: la corrispondente parola francese blâme è a presumersi derivata da bladsme, opure da blansme, ridotta poi a blasme, e indi a blâme.

Carname: carne-a-e-in-e, carne ha è entro, opure in egli è.

Rottame: rotto-a-e-in-e, rotto ha è entro è.

Sembrare: esse-é-e-in-e-pe-re-are, derivante da essere è entro, (opure essere egli è entro) è piede cosa ha cosa è.

Supremo: supra-e-e-in-o, sopra è è entro ho.

Fimbria - orlo , frangia: fo-i-e-in-è-pe-re-i-a , vuoto avete è entro è piede cosa egli ha.

Opimus-opimo: op (opes) -i-e-in-u-esse, ricchezze avete in egli, opure è entro, ho essere.

Altissimo, Benissimo: alto, bene-i-esse-esse-i-e-in-o, alto, bene avete essere essere egli in egli, opure è entro, ho.

Decimo: dec-i-e-in-o, dieci egli in egli, opure è entro, ho.

Integerrimus: integer-re-i-e-in-u-esse, integro cosa egli in egli, opure è entro, ho essere.

Maritimo: mare-i-ed-i-e-in-o, mare avete costituito egli in egli, opure è entro, ho.

Roma: re-ó-e-in-a, cosa grande in egli, opure è entro, ha. Vomo-vomitare: v-o-e-in-o, sopra ho è entro ho.

Acume: ac (acus) -u-e-in-e, punta sopra, opure molto, è entro è. Pluma-piuma: pe-ul-u-e-in-a, piede qualche sopra è entro ha. Seccume: secco-u-e-in-e, secco molto è entro è.

Summus-sommo: esse-u-e-in-e-in-u-esse, essere molto è entro è entro ho essere; opure essere molto è entro in egli ho essere.

Materialismo: materiale-i-ed-esse-e-in-o, materiale avete prodotto essere in egli, opure è entro, ho.

Norma: in-o (opure in-o-o) -re-e-in-a, entro ho (opure entro sopra ho) cosa in egli ha.

6. Si reputa affermativa senza assimilazione la m non in principio di parola nelle parole seguenti, ed altre, attribuendosi la mutazione della n in m per una più facile, o più presta pronuncia delle parole.

Immergo - inmergo - immergere. Immitto - inmitto - immettere. Imploro - inploro - implorare. Impono - inpono - imporre.

7. Sarebbevi in via dubia anche la *m* rappresentante la parola *uno* colle modificazioni esposte nelle parole seguenti:

Omnis-ogni: o-un-in-in-i-esse, ho in uno entro egli essere, supponendo che le due voci un-in siano state permutate nella sola m.

Cum - con: ce-u-e-in, questo sopra è entro.

Come: ce-ó-e-in-e, questo sopra è entro è.

Domà in dialetto milanese, e nomà in dialetto mantovano significano solamente, soltanto. La parola domà trovasi nella inscrizione riferita dal Mommsen sotto il numero 16 nella tavola quarta, come pure dal Fabretti sotto il numero 3011 del corpo delle inscrizioni, e fu nello studio di tale inscrizione, che si rilevò nella lettera m il significato di uno, poichè, come si espone sotto il numero 106 della sezione quarta degli studj sulle iscrizioni, si interpreta il nesso domà per soltanto. La parola domà si analizza ed-ho-un-a, costituito ho da uno, opure costituito ho uno ha, e la parola nomà si analizza in-ho-un-a, entro ho da uno, opure entro ho uno ha. Sorge però il dubio, che la derivazione di doma sia de-ó-e-in-a, manca sopra è entro ha, e quella di noma in-ò-e-in-a, non sopra è entro ha. La parola valaca numai significante anch'essa solamente, soltanto, si presenta analizzabile come noma colla aggiunta in fine dell'i significante egli.

### ARTICOLO XXV.

#### Della lettera N.

La lettera *n* rappresenta la sillaba *in*, meno forse qualche eccezione come parte di altra voce radicale: la sillaba *in* ora è affermativa significando *entro*, ed ora negativa significando *non*: in alcuni casi ha conservato il preposto *i*, ma nella massima parte delle parole è ommesso.

Anche la *n* usasi invece di altra lettera, o viceversa, trovan-

dosi in alcune parole ora un'n, ed ora

un d: adnectere, e annettere; adnotare, e annotare;

un g: ignoto, e innotus; stagno, e stannum;

un' l coll' in affermativo: inlatio, e illazione; inludere, e illudere; inluminare, e illuminare;

un' l coll' in negativo: inlicitus, e illecito; inlaesus, e illeso; un' m: alumnus, e alunno; implico e inplico;

un'm ed un p: dampnum, e danno: condempnare, e condannare.

Nell'articolo decimo ottavo degli studj sulla ortografia italiana si citano parole erroneamente scritte con due n in italiano.

Premesso quanto sopra, le parole colla lettera n si distinguono come segue:

- 1. Quelle incomincianti coll' in affermativo: includo inchiudere, induco indurre, intexo intessere.
- 2. Quelle incomincianti coll'in negativo: incertus incerto, indignus indegno, ineptus inetto, insolitus insolito.
  - 3. Quelle colla n affermativa in principio, non preceduta dall'i. Nae-certamente: in-a-e, entro ha è.

Naevus - neo: in-à-e-v-u-esse, derivante da ha entro sopra ho essere; neo: in-è-o, derivante da entro ho.

Napus in latino traducesi navone in italiano, ed esprime una grossa rapa.

La differenza delle due parole napus, e rapa, aventi un significato in parte eguale, fa presumere, che la sillaba ap sia la radicale comune di tali due parole. La radicale ap in questo caso sembra quella di apis, cioè ape, la produttrice del miele, il quale è dolce, e dolci sarebbero la rapa, e il navone, il qual ultimo

sarebbe in sostanza una grossa rapa. Quindi napus sarebbe da analizzarsi in-ap-u-esse, entro ape (dolce) ho essere, e rapa sarebbe re-ap-a. cosa dolce ha. È manifesto, che navone corrisponde a napone, vale a dire un accrescitivo di napo, non essendo rara la conversione del p in v per una più facile pronuncia della parola, mutazione avvenuta anche nella corrispondente parola francese navet, e in quella spagnuola navo, ma non nel valaco napu.

Nappa in italiano esprime la idea di un flocco, ossia una quantità di fili, o peli uniti insieme ad una sola estremità. L'analisi presentatasi sarebbe  $in-\delta-a-pe-pe-a$ , entro da sopra piede piede ha, essendo a presumersi assimilato un o chiuso, come in alto: la ripetizione del p sembrerebbe fondata per ripetere la idea di più fili, o peli.

Le parole inglesi nap - pelo, e napless - spelato - raso si presentano analizzabili  $in-\acute{o}-a-pe$ , entro da sopra piede, come in fatto il pelo è cosa da trovarsi al di sopra della pelle; riguardo a napless sarebbero due parole aggregate, l'una significante pelo come sopra, e less significante meno, mancante.

La parola inglese nape indicante nuca sarebbe analizzabile in- $\acute{o}$ -a-pe-e, entro da sopra (alto) piede  $\grave{e}$ , e quasi potrebbe essere in-ap-e, entro apice  $\grave{e}$ .

Nappe in francese significante tovaglia, e napkin in inglese corrispondente a tovagliolo in italiano, presentano anche esse la presumibilità, che l'a sia da interpretarsi per da sopra: in-ó-a-pe-pe-e, in da sopra piede piede è; napkin sarebbe un diminutivo della parola nap.

Nappo significa vaso da bere, coppa, od altro simile oggetto; in tedesco corrisponderebbe a Napf in singolare, e a Näpfe in plurale. La parola nappo non è, nè diminutivo, nè accrescitivo, nè comparativo, o superlativo, e quindi non presenta il bisogno di ripetere la lettera p, e anzi si opina erroneo l'uso dei due p in tale parola, nè può presumersi, che il secondo p rappresenti la f in tedesco, o questa rappresenti il secondo p in italiano. L'analisi di napo corrisponde pienamente al suo significato in-a-pe-o, da entro piede ho, e infatti è un oggetto da mettervi entro qualche cosa: quella di Napf in-a-pe-fo, da entro, opure entro

L'analisi di napo corrisponde a quella della parola etrusca

ha, piede vuoto.

naper, che leggesi nelle linee 5, 15, 16 e 24 della grande inscrizione di Perugia, e nella terza linea della inscrizione pure etrusca di Volterra, poichè in tutti detti luoghi è ad analizzarsi in-a-pe-e-re, da entro piede è cosa, cioè sono avelli, casse, od altri oggetti consimili da contenere qualche cosa, e presumibilmente destinati a contenere dei cadaveri.

Napoleone. Questa parola presentasi come l'aggregato delle due parole napo, e leone, ma non è a interpretarsi, che la parola napo esprima in quella Napoleone l'oggetto materiale di un vaso come sopra, perchè invece rappresenta l'idea astratta in-a-pe-oleone, entro ha piede ho leone, che cioè ha in sè del leone; e tale analisi sarebbe conforme a quella della parola nascor-nascere, ina-or (orior) -esse-ce-o-re, entro ha sorge (nasce) essere questo ho cosa. La parola leone poi sarebbe analizzabile al (alo-nutrire) -é-ó-in-e, proposizione, la quale riflessa dice è entro molto (grande) fuori dell'alimento, cioè, nutrito che sia, è leale, mite, generoso. La parola quindi Napoleone esprimerebbe, che ha entro di sè del leone, cioè leale, mite, generoso quante volte la necessità di conservarsi in vita non lo costringa ad essere diversamente; ed è a presumersi applicata in origine ad un uomo avente le buone qualità del leone. Potrebbe darsi, che le prime due lettere fossero da interpretarsi da entro, e non entro ha, ma ciononostante rimarrebbe sostanzialmente la interpretazione sovra espressa.

Nares-nari-narici: in-a-re-esse, entro ha, opure da entro, cosa è essere; e nasus - naso: nar-esse-u-esse, nari essere ho essere.

Nascondere: in-ascondere, entro ascondere.

Nassa: in-a-esse-esse-a, entro ha essere essere ha; opure in-ò-a-esse-esse-a, entro da aqua essere essere ha.

Nato - natas - nuotare: in-ò-a-ed-o, entro aqua ha, opure da aqua, prodotto ho; è a ritenersi assimilato un ò aperto anche nel verbo no, nas, significante anche esso nuotare: in-ò-o, entro aqua ho; nas, in-ò-a-esse, entro aqua ha essere.

Navis - nave: in-ò-a-v-i-esse, entro da aqua sopra egli essere: dai derivati nauclerus - nocchiero, naufragium - naufragio, naulum - nolo, nauta - barcajuolo rilevasi, che il v di navis è a pronunciarsi come u avente il significato di sopra.

Nausea. Questa parola si è presentata come derivata da nave, sia per essere eguali le prime tre lettere, sia perchè la nausea

viene facilmente a chi specialmente per la prima volta si trova in mare sopra nave, ma considerando che la nausea avviene anche indipendentemente da detta circostanza, sembra, che sia invece da analizzarsi: in-a-u-re-esse-e-a, entro ha sopra cosa essere egli ha, opure è-ha, e forse entro ha derivante da essere cosa sopra ha; ritenuto che, stante la s dolce, è a presumersi assimilata la lettera r rappresentante la parola res-cosa.

Necto, nectis, nexi, nexum - legare: in-e-ce-ed-o, entro è questo costrutto ho: quindi nesso corrispondente a nexus, in-e-ce-edesse-o, entro è questo prodotto essere ho; e così anche il derivato nexo, nexas - aggruppare.

Negotium - negozio: in-e-ed-ce-o-ed-esse-i-u-e-in, entro è produce questo ho prodotto essere egli ho è entro.

Neice - contesa, in greco neikh: in-e-ic-e, entro egli colpo è. Nice - vittoria, e in greco nikh: in-ic-e, entro colpo è.

Nicchia da scriversi con un solo c: in-ic-ul-a, entro ic (scultura, incavo) qualche ha.

Nido: in-i-ed-o, entro avete costrutto ho.

Nitor, niteris - sforzarsi: in-i (ire)-ed-o-re, in va (entro va) produce ho cosa; e quindi il participio nisus, in-i-ed-esse-u-esse, in va prodotto essere ho essere.

Nix, nivis – neve: è a presumersi, che nix rappresenti la parola nivcs giusta il genitivo di essa nivis: in-i-v (cioè ò) ce-esse, entro egli aqua questo essere; nivis, in-i-ò-i-esse, entro egli aqua egli essere; neve, in-é-ŏ-e, entro egli aqua è.

Nodo: in-ó-ed-o, in sopra, opure entro sopra, costrutto ho. Nube: in-u-è-pe-e, in sopra, opure entro sopra, è piede è.

Nubo, nubis - coprire, velare: in-u-è-pe-o, in sopra, opure entro sopra, è piede ho. Sembra, che nubilis - nubile, e nuptiae - nozze derivino, od abbiano un'origine comune con nubo, e che quindi nubilis sia analizzabile nub-i-ul-i-esse, copre (vela) egli qualche egli essere; e nuptiae, nub-ed-esse-i-a-e, coprimento (velamento) fatto essere egli ha è, e ciò stante l'uso accennato nel lessico del Forcellini alla parola nubo, che le spose si coprivano il capo, quando andavano a maritarsi.

Nuca: in-u-ce-a, in sopra questo ha.

Nucleo: in-u-ce-ul-e-o, in sopra questo qualche  $\grave{e}$ , opure egli, ho,

Numero: in-u-e-in-e-re-o, in sopra è entro è cosa ho; opure in-u-un-é-re-o, entro derivante da uno sopra cosa ho.

Nummus, e numus-moneta: in-u-e-in-e-in-u-esse, in sopra è entro è entro ho essere, cioè in sopra è inciso è inciso ho essere; e qualora fosse a scriversi con una sola m le parole è entro, opure è inciso, sarebbero a ritenersi non ripetute.

Nuper-poco fa: in-u-pe-e-re, in sopra piede è cosa.

Nuto, nutas - accennare: in-u-ed-o, in sopra produce ho; questo verbo dicesi derivato dall'inusitato nuo avente lo stesso significato, la cui analisi sarebbe in-u-o, in sopra ho, e conseguentemente nutus - cenno è da analizzarsi in-u-ed-u-esse, in sopra costituito ho essere.

4. Quelle colla n negativa in principio, non preceduta dall'i.

Nano: in-a-in-o, non ha entro ho; opure in-ó-a-in-o, non da alto entro ho.

Narce, narces - torpore; in-a-re-ce-e, da non cosa questa è; e forse in-a-or (orior) -ce-e, non ha sorge questo è.

Nè: in-e, non è.

Nec: in-e-ce, non è questo.

Necessario: nec-esse-a-re-i-o, non è questo essere ha cosa egli ho; e necesse - necessariamente, nec-esse-e, non è questo essere è: la sillaba ne in queste parole forse è da analizzarsi derivante da non.

Nefandus - nefando: in-e-fandus, non è da parlarsi.

Nefarius - nefando: in-e-fa-a-re-i-u-esse, non è da parlare cosa egli ho essere.

Nefas, ciò che non lice: in-e-fa-esse, non è fa (forse parla) essere.

Nefasto: in-è-fast-o, non è fasto ho.

Negligo e neclego-trascurare: in-e-ce-lego, non è questo scelgo.

Nego - negare: in-e-ed-ce-o, derivante da non, opure non egli, prodotto questo ho.

Nemeno: in-e-meno, non è meno.

Nemico: analizzata nell'articolo decimoterzo; inimicus, in-i-amicus, non avete amico.

Nemo-nessuno: in-e-e-in-o, non è è entro ho, epure in-e-un-o, non è uno ho; nessuno, in-esse-uno, non essere uno.

Nepure: in-è-pure, non è pure.

Nequeo - non potere: in-e-ce-u-e-o, non è questo sopra è ho: quale derivato di nequeo è a ritenersi nequitia - nequizia in significato di impotenza, ma in significato di malvagità sembrerebbe derivabile da in-e-equus, non è giusto.

Nequidquam: in-e-quidquam, non è qualsiasi cosa.

Nescio - non sapere, in-e-scio, non è so.

Neuter - neutro: in-e-uter, non è di uno dei due.

Nihil-niente: in-i-o-i-ul, non avete ho egli qualche; e niente, in-i-é-in-ed-e, derivante da non avete entro costituito è.

Nisi - se non: in-i-esse-i, non avete essere egli.

Niuno: in-i-un-o, non avete uno ho.

No: in-o, non ho.

Noja: in-o-i-a, non ho egli ha.

Nolo-non volere: in-ó-o-ul-o, non sopra ho qualche ho.

Non: in-o-in, non ho entro.

Nord: in-or-ed, non nascere costituito.

Nox-notte: in-o-ce-ed-esse, non ho questo costituito essere, ritenuto che nox rappresenta le lettere nocts; notte, in-o-ce-ed-e, non ho questo costituito è: a tale interpretazione corrisponde il tedesco Nacht, in-a-ce-ed, non ha questo costituito, e il valaco nopte, in-o-pe-ed-e, non ho piede costituito è.

Nudius - poco fa: in-u-di-u-esse, non ho giorno ho essere, opure non sopra giorno ho essere.

Nudo: in-u-ed-o, non sopra prodotto ho.

Nullo: in-ul-ul-o, non qualche qualche ho.

5. Quelle colla *n* affermativa, non in principio di parola, preceduta dall'*i* formante parte della voce *in* affermativa.

Voragine corrispondente al latino vorago: vor-a-ed-ce-in-e, divora ha costituito questo entro è. La desinenza ine coll'i breve è ad interpretarsi per entro è, non solo in detta parola voragine, ma anche nelle molte altre terminanti in agine, igine, ugine, edine, idine, udine, andine, endine, ondine, ardine, ordine, urbine, e in genere la voce in è interpretabile per entro nelle parole sdrucciole terminanti in ina, ine, o ino coll'i breve, come in femina, machina, argine, limine, asino, rumino.

6. Quelle colla n affermativa, non in principio di parola, non preceduta da un i.

Alieno: alió-é-in-o, derivante da altro entro ho.

Barcone: barca-ó-in-e, barca molta, cioè grande, entro è; e altretanto verificasi negli accrescitivi terminanti in one.

Bevanda: beve-a-in-ed-a, da bevere entro costituito ha.

Crescente: cresce-é-in-ed-e, derivante da crescere entro costituito è.

Notturno: notte-u-re-in-o, notte sopra cosa entro ho.

Romano: Roma-a-in-o, da Roma entro ho: tale analisi è applicabile anche alle altre parole di eguale desinenza, come sarebbero mantovano, padovano, germano, mondano, urbano, villano.

Unione: un-i-o-in-e, uno egli molto entro è: questa analisi riguardo alla desinenza in one è applicabile anche alle parole terminanti in one di consimile conformazione, come finzione, flessione, missione, tensione.

7. Quelle colla n affermativa non in principio di parola preceduta da un i appartenente alla radicale precedente.

Bocchina: bocca-i-in-a, bocca avete entro ha.

Bellino: bello-i-in-o, bello avete entro ho.

Benino: bene-i-in-o, bene avete entro ho: e così gli altri diminutivi in ina - ino.

Bovino: bove-i-in-o, bue avete entro ho.

- S. Quelle colla n rappresentante uno, come nelle parole indicate nell'articolo trentesimo settimo sulle lettere OUV al numero nove.
- 9. Quelle colla n rappresentante le due lettere mp, come in danno, condannare, indenne, corrispondenti alle parole latine dampnum, condempnare, indempnis lette nella pergamena, su cui fu scritto l'istrumento a rogito del notajo Ambrogio Cagnola 3 marzo 1440, già esistente nell'archivio del fondo di religione successo ai Certosini, di poi passato all'Ufficio degli archivi di Milano risguardante un giudizio di arbitri emesso per conto del monastero della Certosa di Pavia, e di un privato. La regolarità dello scrivere in detta pergamena fa presumere, che le citate parole lette in detta pergamena, ed in altre posteriori, siano anche esse regolarmente scritte, e quindi che in origine siasi detto dampnum, condempnare, indempnis, e che in seguito per la tendenza della lingua umana ad una più breve pronuncia sia stato ommesso il p, e siano state convertite le due lettere mp nella prima n di danno. Dalla analisi di dampnum emerge il valore della lettera p, poichè

dampnum essendo analizzabile de (particella privativa)-a-e-in-pe-in-u-e-in rilevasi, che il significato della parola è mancanza ha è entro piede entro ho in egli, e quindi non un' intera mancanza, ma piede, cioè parte di mancanza, come in fatto un danno può non essere una intera privazione.

#### ARTICOLO XXVI.

### Della lettera P.

La lettera p è a ritenersi una lettera primitiva non avente un significato proprio da sola, ma soltanto colla sua unione ad altra lettera precedente, o susseguente, assimilata, o non assimilata.

Anche essa talora è rappresentata da altra lettera, o viceversa rappresenta altra lettera, di maniera che ora è usato un p, ed ora

un b: obpono, e oppono; obbrobrio - opprobrium; subpono - suppono; balla - palla; banca - panca; bosso, e il greco pyξos; brina - pruina; brugna - prunum; nubere - nuptus;

un c: le parole latine lac, lucta, nocte, octo, e le valache lapte, lupta, nopte, optu;

un d: adpareo, e appareo; adpendo-appendo; adplaudo-applaudo; un' f: chef in francese, e capo in italiano;

un g: saggio, e sapiens; frigo-frictus in latino, e frigu-friptu in valaco;

un l in spagnuolo: llaga, llano, llanta, llanto, e in italiano plaga, piano, pianta, pianto;

un v: cavra, e capra; cavriolo-capriolus; navone-napus; rava-rapa; ricevere-recipere; riva-ripa.

Nell'articolo decimonono degli studi sulla ortografia italiana si citano parole erroneamente scritte con due p in italiano.

Dei significati presentatisi attribuibili alla lettera p annessa ad altra lettera espressa, od assimilata, si espongono i seguenti:

1. Il significato del p in generale è quello di pe coll'e chiuso, cioè piede.

Amplus - ampio: ó-a-e-in-pe-ul-u-esse, molto ha è entro piede qualche ho essere; e forse a-ó-in-pe-ul-u-esse, ha molto entro, opure in molto, piede qualche ho essere.

Discipulus - discepolo: disc-i-pe-ul-u-esse, impara avete piede qualche ho essere; in italiano disc-e-pe-ol-o, impara è piede qualche ho.

Manipolo: man-i-pe-ol-o, mano avete piede qualche ho.

Psallo - esultare, giubilare, cantare: pe-os-a-ul-ul-o, piede da voce, opure voce ha, qualche qualche ho.

Psalmus - salmo: pe-os-a-ul-e-in-u-esse, piede da voce, opure voce ha, qualche è entro, opure in egli, ho essere.

Psalterium-salterio: pe-os-a-ul-ed-e-re-i-u-e-in, piede da voce, opure voce ha, qualche costituito è, opure egli, cosa egli ho è entro.

Psitacus - papagallo: pe-os-i-ed-a-ce-u-esse, piede voce avete produce ha questo ho essere.

2. La sillaba pa in alcune parole si presume essere una voce radicale esprimente la idea di pascere, alimentare, nutrire, saziare, mangiare, sia in senso positivo, sia in senso traslato, e potrebbe essere derivata dalla voce pa emessa dai bambini per esprimere la volontà di nutrirsi.

Pabulum - pascolo, pasto, pastura: pa-è-pe-ul-u-e-in, cibo è piede qualche ho è entro.

Pacchiare - mangiare con voglia, e in abondanza, ritenuto erroneo l'uso dei due c in questa parola: pa-ce-ul-a-re-e, mangiare questo qualche ha cosa è.

Pagare: pa-ed-ce-are, sodisfa produce questo ha cosa è.

Paenuria - penuria : pa-e-in-u-re-i-a , cibo è non molto cosa egli ha.

Pancia: pa-in-ce-i-a, cibo entro questo egli ha.

Panicula - pannocchia, ritenuto erroneo lo scrivere questa parola con due n, e due c: pa-in-i-ce-ul-a, cibo entro avete questo qualche ha; colla mutazione dell'i in ho si ha l'analisi di panochia.

Panico: pa-in-i-ce-o, cibo entro avete questo ho. Panis - pane: pa-in-i-esse, cibo entro egli essere.

Panna (fior di latte): pa-in-in-a, cibo entro entro ha.

Pantex - ventraja: pa-in-ed-e-ce-esse, cibo entro costituito è questo essere.

Papà-pater: sembra che una tale parola sia la ripetizione della voce pa fatta dai bambini al vedere il loro padre di voler del cibo, e sembra che l'analisi di pater sia pa-ed-e-re, nutre costituita è cosa. In conferma di ciò si legge nel lessico del Forcellini alla parola papa, che questa è la voce degl'infanti chie-

denti cibo, e alla parola papas, così scritta anche in greco, che questa significa nutritore.

Papilla-capezzolo: pa-pe-i-ul-ul-a, cibo piede avete qualche qualche ha.

Pappa: pa-pe-pe-a, cibo piede piede ha.

Pasco-pascere, pascolare: pa-esse-ce-o, cibo essere questo ho.

Pasta: pa-esse-ed-a, cibo essere costrutto ha.

Pastor - pastore: pa-esse-ed-ó-re, ciba essere produce sopra, opure molto, cosa.

Pasto: pa-esse-ed-o, ciba essere costituito ho.

Detto significato di pa in senso traslato si presenta nelle parole seguenti:

Pax - pace: pa-ce-esse, sodisfa questo essere.

Paciscor - patteggiare - pattuire: pa-ce-i-esse-ce-o-re, sodisfa questo avete essere questo ho cosa.

Paco - pacas - pacificare: pa-ce-o, sodisfa questo ho.

Aψe, cioè apse, leggesi nella inscrizione della situla esistente nel municipale museo Giovanelli di Trento, che è tradotta nella parte seconda di questo libro. Detta parola ritiensi analizzabile a-pa-esse-e, ha sodisfa essere è, e corrisponde all'assè in dialetto mantovano, e ad assai in italiano.

Con qualche dubio sembra attribuibile anche a

Par - pari: pa-re, sodisfa, egualia cosa.

Pars - parte, ritenuto che pars rappresenta parts: pa-re-ed-esse, sodisfa cosa costituita essere.

- 3. Detta sillaba pa, come voce composta, ha presentati i significati seguenti:
- a) Pe-a,  $piede\ ha$ , ritenuto, che con uno studio più approfondito successivo alla interpretazione della generalità delle parole si potrà rilevare con maggiore sicurezza, quando la lettera a preceduta da altra lettera espressa, od assimilata rappresenti l'ha verbo, e quando rappresenti l'a preposizione.

Paeninsula – penisola: pe-a-e-in-insula, piede ha in egli isola. Paenultimus – penultimo: pe-a-e-in-ultimus, piede ha in egli ultimo.

Paese: pe-a-ed-esse-e, piede ha case essere è.

Pagus - villaggio: pe-ha-ed-ce-u-esse, piede ha cdificj questo ho essere.

Palam - palesemente: pe-a-lu-a-e-in , piede ha luce è entro,

opure in egli.

Palatium - palazzo, con una sola z, essendo erroneo l'uso delle due z: pal, cioè pe-a-lu, piede ha luce, vale a dire largo, grande, a-ed-ce-i-u-e-in, grande ha edificio questo egli ho è entro.

Palese: pal-ed-esse-e, manifesto costituito essere è.

Palma (della mano, e albero): pal-e-in-a, largo è entro ha.

Palmo: pal-e-in-o, largo è entro ho.

Palo, palas - manifestare, aprire: pe-a-lu-o, piede ha luce ho: in significato di vagare è a ritenersi diversa la costituzione della parola, e sembra possa essere pe-al-o, piede ali ho.

Paludamentum - sopraveste: pal-u-ed-a-e-in-e-in-ed-u-e-in, largo sopra costituito ha è entro in egli costituito ho è entro.

Pango-piantare: pe-a-in-ed-ce-o, piede ha entro prodotto questo ho.

Pani (della vite, comunemente dette le panc): pe-a-in-i, piede ha entro avete.

Pania: pe-a-in-i-a, piede ha entro egli ha.

Panno - drappo: pe-a-in-in-o, piede ha entro entro ho.

Pantofola: pe-a-in-ed-o-fo-ul-a, piede ha entro costituito ho vuoto qualche ha.

Spanna: esse-pan (pe-a-in, piede ha entro)-in-a, essere pan (cioè i vuoti fra i diti a simiglianza dei vuoti delle viti) entro ha.

Parens, cioè parents - parente: pe-a-or (orior) -e-in-ed-esse, piede ha nascita egli entro costituito essere.

Pario - partorire: pe-a-or-i-o, piede ha nascere io ho.

Parturio - partorire: pe-a-or-ed-u-re-i-o, piede ha nascere prodotto sopra cosa io ho.

Parco - parcis - perdonare: pe-a-or-ce-o, piede ha bocca questo ho.

Parma, cioè targa: pe-a-ro-e-in-a, piede ha rotondo è entro ha. Parto da partire, andare: pe-a-ire-ed-o, piede ha andare pro-

dotto ho; Parto da pario, pe-a-or-ed-o, piede ha nasce costituito ho; e Parto da partior - partire - dividere vedasi sopra Pars al precedente numero due.

Passus rappresentante patsus, patito: pe-a-de-esse-u-esse, piede ha manca essere ho essere.

Patior - patire: pe-a-de-i-o-re, piede ha manca io ho cosa.

Patagium - collaretto, pistagna (al collo, o sulle spalle): pe-a-te (tego) -a-ed-ce-i-u-e-in, piede ha copre ha, opure da coprire, costituito questo egli ho è entro.

Patacca, cioè di minimo, o nessun valore: pe-a-tacca, piede ha tacca.

Pavera - pe-a-ò-é-re-a, piede ha derivante da aqua cosa ha.

b) Pe-a, da piede.

Parco: pe-a-re-ce-o, da piede cosa questa ho.

Parum - poco: pe-a-re-u-e-in, da piede cosa ho è entro.

Parvus - parvo: pe-a-re-v-u-esse, da piede cosa molto ho essere, non presentandosi ammissibile l'analisi pe-a, opure pe-ha, -refo-o-esse, da piede, opure piede ha, cosa vuoto ho essere.

c) Pe-ó-a, piede sopra, alto, o molto ha, opure piede da sopra, alto, o molto.

Pala: pe-ó-a-ul-a, piede da sopra qualche ha.

Paladino: pal-a-ed-i-in-o, dal greco palh - lotta; da lotta costituito avete entro ho.

Palco: pe-ó-a-ul-ce-o, piede da sopra, opure alto, qualche questo ho.

Pale, in greco palh-lotta: pe-ó-a-ul-e, piede da sopra qualche è.
Palestra - palestra: pale-e-esse-ed-re-a, lotta è essere costituita
cosa ha.

Palla (veste talare): pe-ó-a-ul-ul-a, piede da sopra qualche qualche ha.

Palla (corpo rotondo): pe-ò-a-ul-ul-a, piede da alto qualche qualche ha.

Pallio: pe-ó-a-ul-ul-i-o, piede da sopra qualche qualche egliho: il derivato palliare usato nel senso traslato di coprire nobilmente, o con arte, o con astuzia: pallio-a-re-e, coprire ha cosa è-

Palpebra: pe-ó-a-ul-pe-e-è-pe-re-a, piede sopra ha, opure da sopra, qualche piede è è piede cosa ha: forse l'origine di questa parola potrebbe essere pe-al-pe-e-è-pe-re-a, piede ala piede è è piede cosa ha, stante la circostanza, che la palpebra si alza, e abbassa in certo qual modo a guisa di ala.

Palpito: pe-ó-a-ul-pe-i-ed-o, piede sopra ha qualche piede egli produce ho; opure pe-al-pe-i-ed-o, piede ala piede egli produce ho, stante la suaccennata circostanza, che il palpitare assimilierebbe ai movimenti delle ali.

Palpo-palpare: pe-ò-a-ul-pe-o, piede sopra ha qualche piede ho.
Palo: pe-ò-a-ul-o, piede alto ha, opure da alto, qualche ho;
questa interpretazione è confermata dal corrispondente valaco
paru, pe-ò-a-re-u, piede alto ha, opure da alto, cosa ho, scorgendosi da questo, che l'idea principale esiste nella sillaba pa, e non
nella l, o nella r; e viepiù è confermata dal tedesco Pfahl, poichè la f rappresenta l'o chiuso, opure un u, entrambi significanti
alto. Palea-paglia: pal-e-a, derivante da palo ha, cioè ha la
forma di un palo: l'aggiunta del g in italiano è erronea.

Panca: pe-ó-a-in-ce-a, piede in da sopra questo ha.

Pando, pandis - aprire, spiegare: pe-6-a-in-ed-o, piede sopra in ha costituito ho.

Pandus - curvo, piegato alquanto: pe-ó-a-in-ed-u-esse, piede sopra ha entro costituito ho essere.

Passus, passus - passo: pe-ó-a-esse-esse-u-esse, piede sopra ha essere essere ho essere; passare, passo-a-re-e, passo ha cosa è; passus, passa, passum, participio di pando, di pateo, e di patior, rappresenta pandsus riguardo a pando, e patsus riguardo a pateo, ed a patior.

Patella, padella, tegame: pe-6-a-ed-e-ul-ul-a, piede sopra ha costituito è qualche qualche ha.

Patena - piatto: pe-ó-a-ed-e-in-a, piede sopra ha, opure da sopra, costituito egli entro ha.

Pateo-essere, o stare aperto: pe-ó-a-ed-e-o, piede sopra ha costituisce è ho.

Patulus - aperto, largo: pe-ó-a-ed-ul-u-esse, piede sopra ha costituito qualche ho essere.

d) Pe-ò-a, piede da aqua.

Padus - Po (fiume): pe-ò-a-ed-u-esse, piede da aqua costituito ho essere. Po, pe-o, piede aqua.

Palleo, palles - essere, o divenire pallido: pe-ò-a-ul-ul-e-o, piede da aqua qualche qualche è ho; pallido, pe-ò-a-ul-ul-i-ed-o, piede da aqua qualche qualche egli prodotto ho; pallor - pallore, pe-ò-a-ul-ul-ó-re, piede da aqua qualche qualche molta cosa: presentasi però il dubio, che la sillaba pa in dette tre parole sia invece a tradursi pe-ò-a, piede aqua ha.

Palombaro: pe-ò-a-ul-ó-e-in-è-pe-a-re-o, piede da aqua qualche molto in egli è piede ha cosa ho. Palta - fango: pe-ò-a-ul-ed-a, piede da aqua qualche costituito ha.

Palus - palude: pe-ò-a-ul-u-ed-esse, piede da aqua qualche molto costituito essere, ritenuto che la parola palus è un accorciamento di paluds.

Paluster - palustre: palud-esse-ed-e-re; palude essere costituita è cosa.

Pantano: pe-ò-a-in-ed-a-in-o, piede da aqua entro costituito ha entro ho.

e) P significante piede susseguito da parola, o voce incominciante colla vocale a.

Paura: pe-av-(avis) -u-re-a, piede uccello molto cosa ha.

Paventare: pe-av-é-in-ed-are, piede uccello egli entro costituito ha cosa è.

Paveo - temere: pe-av-e-o, piede uccello è ho.

Pavido: pe-av-i-ed-o, piede uccello egli costituito ho.

Pavo - pavone: pe-avone, piede uccellone.

4. I significati della sillaba pe presentatisi sarebbero:

a) Pe-è, piede è.

Pedo-pedas - palare (le viti): pe-e-ed-o, piede è costituisco ho. Pelvis - conca, catino: pe-e-ul-fo-i-esse, piede è qualche vuoto egli essere, e forse pe-luo-i-esse, piede lava egli essere.

Penes - appresso: pe-e-in-e-esse, piede è entro è essere.

Penetro - penetrare: pe-e-in-e-ed-re-o, piede è entro è costituisce cosa ho.

Penitus, penita, penitum - secreto, interiore: pe-e-in-i-ed-u-esse, piede è entro egli costituito ho essere.

Per: pe-e-re, piede è cosa.

Pera - bisaccia, tasca: pe-e-re-a, piede è cosa ha.

Pereo - perire: pe-e-re-eo, piede è cosa vado.

Perforo - perforare: pe-e-re-foro, piede è cosa foro.

Pericolo: pe-e-re-i-ce-ol-o, piede è cosa va questo qualche ho.

Perno: pe-e-re-in-o, piede è cosa entro, opure in cosa, ho; opure pe-e-ir-in-o, piede è in andare, o andare entro, ho.

Persevero: pe-e-re-esse-e-ó-e-re-o, piede è cosa essere è sopra è cosa ho.

Persona: pe-e-re-esse-on-a, piede è cosa essere uno ha. Perpetuo: pe-e-re-pe-aet-u-o, piede è cosa piede sopra età ho. b) Pe-é, piede fuori, opure derivante da piede, opure piede egli.

Pedo, pedis - scoregiare: pe-é-ed-o, piede fuori produce ho; e

peto in italiano: pe-é-ed-o, piede fuori prodotto ho.

Pendeo-pendere, essere appeso, o sospeso: pe-é-in-ed-e-o, piede in fuori prodotto è ho.

Pendo, pendis - pesare: pe-é-in-ed-o, piede fuori entro pro-

duce ho.

Penso, pensas - pesare: pe-é-in-ed-esse-o, piede fuori entro produce essere ho; nella parola pesare la s rappresenta le tre lettere nds, cioè le tre voci in-ed-esse, entro produce essere.

Pes rappresentante peds - piede: pe-e-ed-esse, piede egli co-

stituito essere, opure pe-ed-esse, piede costituito essere.

c) Pe: pe-ó-è, piede sopra è.

Pelle: pe-ó-e-ul-ul-e, piede sopra è qualche qualche egli.

Pelta - scudo, targa: pel-ed-a, pelle costituisce ha, notandosi, che lo scudo si è usato anche di cuojo, o coperto di cuojo.

d) Pe: ap-é, derivante da ape, opure da apice - punta, opure

da apa-aqua, e talora ap-è coll'è aperta.

Pecchia: ap-e-ce-ul-a, derivante da ape questo qualche ha, ritenuto essere erroneo lo scrivere questa parola con due c, e aversi argomento per presumere, che corrisponda ad apicula.

Pece - pix, picis; così chiamata la resina cotta del pino, il quale è a presumersi derivato da apino, e così avere la radicale di apice - punta - cima per la sua altezza: l'analisi di apice è a presumersi ó-a-pe-i-ce-e, alto ha piede egli questo è; quella di pino, ó-a-pe-i-in-o, alto ha piede avete entro ho, non sembrando presumibile quella pe-ó-i-in-o, piede alto avete entro ho; quella di pece, ó-a-pe-é-ce-e, derivante da piede ha alto questo è. Altretanto sarebbe a ritenersi di picea albero emittente pece, del verbo pico, di impeciare, di impegolare, di pigna.

Penna, e pinna-penna: ap-é-in-in-a, derivante da punta, opure punta fuori, entro entro ha; e l'analisi di pinna sarebbe

ap-i-in-in-a, punta avete entro entro ha.

· Pera (frutto) corrispondente al latino pirum, e al greco apion: da quest'ultimo si è presunta l'analisi di pera ap-é-re-a, derivante da ape cosa ha, concorrendo la circostanza, che la dolcezza della pera si assimiliarebbe a quella del miele.

Pero (albero); corrispondente al latino pirus, e al greco äpios: ap-é-re-o, derivante da ape cosa ho.

Persico: ap-é-e-re-esse-i-ce-o, derivante da ape (dolce) è cosa essere egli questo ho.

Pesce - piscis: ap-é-esse-ce-e, derivante da aqua essere questo è, notandosi che aqua in valaco dicesi apa: l'analisi di apa sarebbe ó-a-pe-a, aqua ha piede ha; quella di aqua ó-a-ce-o-a, aqua ha questo ho ha; quella del latino piscis ap-i-esse-ce-i-esse, aqua avete essere questo egli essere, ma sembra preferibile quella ap-é-iscis, derivante da aqua avete essere questo egli essere, essendo a presumersi assimilata un'e chiusa all'i.

e) Pe: u-pe-è, sopra piede è.

Pestare, pestello corrispondenti in latino a pisto, pistillum: pesto: u-pe-e-esse-ed-o, derivante da piede sopra essere prodotto ho; pestello: u-pe-e-esse-ed-e-ul-ul-o, derivante da piede sopra essere prodotto è qualche qualche ho; l'i di pisto, e di pistillum è a ritenersi rappresentare le due lettere e i, come in piscis coll'e chiusa assimilata all'i: quindi pisto analizzabile u-pe-é-i-esse-ed-o, derivante da piede sopra avete essere prodotto ho: e pistillum u-pe-é-i-esse-ed-i-ul-ul-u-e-in, derivante da piede sopra avete essere prodotto avete qualche qualche ho è entro: presentasi però il dubio, che la assimilazione dell'u sia posteriore al p, e non anteriore.

5. I significati presentatisi della sillaba pi sarebbero:

a) Pi voce emessa dai pulcini, che sembra di lamento.

Piatire, contendere, lamentarsi: pi-a-ed-i-re-è, lamento ha prodotto avete cosa è.

Pigolare: pi-ed-ce-o-ul-are, lamento produce questo ho qualche ha cosa è.

Pipilo, pipilas - pigolare: pi-pi-ul-o, la voce pi pi qualche ho.

Pipio, pipias - vagire piangendo: pi-pi-o, la voce pi pi ho.

Pipio, pipionis - pulcino di volatile, che geme: pi pi ho. Pitocco - mendico: pi-ed-o-ce-ce-o, lamento produce ho questo questo ho.

b) Pi: pe-i, piede avete.

Piange: pe-i-an-ed-ce-e, piede avete tristezza (o dolore) produce questo  $\dot{e}$ ; e forse pi-an-ed-ce-e, lamento tristezza (o dolore) produce questo  $\dot{e}$ : il g potrebbe rappresentare la radicale oc-ochio.

Pietanza: pe-i-ed (edo mangiare) -a-in-ed (edo produrre) -essea, piede avete da mangiare entro prodotto essere ha.

Pirolo: pe-i-ro-ul-o, piede avete rotondo qualche ho: e forse pe-ir-o-ul-o, piede andare ho qualche ho.

Piva: pe-i-fo-a, piede avete vuoto ha.

c) Pi: pe-ic, radicale di colpo, di ico, icis - percuotere, e di icon, iconis - imagine.

Piccare in significato di percuotere: picca, pe-ic-ce-a, piede colpo questo ha; se si usasse in significato di appiccare, appendere potrebbe derivare dalla radicale ap significante apice, punta, acuto.

Picchiare: pe-ic-ul-are, piede colpo qualche ha cosa è, ritenendosi superfluo il secondo c.

Piccolo: pe-ic-ce-ol-o, piede imagine questo qualche ho.

Picus - picchio (uccello): pe-ic-u-esse, picde colpisce (batte) ho essere, confermandosi la superfluità di un secondo c, sia in picchio - uccello, sia in picchio - colpo.

Pigmaeus - pigmeo: pe-ic-om-a-e-u-esse, piede imagine da uomo, opure uomo ha, egli ho essere.

- d) Pi equivalente a pl come al successivo numero sei.
- e) Pi: ap-i, vale a dire ò-a-pe-i, alto ha piede avete, punta avete; e talora ap-é-i, derivante da piede ha alto, da punta, avete; ape-i, miele avete; apa-i, aqua avete.

Picca - lancia: ap-i-ce-ce-a, punta avete questo questo ha; potrebbe darsi però, che derivasse dalla radicale ic, e in tale caso sarebbe da analizzarsi pe-ic-ce-a, piede colpisce questo ha.

Piccante: ap-i-ce-ce-a-in-ed-è, punta avete questo questo ha entro costituito è.

Picchetto, giuoco di carte, verisimilmente così chiamato per essere raffigurati nelle carte stesse dei segni rappresentanti oggetti terminanti a punta: ap-i-ce-ce-e-d-ed-o, punta avete questo questo egli costituito costituito ho.

Pigna probabilmente derivata da pinea: ap-i-in-e-a, punta avete entro è ha.

Pilo, specie di dardo: in latino trovasi stampato pilum, tanto coll'i, quanto coll'y: se è a ritenersi l'y, l'analisi sarebbe ap-y-ul-o, punta molta qualche ho, e, se è a ritenersi un i, sarebbe ap-i-ul-o, punta avete qualche ho.

Pinna, sommità di qualsiasi cosa, ala di pesce: ap-i-in-in-a, punta avete entro entro ha.

Piper - pepe: ap-i-pe-e-re, punge avete piede è cosa; pepe, ap-é-pe-e, derivante da punta (punge) piede è, opure punge egli piede è.

Pizzo-cima acuta, in ispecie dei monti: ap-i-ed-esse-ed-esse-o,

punta avete costituita essere costituita essere ho.

f) Pi: u-pe-i, sopra piede avete, opure pe-u-i, piede sopra avete.

Pigiare: pi-ed-ce-i-are, pi produce questo egli ha cosa è; opure pe-ic-i-are, piede colpo egli ha cosa è.

Pigliare: pe-i-ul-i-are, pi qualche egli ha cosa è.

Pignus - pegno: pe-i-ed-ce-in-u-esse, piede avete costituito questo entro ho essere; anche in pegno è presumibile la assimilazione di un o chiuso prima, o dopo del p.

Pyla-pila, mortajo, e piede di ponte: u-pe-y-ul-a, sopra piede molto qualche ha; opure pe-u-i-ul-a, piede sopra avete qualche ha.

Pilastro quale derivato di pila si analizza pila-a-esse-ed-re-o, da pila essere costrutta cosa ho.

Pileus, e pileum - berretto, corrispondente al greco pilos: piul-e-u-esse, pi qualche è ho essere.

Pingo-dipingere: pi-in-ed-ce-o, pi entro produce questo ho, e forse pe-i-in-ed-ce-o, piede avete entro produce questo ho.

Pinso - pestare: pi-in-esse-o, pi entro essere ho.

Piso - pestare: pi-esse-o, pi essere ho.

Pistor, nome attribuito al fornajo giusta il lessico del Forcellini stante la circostanza, che i fornai pestavano il frumento nella pila: quindi è derivabile dal verbo pisto corrispondente a pesto in italiano: pi-esse-ed-ó-re, pi essere prodotto molta cosa.

g) Pi: pe-in, piede vino: suggerito dall'uso in qualche dialetto di in per vino.

Pincerna - coppiere: pe-in-ce-e-re-in-a, piede vino questo è cosa entro ha; opure pe-in-cer-in-a, piede vino in corno (tazza) ha, desumendo la interpretazione di corno, o tazza dal greco keras.

Propino-propinare: pe-re-o-pe-in-ho, piede cosa ho piede vino ho.

h) Pi: pe-yr, piede brucia.

Pyra - pira: pe-yr-a, piede brucia (fuoco) ha; opure pe-i-ur-a, piede avete brucia ha.

Pyramis - pyramidis - piramide: pyr-a-e-in-i-ed-esse, da pira è entro egli costituito essere.

i) Pi: pa-i, pasce avete.

Pio: pa-i-o, pasce avete ho.

6. I significati presentatisi delle lettere pl sarebbero i seguenti:

a) Pe susseguito da parola incominciante per l.

Platano: pe-lat-a-in-o, piede largo ha entro ho.

Platea-piazza: pe-lat-é-a, piede derivante da largo ha, ritenuta la analisi di lat in lu-a-ed, luce ha prodotto, data nell'articolo sulla lettera L alla parola latus; piazza, pe-lat-esse-a, piede luce ha costrutto essere ha; place in francese pe-lu-a-ce-e, piede luce ha questo è.

Plaudo: applaudire: pe-laud-o, piede lode ho.

b) Pe-ul, piede qualche.

Plasma: pe-ul-a-ed-esse-e-in-a, piede qualche ha prodotto essere è entro ha. ritenuto che la s stante la sua dolcezza rappresenta le due lettere ds, e forse quelle ns.

Plastica: pe-ul-a-esse-ed-ic-a, piede qualche ha essere costrutto

imagine ha, opure i-ce-a, egli questo ha.

Ploro - piangere: pe-ul-oro, piede qualche prego.

Plus rappresentante plurs - più: pe-ul-u-re-esse, piede qualche sopra cosa essère.

Pluvia - pioggia: pe-ul-u-v-i-a, piede qualche aqua sopra egli ha, ritenuto che l'u di pluvia, e di pluit rappresenta l'o aperto significante aqua, e che ciò sarebbe confermato dall'italiano pioggia analizzabile pe-ul-ò, opure u-ò.-ed-ce-i-a, piede qualche aqua, opure sopra aqua, produce questo egli ha, e molto più dalla corrispondente parola valaca ploa analizzabile pe-ul-ò-a, piede qualche aqua ha: riguardo a pioggia, se fosse fondato l'uso dei due g, sarebbero a ripetersi le voci ed-ce, produce questo.

c) Pa-ul, pasce, sodisfa qualche.

Placeo-piacere: pa-ul-a-ce-e-o, sodisfa qualche ha questo egli ho. Placido: pa-ul-ha-ce-i-ed-o, sodisfatto qualche ha questo egli costituito ho.

Placo - placare: pa-ul-a-ce-o, sodisfa qualche ha questo ho. Plenus - pieno: pa-ul-é-in-u-esse, derivante da qualche sodisfatto, opure sodisfatto qualche egli, entro ho essere.

Pleo - empire: pa-ul-e-o, sodisfa qualche è ho, opure egli ho.

d) U-pe-ul, sopra piede qualche.

Plaga - percossa: u-pe-ul-a, sopra piede da qualche, opure pe-ul-ó-a, piede qualche da sopra, -ed-ce-a, prodotto questo ha; opure pe-ul-a-ic-a, piede qualche ha colpo ha.

Plagula - cortina - tenda: u-pe-ul-a, sopra piede qualche ha, opure pe-ul-u-a, piede qualche da sopra, -ed-ce-ul-a, prodotto que-

sto qualche ha.

Plango - percuotere: u-pe-ul-a, sopra piede da qualche, opure pe-ul-ó-a, piede qualche da sopra, in-ed-ce-o, entro produce questo ho; opure pe-ul-ó-a-in-ic-o, piede qualche da sopra entro colpo ho.

Planta - pianta: u-pe-ul-a, sopra piede qualche ha, opure pe-ul-ó-a, piede qualche da sopra, in-ed-a, entro produce ha.

Plecto - percuotere: u-pe-ul-e, sopra piede qualche è, opure pe-ul-ó-e, piede qualche sopra è, -ce-ed-o, questo prodotto ho; e forse pe-ul-ó-e-ic-ed-o, piede qualche sopra è colpo prodotto ho.

e) Pe-lu, piede luce.

Plaga, cioè una data parte di cielo, di terra: pe-lu-a-ed-ce-a, piede luce ha costituisce questo ha.

Plagio: pe-lu, piede luce, opure pe-ul, piede qualche, -a-de-

ce-i-o, ha manca questo egli ho.

Planus-piano: pe-lu-a-in-u-esse, piede luce ha entro ho essere.

7. I significati presentatisi della sillaba po sarebbero i seguenti:

a) Pe-o, piede ho.

Podium - poggio: pe-o, (forse pe-ó-o) -ed-i-u-e-in, piede ho (opure piede sopra ho) costituito egli ho è entro.

Polliceor - promettere: pe-o-ul-liceor, piede ho qualche offro.

Pollutio - deturpamento, macchia: pe-o-ul-lutio, piede ho qualche lordamento.

Polluo - deturpare - macchiare: pe-o-ul-luo, piede ho qualche lorda, essendo tale uno dei significati del verbo luo, luis.

b) Pe-a-u, piede ha sopra.

Posa-pausa: pe-a-u-ed-esse-a, piede ha sopra prodotto essere ha, ritenendosi rappresentare la s le due lettere ds stante la dolcezza, con cui si pronuncia.

c) Pe-ó, piede sopra, o molto.

Polio - polis - pulire: pe-ó-lu-i-o, piede sopra luce io ho. Pompa: pe-ó-e-in-pe-a, piede molto è entro piede ha. Pono - ponere - porre: pe-ó-in-o, piede sopra entro ho. Pons-pontis - ponte: pe-6-in-ed-esse, piede in sopra costituito essere.

Poples-poplitis - piegatura dei ginocchi: pe-ó, opure pe-ó-ho, -pe-ul-e-ed-esse, piede sopra, opure piede sopra ho, piede qualche è costituito essere.

Potare corrispondente al latino puto - tagliare: pe-ó-de-a-re-e, piede sopra toglie ha cosa è.

Pozzo-puteus: pe-ó-yd-esse-o, piede molta acqua essere ho.

d) Pe-6-0, piede sopra, opure molto, ho.

Poi: pe-ó-o-i, piede sopra ho egli.

Polis - città: pe-ó-o-ul-i-esse, piede molto (forse piedi molti) ho qualche egli essere.

Polleo-potere, splendere: pe-ó-o-ul-ul-e-o, piede sopra ho qualche qualche è ho; in significato di splendere sarebbe pe-ó-o-lu-ul-e-o, piede sopra ho luce qualche è ho.

Popolo-populus in latino, peuple in francese, people in inglese, pueblo in spagnuolo: popolo, pe-ó-o-pe-ul-o, piedi molti ho piede qualche ho; peuple, e people: pe-e-u-pe-ul-e, piedi è molti piede qualche è; pueblo, pe-u-e-pe-ul-o, piedi molti è è piede qualche ho.

Poscia: pe-ó-o-csse-ce-i-a, piede sopra ho essere questo egli ha. Possibile: pe-ó-o-ed-esse-i-è-pe-i-ul-e, piede sopra ho costituito essere avete è piede egli qualche è.

Possideo - possedere: pe-ó-o-ed-esse-i-ed-e-o, piede sopra ho costituito essere avete costituito è ho.

Possum - potere: pe-o-o-ed-esse-u-e-in, piede sopra ho, opure ho sopra, costituito essere ho è entro.

Post - dopo: pe-ó-o-esse-ed, piede sopra ho essere fatto.

e) Pe-ò, piede aqua.

Poculum - vaso da bere: pe-ò-ce-ul-u-e-in, piede aqua questo qualche ho è entro.

Pontus - mare: pe-ò-in-ed-u-esse, piede aqua entro costituita ho essere.

Poto - bevere: pe-ò-ed-o, piede aqua costituisce ho: il derivato potus - bevanda: pe-ò-ed-u-esse, piede aqua costituita ho essere; e potisso, potissas - bevere: pe-ò-ed-i-esse-esse-o, piede aqua produce avete essere essere ho.

f) Pa-ó, pasce molto, opure sopra.

Polenta: pa-o-ul-é-in-ed-a, derivante da qualche ho, opure molto, pasce entro costituito ha.

Pollen, pollinis - polline, farina sottile: pol (radicale di po-

lenta) -ul-e-in, pol qualche egli entro, opure in egli.

Poppa - mammella: pa-ó-pe-pe-a, pasce molto piede piede ha. Portio - porzione: pa-ó-re-ed-i-o, sodisfa sopra cosa costituito egli ho.

g) Ap-ó, ape molto.

Pomo-frutto: ap-ó-e-in-o, ape molto è entro ho. Questa analisi si è presunta dalle circostanze, che il miele viene fatto dalle api, e che il pomo ha la dolcezza del miele, per cui la parola pomo esprimerebbe essere dolce, come se provenisse da api: ad una tale supposizione darebbe appoggio il fatto, che i Tedeschi chiamano Apfel il pomo, presumibilmente per le circostanze suesposte delle api, e del miele.

Popone: ap-ó-pe-ó-in-e, ape molto piede molto entro è: anche questa parola, è presumibile, sia derivata da ape per quanto è superiormente detto sulla parola pomo.

h) Pe con successiva voce incominciante per o.

Pondus - peso: pe-on (onus, oneris) -ed-u-esse, piede onere costituito ho essere.

Porca, terra sporgente fra due solchi: pe-or (orior)-ce-a, piede sorge questo ha: riguardo a porca femina del porco la sillaba or rappresenta os, oris-bocca, come in porco.

Porco: pe-or-ce-o, piede bocca questo ho, opure pe-ó-or-ce-o, piede molto bocca questo ho.

Posco - chiedere: pe-os-ce-o, piede bocca essere questo ho.

Postulo - chiedere: pe-os-ed-ul-o, piede bocca essere produce qualche ho.

i) Po rappresentato dalla sillaba pu in alcune parole latine, come in pullus-pollo, pulmo-polmone, pulpa-polpa, puls, pultis-polenta, pulsus-polso, pulver-polvere, pumex-pomice, puppis-poppa, purpura-porpora, puteus-pozzo, puto-potare.

8. I significati presentatisi delle lettere pr sarebbero i seguenti:

a) Pe-re, piede - cosa.

Praedulcis - assai dolce: pe-re-a-e-dulcis, piede cosa ha è dolce. Praemitto - premettere: pe-re-a-e-mitto, piede cosa ha è metto. Praeses - preside: da ritenersi praeseds, pe-re-a-e-sed-esse, piede cosa ha è siede essere.

Premo - calcare, premere: pe-re-e-e-in-o, piede cosa è è entro ho; opure pe-re-ó-e-e-in-o, piede cosa sopra è, opure pe-ir-ó-e-e-in-o, piede andare sopra è, è entro ho. È sorto però il dubio, che le lettere pr in dette parole rappresentino anche un ó chiuso, cioè ó-pe-re, sopra piede cosa, opure pe-ó-re, piede sopra cosa, opure pe-re-ó, piede cosa sopra, e che il p rappresenti la voce ap radicale di apice.

Probo - provare: pe-re-o-è-pe-o, piede cosa ho è piede ho: col

mutare l'ho finale in ha si ha l'analisi del nome prova.

Promoveo - promovere: pe-re-o-moveo, piede cosa ho movo.

Protego - protegere: pe-re-o-tego, piede cosa ho copro.

Prurio - avere pizzicore, prurito: pe-re-ur-i-o, piede cosa abbrucia io ho; forse pe-ur-u-re-i-o, piede brucia molto cosa io ho.

b) Pe-ru, piede ruina.

Pravus - storto, difettoso, pravo, cattivo: pe-ru-a-v-u-esse, piede ruina ha molto ho essere.

c) Pe-or, piede oro, prego, parlo, da os, oris - bocca.

Precor-pregare: pe-or-é-ce-o-re, piede derivante da bocca questo ho cosa.

Prex, precis - prece: pe-or-é-ce-esse, piede derivante da bocca (da orare) questo essere.

Procax, procacis - procace: pe-or-o-ce-a-ce-esse, piede bocca ho questo ha questo essere.

Proco - chiedere: pe-or-o-ce-o, piede bocca ho questo ho.

d) Pe-or (orior), piede nascere, sorgere.

Praegnans - pregno: pe-or-a-e-ed-ce-in-a-in-ed-esse, piede da nascere egli costituito questo entro ha entro costituito essere; pre-gno, pe-or-é-ed-ce-in-o, piede derivante da nascere, opure nascere egli, costituito questo entro ho.

Primo: pe-or-i-e-in-o, piede nato avete è entro ho; riguardo a questa parola, e alle sotto indicate principe, principio, prior, prisco, o per taluna di esse potrebbe forse essere preferibile l'analisi delle lettere pr in ap-re, punta, alta cosa.

Principe: prim-co-i-pe, primo capo egli piede.

Principio: pe-or-i-in-co-i-pe-i-o, piede nasce avete entro capo avete piede egli ho.

Prior - anteriore: pe-or-i-ó-re, piede nato avete molta cosa. Prisco: pe-or-i-esse-ce-o, piede nato avete essere questo ho. Prole: pe-or-o-ul-è, piede nato ho qualche è.

e) Pe-ur, piede abbrucia.

Pruina - brina: pe-ur-u-i-in-a, piede abbrucia molto, o sopra, avete entro ha; opure pe-ru-i-in-a, piede ruina avete entro ha: la parola brina, è-pe-ur-i-in-a, è piede abbrucia avete entro ha, indica preferibile la prima interpretazione.

Pruna: carbone acceso: pe-ur-u-in-a, piede brucia molto, opure sopra, entro ha.

f) Pa-re, pasce - cosa, cibo - cosa.

Prandeo-desinare: pa-re-a-in-ed-e-o, pasce, cibo cosa ha, opure da cosa pasce, entro costituito egli ho.

Prandium-pranzo: pa-re-a-in-ed-i-u-e-in, pasce, cibo cosa ha, opure da cosa pasce, entro prodotto egli ho è entro.

Prato: pa-re-a-ed-o, pasce cosa ha, opure da cosa pasce, costituito ho: e se si dovesse ritenere rappresentare la parola parato, o derivante da pari, starebbe egualmente la radicale pa per quanto si è sopra detto alla parola pari.

9. I significati presentatisi di pu sarebbero:

a) Pe-u, piede sopra, alto, molto.

Publico-publicus: pe-u-è-pe-ul-i-ce-o, piedi molti è piede qualche egli questo ho; e forse pe-u-è-pe-ul-ic-o, piedi molti è piede qualche imagine ho: scrivevasi anticamente poplicus, il cui o sarà stato pronunciato chiuso, e se veniva pronunciato aperto sarà stato coll' ó chiuso assimilato come sopra in popolo.

Pula-guscio: pe-u-ul-a, piede sopra qualche ha.

Pulcher-bello: pe-u-lu-ce-e-re, piede molta luce questo è cosa.

Pulpa-polpa: pe-u-ul-pe-a, piede sopra qualche piede ha: il francese poulpe fa supporre, che l'u in latino, e l'ó chiuso in italiano rappresentino le due voci ho-ó, ho sopra.

Pulso - spingere, battere: pe-u-ul-esse-o, piede sopra qualche essere ho.

Pulsus - polso, e battimento: pe-u-ul-esse-ù-esse, piede sopra qualche essere ho essere.

Pulto-battere: pe-u-ul-ed-o, piede sopra qualche produce ho. Pulver, e pulvis - polvere: pe-u-ul-v-e-r, piede sopra qualche molto è cosa: si inclina a interpretare il v per molto, e non per fo-vuoto. Pulvinar, e pulvinus -cuscino: pe-u-ul-v-i-in-a-re, piede sopra qualche molto avete entro ha cosa; e pulvinus, pulvin ho essere.

Pure corrispondente ad etiam in latino: pe-u-re-e, piede sopra

cosa è.

Purpura - porpora: pe-u-ro-pe-u-ro-a, piede molto rosso piede molto rosso ha.

Puto - putas - opinare - pensare: pe-u-cd-o, piede soprà costituisce ho.

Puto-putas-tagliare: pe-u-de-o, piede sopra toglie ho.

b) Pa-u, pasce molto.

Puer - fanciullo: pa-u-e-re, mangia molto è, opure egli, cosa.

Pulmentum, cibo delicato, e soave: pa-u-ul-mentum, pasce
molto qualche è entro in egli costituito ho è entro.

Puls - pultis - polenta: pa-u-ul-ed-esse, pasce molto qualche costituito essere, ritenuto che puls rappresenta pults.

c) Ap-u, apice, sopra, opure molto.

Pulex - pulicis - pulce: ap-u-ul-e-ce-esse, punge molto qualche egli, opure è, questo essere.

Puncta - punta: ap-u-in-ce-ed-a, apice molto entro questo costituito ha.

Punctum, e punctus-puntura, e punto: ap-u-in-ce-ed-u-e-in, apice molto entro questo produce ho è entro.

Pungo-pungere: ap-u-in-ed-ce-o, apice molto entro produce questo ho.

Pungolo: punge-ul-o, punge qualche ho.

## ARTICOLO XXVII.

## Della lettera Q.

La lettera q non è primitiva, nè ha un significato proprio, ma è a presumersi introdotta per rappresentare la lettera c in date circostanze, e in generale quando al c susseguono due vocali, la prima delle quali sia un o, od un u.

Detta lettera rappresenta anche altre lettere, o viceversa ne è rappresentata, di maniera che ora è usato un q, ed ora

un c: in latino coquere, e in italiano cuocere, laqueus-laccio, quicumque - chiunque, quinque - cinque, quotidianus - cotidiano; in francese domestique, e in italiano domestico, hipoteque - ipoteca, manquer - mancare, marque - marca, modique - modico, piquant - piccante, unique - unico;

un g: aequalis in latino, ed eguale in italiano, sequor-seguire;

aqua in latino, e agua in spagnuolo;

un p: aqua in latino, e apa in valaco.

I significati presentatisi applicabili a tale lettera sono i seguenti:

- a) Qu rappresentante un c: antiquus antico, hipoteque ipoteca, historique istorico, magnifique magnifico, manquer mancare.
  - b) Qu significante ce-o, questo ho.

Quale: ce-o-a-ul-e, questo ho ha qualche egli.

Qualunque: qual-un-ce-o-e, quale uno questo ho è.

Quanto: ce-o-a-in-ed-o, questo ho ha entro costituito ho.

Quello: ce-o-el-ul-o, questo ho egli qualche ho.

Quia - perchè: ce-o-i-a, questo ho avete ha.

Quindi: ce-o-indi, questo ho indi.

Quot - quanto: ce-o-o-ed, questo ho ho costituito.

Quota: ce-o-o-ed-a, questo ho ho costituito ha.

c) Qu significante ce-u, questo sopra, opure questo molto. Qua: ce-u-a, questo sopra ha.

Quì (avverbio): ce-u-i, questo sopra avete.

Quasso, e quaxo - quassare, squassare, corrispondenti a quatio: ce-u-a-ed-esse-o, questo sopra ha, opure questo da sopra, prodotto essere ho.

Queo - potere: ce-u-e-o, questo sopra è ho.

Adquiro - acquistare: a-ed-ce-u-i-re-o, ha prodotto sopra questo avete cosa ho.

Acquistare rappresenta adquirstare; quindi acquisto è ad analizzarsi a-ed-ce-u-i-re-esse-ed-o, ha prodotto sopra questo avete cosa essere prodotto ho.

Coquo - cuocere: cu-o-ce-u-o, cova ho questo molto ho; opure

ce-o-cu-o, questo ho cova ho.

Laqueus - laccio: ul-a-ce-u-e-u-esse, qualche ha questo sopra è ho essere.

Longinquus - longinquo: long-i-in-ce-u-u-esse, lungi avete entro questo molto ho essere.

Propinquus - propinquo: prope-i-in-ce-u-u-esse, vicino avete entro questo molto ho essere.

Sequor-seguire: esse-e-ce-u-o-re, essere è sopra questo ho cosa. Siliqua - guscio: esse-i-ul-i-ce-u-a, essere avete qualche avete questo sopra ha.

Squama: esse-ce-u-am-a, essere questo sopra attorno ha.

Squarciare: esse-ce-u-a-ru-ce-i-are, essere questo molto ha ruina questo egli ha cosa è.

d) Qu significante cu radicale di cubare, quiete, covo, co-vile, luogo, o cosa di unione.

Quadro: cu-a-ed-re-o, base ha costituita cosa ho.

Quagliare - coagulare, parole di derivazione diversa: la prima da scriversi senza il g analizzabile cu-a-ul-i-are, unione ha qual-che egli ha cosa è; la seconda analizzabile cu-a-ed-ce-ul-are, unione ha produce questo qualche ha cosa è.

Qualus, e qualum - cesta: cu-a-ul-u-esse, da contenere qualche ho essere.

Quasillum - cestello: cu-a-esse-i-ul-u-u-e-in, da contenere entro ha essere avete qualche qualche ho è entro.

Quies - quiete: cu-i-é-ed-esse, derivante da avete covo (riposo) prodotto essere.

Equus - cavallo: e-cu (da sedere) -u-esse, è da sedere ho essere. Inquilino: in-cu-i-ul-i-in-o, entro covo avete qualche avete entro ho.

Tranquillo: ed-re-a-in-cu-i-ul-ul-o, costituisce cosa ha entro quiete avete qualche qualche ho.

e) Qu rappresentante ce-d, questo aqua.

Liqueo-sciogliere: ul-i-ce-ò-e-o, qualche avete questo aqua è ho. Liquido: ul-i-ce-ò-i-ed-o, qualche avete questo aqua egli costituito ho.

f) Qu rappresentante ce-vo, questo voce.

Queror - lamentarsi: ce-vo, opure voc-u,-e-re-o-re, questo voce, opure voce molta, è cosa ho cosa; e forse ce-u-e-or-o-re, questo molto è bocca ho cosa.

Squillo: esse-ce-vo-i-ul-ul-o, essere questo voce avete qualche qualche ho; opure esse-voc-u-i-ul-ul-o, essere voce molta avete qualche qualche ho.

g) Qu rappresentante oc-u, ochio sopra.

Quaero-cercare: oc-u-a-e-re-o, ochio sopra ha è cosa ho.

Quaestio-ricerca, questione, ritenuto che rappresenta quaerstio: oc-u-a-e-re-esse-ed-i-o, ochio sopra ha è cosa essere prodotta egli ho.

Quaestor, vale a dire quaerstor-questore: oc-u-a-e-re-esse-

ed-o-re, ochio sopra ha è cosa essere prodotta molta cosa.

Inquiro-cercare: in-oc-u-i-re-o, entro ochio sopra avete cosa ho.
Inquisitus, daprima inquirsitus - inquisito: in-oc-u-i-re-essei-ed-u-esse, entro ochio sopra avete cosa essere avete prodotto ho essere.

h) Qua rappresentante il suono materiale qua.

Quaglia: qua-ed-ce-ul-i-a, qua produce questo qualche egli ha, così detta forse dalla sua voce eguale, o simile al qua qua: potrebbe anche essere cu-ha, quieta, tranquilla.

### ARTICOLO XXVIII.

### Della lettera R.

La lettera r è a presumersi lettera primitiva non avente da sola un significato, ma soltanto colla sua unione ad altra lettera precedente, o susseguente, assimilata, o non assimilata: sopra di essa sono emerse le osservazioni seguenti:

l. Essa è talora rappresentata da altra lettera, o viceversa rappresenta altra lettera, di maniera che ora è usata un'r, ed ora

un b: subreptitius - surrettizio, subrogare - surrogare;

un d: adrideo - arridere, adrogo - arrogare;

un' i: aja-area, barcajuolo-barcaruolo, colombaja-colombara, fornajo-fornaro, ghiaja-glarea, granajo-granaro, labium-labro, stuoja-storea;

un' l: albero - arbor, e in spagnuolo arbol, stella - asterula, cielo, e in valaco ceriu, pelegrino - peregrino, per la-pella, puella - puerula, togliere - torre, tortola in spagnuolo, turtur in latino, e tortora in italiano;

un'n: ponere - porre; la n rappresentante in affermativo: inradiare - irradiare, inrigare - irrigare, conrodo - corrodo; e la n rappresentante l'in negativo: inregularis-irregolare, inrevocabilis-irrevocabile;

un's dolce: aes per aers-aeris, mas per mars-maris, mos per mors-moris, mus per murs-muris, ros per rors-roris, rus per rurs-ruris, naso per nars-ho, e probabilmente moestus da moereo, quaestus da quaero, acquisitus da acquiro, ustus da uro; un t: patricida-parricida.

- 2. Talvolta è preceduta da una, o più vocali assimilate, come in rabesco per arabesco, ragno araneus, rancio (colore) arancio, rena arena, resta (spica) arista, renga in dialetto per aringa, ringhiera aringhiera, rugine aerugo, ricio ericius, o hericius, ruga eruca, rondine hirundo, riso (biada) oriza.
- 3. Nell'articolo ventesimo degli studi sulla ortografia italiana sono citate parole erroneamente scritte con due r in italiano.
  - 4. Il significato della lettera r in generale è quello di res-cosa.

    Acer-acre: ac (acus-punta) -e-re, punge è cosa.

    Caverna: cav-e-re-in-a, cav0 è cosa entro ha.
- 5. La r coll' i precedente assimilato rappresentante la sillaba ir radicale di ira.

Rabia: ira-a-è-pe-i-a, ira ha è piede egli ha.

Rabido: ira-a-è-pe-i-ed-o, ira ha è piede egli costituito ho.

Rancore: ira-a-in-ce-ó-re-e, ira ha entro questo molto cosa è.

Rixa-rissa: ira-i-ce-esse-a, ira avete questo essere ha.

Rovello: ira-o-v-e-ul-ul-o, ira ho molta è qualche qualche ho.

6. La r coll'i precedente assimilato avente il significato di va, costituente parte del verbo ire-andare.

Ramingo: ir-a-i-in-i-in-ed-ce-o, da andare in egli avete entro costituito questo ho.

Rampa: ir-a-e-in-pe-a, da andare è entro piede ha; opure ir-ò-a-e-in-pe-a, andare sopra ha (opure da sopra andare) è entro piede ha.

Ranco, cioè zoppo: ir-a-in-ce-o, da andare non questo ho.

Rapido: ir-a, opure ir-ó-a, pe-i-ed-o, da andare, opure da molto andare, piede egli costituito ho.

Ratis - zattera: ir-a-ed-i-esse, da andare costituito egli essere, e forse re-ò-a-ed-i-esse, cosa da aqua costituito egli essere.

Ratto, cioè presto: ir-a-ed-ed-o, andare ha produce produce ho. Rego-regis-reggere: ir-e-ed-ce-o, andare è produce questo ho. Regula-regola: ir-e-ed-ce-ul-a, andare è produce questo

qualche ha.

Remo: ir-é-i-in-o, derivante da andare in egli ho: e forse re-ò-é-i-in-o, cosa derivante da aqua in egli ho, opure ò-re-é-i-in-o, derivante da cosa aqua in egli ho.

Rheda - veicolo: ir-e-ed-a, andare è produce ha.

Riga, cioè linea: ir-i, opure re-i, -ed-ce-a, andare avete, opure cosa va, prodotto questo ha.

Ripido: ir-i, opure re-i,-pe-i-ed-o, andare avete, opure cosa va, piede egli costituito ho.

Ronda: ir-ó-in-ed-a, andare sopra, opure molto, entro prodotto ha.

Rondine analizzata nell'articolo sulla lettera H alla parola Hirundo.

Ronzare: ir-ó-in-ed-esse-are, andare sopra entro prodotto essere ha cosa è.

Ronzino: ir-o-in-ed-esse-i-in-o, andare molto non costituito, opure andare ho entro costituito, essere avete entro ho.

Ruota - rota: ir-u-o-ed-a, andare sopra ho costituito ha.

Rotolo: ir-ó-o-ed-ol-o, gira sopra ho costituito qualche ho.

Rue in francese corrispondente a strada in italiano: ir-u-e, and are sopra  $\dot{e}$ .

Ruga - strada: ir-u-ed-ce-a, andare sopra costrutto questo ha: ciò stante il significato della contrada in Milano Rugabella è quello di Stradabella. In significato di grinza della pelle potrebbe derivare come sopra, consistendo in un solco a guisa di via, ma in tale significato potrebbe anche derivare da ru-ed-ce-a, ruina costituisce questo ha.

Bracco: é-pe-ir-a-ce-ce-o, è piede da andare questo questo ho.

Tiro: ed-ir-o, produce andare ho, opure ed-i-re-o, produce
va cosa ho.

Sono analizzate nell'articolo sulla lettera C ai numeri II, e VII le parole Carro, Contrada, Corre, sulla lettera E al numero 4 Erra, Guerra, sulla lettera G ai numeri II, e V Coraggio, Gara, Gire, Grallae, Trampoli, sulla lettera P al numero 3 Parto, sulla lettera S al numero 5 Strada, e la parola tedesca Strasse.

7. La r coll'o precedente assimilato avente il significato di orior, oriris - nascere, sorgere.

Racemus - racemo, opure racimolo: or-a-ce-e-i-in-u-esse, sorge ha questo è in egli ho essere.

Radix, radicis-radice: or-a-ed-i-ce-esse, sorge ha produce avete questo essere.

Ramo: or-a-e-in-ho, sorge ha è entro ho.

Rampollo: or-a-i-in-pe-ol-ul-o, sorge ha in egli piede qualche qualche ho.

Razza: or-a-ed-esse-a, da nascere costituito essere ha.

Recens - recente: or-e-ce-é-in-ed-esse, nato è derivante da questo entro costituito essere, ritenuto che recens ha assimilato un t.

Nascor - nascere: in-a-or-esse-ce-o-re, entro ha nascere essere questo ho cosa.

Pario - partorire, analizzata nell'articolo sulla lettera P al N. 3.

Pargolo: pe-a-or-ed-ce-ol-o, piede ha nascere costituito questo qualche ho.

Stirps - stirpe: esse-ed-i-or-pe-esse, essere prodotto avete nascita piede essere.

8. La r coll'o precedente assimilato rappresentante la voce os, oris - bocca.

Rabula: or-a-è-pe-ul-a, parla ha è piede qualche ha.

Ralio: or-a-ul-i-o, da bocca qualche egli ho.

Rampogna: or-a-i-in-pe-ó-ed-ce-in-a, parla ha in egli piede molto produce questo entro ha.

Rana: or-a-in-a, parla (gracchia) ha entro ha.

Rancio - vivanda: or-a-in-ce-i-o, da bocca entro questo egli ho.

Rangolare: or-a-in-ed-ce-ol-are, parla (grida) ha entro pro-. duce questo qualche ha cosa è.

Rantolo: or-a-in-ed-ol-o, grido ha entro prodotto qualche ho. Ratio-ragione: or-a-ed-esse-i-o, da parlare costituito essere egli ho.

Raziocinio: or-a-ed-esse-i-o-ce-i-in-i-o, da parlare prodotto essere egli ho questo avete entro egli ho.

Rauco: or-a-u-ce-o, bocca ha sopra questo ho, e forse or-afo, bocca ha vuoto.

Ravis - raucedine: or-a-v-i-esse, bocca ha sopra, opure vuoto, egli essere.

Razione - porzione: or-a-ed-ce-i-ó-in-e, da bocca costituito essere egli sopra entro è.

Redine: or-e-ed-in-e, derivante da bocca costituito entro è. Rhetor-retore: or-e-ed-o-re, parla è costituito sopra cosa. Rictus - bocca delle bestie: or-i-ce-ed-u-esse, bocca avete questa costituita ho essere.

Rideo - ridere: or-i-ed-e-o, bocca avete produce è ho.

Rigno: or-i-ed-ce-in-o, bocca avete prodotto questo entro ho. Sicome le bestie farebbero il rigno, quando sono irritate, così la r potrebbe rappresentare invece la voce ira: altretanto è a presumersi riguardo a ringo, ringis, al suo corrispondente ringhiare, e a ringhio.

Rima - fessura: or-i-i-in-a, bocca avete in egli ha: questa analisi è applicabile anche a rima in significato di consonanza desinenziale: nel primo significato ri può dire ru-i, ruina avete.

Riso, (da ridere): or-i-ed-esse-o, bocca avete prodotto essere ho.

Rito: or-i-ed-o, preghiera avete stabilita ho: resta però da indagare se una tale parola sia in origine stata applicata per esprimere le cerimonie, i movimenti materiali ripetuti dagli antichi sacerdoti, poichè in tale caso sarebbe invece applicabile la interpretazione ir-i-ed-o, andare avete stabilito ho.

Rogo - dimandare, pregare: or-o-ed-ce-o, bocca ho produce questo ho.

Rospo, corrispondente al latino rubeta, o rana rubeta: or-o-esse-pe-o, bocca (gracchia) ho essere piede ho.

Ructus rutto: or-u-ce-ed-u-esse, bocca sopra questo prodotto ho essere.

Rudo, rudis - rugghiare: or-u-ed-o, bocca molto prodotto ho; e così i derivati rugio, rugire - rugghiare; essendo analizzabile il primo or-u-ed-ce-i-o, bocca molto prodotto questo egli ho.

Ruma parte superiore della gola, ed anche papilla: or-u-i-in-a, bocca sopra in egli ha: si presentano della stessa derivazione il verbo rumo-rumare, il verbo rumino-ruminare, e il sostantivo rumor-rumore.

Russare: or-u-esse-esse-are, bocca molto essere essere ha cosa è. Argomento: a-or-ed-ce-o-i-in-é-in-ed-o: ha bocca produce questo ho in egli egli entro prodotto ho.

Argutia - arguzia: a-or-ed-ce-u-ed-esse-i-a, ha bocca produce questo molto prodotto essere egli ha.

Armonia: a-or-mon-i-a, ha bocca solo (unito, d'accordo) avete ha.

Briglia: è analizzata nell'articolo sulla lettera B.

Grugno (del porco): ce-or-u-ed-ce-in-o, questo bocca molta costituito questo entro ho.

Laringe: ul-a-or-i-in-ed-ce-e, qualche ha bocca avete entro costituito questo è.

Merulus, e merula - merlo: i-in-e-or-ul-u-esse, in egli è bocca (parla, canta, zufola) qualche ho essere.

Narro-narrare: in-a-or-or-o, entro ha bocca bocca ho, cioè entro ha parla parla ho; opure in-a-or-re-o, entro ha bocca cosa ho.

Parlo: pe-a-or-ul-o, piede ha bocca qualche ho.

Parola, anticamente paraula: pe-a-or-a-ul-a, piede ha da bocca qualche ha.

Precor - pregare, prex - prece, procax - procace, e proco-chicdere sono analizzate nell'articolo sulla lettera P al numero 8.

Presbiter, rappresentante prexbiter - prete: prex-è-pe-i-ed-e-re, prece è piede egli costituito è cosa; e prete, pe-or-é-ed-e, piede derivante da bocca (da orare) costituito è.

Sermo-sermone: parola analizzata nell'articolo sulla lettera S al numero 9.

Strideo, e strido-stridere: esse, opure ex,-ed-or-i-ed-e-o, essere, opure fuori, produce bocca avete costituito è ho: la sillaba stri di strillare sarebbe analizzabile come quella di strideo.

9. La r coll'o aperto significante aqua assimilato prima, o dopo di essa.

Rigo-irrigare: ò-re, aqua cosa, opure re-ò, cosa aqua, -i-ed-ce-o, avete costituito questo ho.

Ripa: ò-re, opure re-ò, -i-pe-a, aqua cosa, opure cosa aqua, avete piede ha; l'analisi di riva è eguale non ostante la permutazione del p in v: opure or (dal latino ora - estremità - margine - spiaggia) -i-pe-a, spiaggia avete piede ha.

Riso (biada) corrispondente al latino, e al greco oryza: ò-re-i-ed-esse-o, aqua cosa avete prodotta essere ho.

Rivus-rivo, e rio: ò-re, opure re-ò, -i-v-u-esse, aqua cosa, opure cosa aqua, avete sopra ho essere: non sembra però ammissibile l'analisi ir-i-v-u-esse, andare avete sopra ho essere.

10. La r colle vocali av precedenti assimilate formanti la radicale di aura.

Brezza corrispondente al latino ventulus: è-pe-aur-e-ed-iesse-a, è piede derivante da aura costituito egli essere ha, opure è piede aureza, oreza; e tale interpretazione ha un appoggio nelle parole orezza, e orezzo significanti venticello: la assimilazione dell'i si è presunta per quanto è esposto nell'articolo sulla lettera Z al numero 5.

Rezzo, ombra in luogo aperto: aur-é-ed-i-esse-o, derivante da aura prodotto egli essere ho.

11. La r colle vocali au precedenti assimilate formanti la sillaba aur radicale di auris-orecchia.

Lercio: ul-e-aur-ce-i-o, qualche è orecchia questo egli ho.

Lordo: ul-aur-ed-o, qualche orecchia costituisce ho.

Sordo-surdus, sordes-immondizie, e sordidus-sordido sono analizzate nell'articolo sulla lettera S al numero 11.

12. La r coll'u precedente assimilato rappresentante la voce ur radicale di uro-bruciare.

Ragia: ur-a-ed-ce-i-a, da bruciare costituito questo egli ha.

Ranno: ur-a, opure ur-ò-a, -in-in-o, brucia ha, opure da aqua brucia, entro entro ho.

Rhagades-ragadi, crepature, fessure in un corpo animale: ur-h-a-ed-ce-a-ed-e-esse, brucia molto ha produce questo ha costituito è essere: rha può esprimere ru-a, ruina ha.

Rogna: ur-ó-ed-ce-in-a, brucia molto, opure sopra, produce questo entro ha.

Rogo: ur-o-ed-ce-o, brucia ho costituito questo ho.

Rovente: ur-o-v-é-in-ed-e, derivante da molto ho brucia entro costituito è.

Arde - ardere: a-ur-ed-e, ha brucia produce è.

Areo - inaridire: a-ur-e-o, ha brucia è ho.

Arido: a-ur-i-ed-o, ha bruciato egli costituito ho.

Arrosto: a-ed-ur-o-esse-ed-o, ha costituito bruciato ho essere prodotto ho.

Brace, e bruciare in italiano, braise, e brûler in francese, Brand-incendio, braten-arrostire, e braun-bruno in tedesco sono analizzate nell'articolo sulla lettera B.

Brusco: è-pe-ur-u, opure re-ur, -esse-ce-o, è piede brucia - punge molto, opure cosa brucia, essere questo ho.

Carbo - carbone: parola analizzata nell'articolo sulla lettera C.

Pira, piramide, pruina - brina, e pruna - carbone acceso, analizzate nell'articolo sulla lettera P ai numeri 5, e 8.

Torcia: ed-o-ur-ce-i-a, produce ho brucia questo egli ha.

13. La sillaba ra ha presentati i significati seguenti:

a) Ra: re-a, cosa ha.

Ara: ó-a-re-a, da sopra cosa ha.

Costiera: cost-i-e-re-a, derivante da avete costa cosa ha.

Scultura: scult-u-re-a, sculto sopra cosa ha.

b) Ra: ru-a, rovina ha.

Brano: è-pe-ru-a-in-o, è piede rotto ha entro ho.

Rancido: ru-ha-in-ce-i-ed-o, ruinato (patito) ha entro questo egli costituito ho.

c) R, e parola successiva incominciante colla vocale a.

Bramo: è-pe-re-amo, è piede cosa amo.

Branda, letto pensile usato nelle navi: è-pe-re-anda, è piede cosa anda, cioè oscilla, dondola.

Rabbassare: re-abbassare, cosa abbassare; e così è a ritenersi di radunare, ravvedere, e di altre parole di eguale costituzione nella prima sillaba.

Rastello significante riparo costrutto di aste cilindriche, o di altra forma: re-astell-o, cosa astelli ho; ritenuto che rastrello, come derivato da radere, e da rastrum, sembra sia ad usarsi per indicare l'istrumento adoperato per radere, raccogliere, o distendere.

d) I diversi significati sopra osservati in questo stesso articolo di *ira*, andare, nascere, bocca, bruciare ai numeri 5, 6, 7, 8, e 12 nelle parole incomincianti colle lettere ra.

14. La sillaba re in generale presenta i significati di nuovamente, come in reclamare, reduplicare, reinvestire, e di retro, o contra, come in recedere, reprobo, rescrivere, resistere, respingere; in particolare poi ha i significati:

a) Re: re-e, cosa è; e il latino res corrisponde a re-esse, cosa essere, e forse a re-e-esse, cosa è essere.

Requies - requie: re-è-quies, cosa è quiete.

Collare: coll-a-re-e, da collo cosa è.

Spalliere: spall-i-é-re-e, derivante da egli spalle cosa è.

Cantore: cant-ó-re-e, canto molto cosa è.

Dottore: dott-ó-re-e, dotto molto cosa è.

Silvestre: silv-è-esse-ed-re-e, selva è essere prodotta cosa è.

Oltre: ó-ul-ed-re-e, sopra qualche costituita cosa è.

Le desinenze degli infiniti dei verbi, come in amare, godere,

scrivere, sentire; ritenuto però che la sillaba finale re dei verbi, di dette parole, ed altre può avere il significato anche soltanto di re-cosa.

b) Re: ru-e, da ru radicale di ruo, rovinare, rompere. Reo: ru-é-o, derivante da ruina ho.

Breccia: è-pe-ru-é-ce-ce-i-a, è piede derivante da rottura questo questo qualche ha: tale interpretazione è applicabile anche al verbo tedesco brechen: è-pe-ru-é-ce-e-in, è piede derivante da rompere questo è entro.

Crepo - crepare, crepitare, cricchiare, crosciare, analizzate nell'articolo sulla lettera C al numero VIII.

- c) I diversi significati sopra osservati in questo articolo di andare, nascere, bocca, aura, bruciare ai numeri 6, 7, 8, 10, 12 nelle parole incomincianti colle lettere re.
- 15. La sillaba ri presenta anch' essa il significato di nuovamente, come in riabbellire, riaccendere, rifare, risalire, rivivere, e presenta anche i significati seguenti:
  - a) Ri: re-i, cosa avete.

Fonderia: fond-e-re-i-a, fonde è cosa avete ha.

Fanteria: fant-e-ria, fanti è cosa avete ha.

Forneria: forn-e-ria, forno è cosa avete ha.

Furberia: furb-e-ria, furbo è cosa avete ha.

Vicaria: vic-a-re-i-a, da vice (vece) cosa avete ha.

b) Ri: re-i, cosa egli, opure cosa eglino.

Contrario: contr-a-re-i-o, da contra cosa egli ho.

Erbario: erb-a-re-i-o, da erbe cosa egli ho.

Lavorerio: lavor-é-re-i-o, derivante da lavoro cosa egli ho.

Vicario: vic-a-re-i-o, da vice cosa egli ho.

Volgari: volg-a-re-i, da volgo cosa eglino.

Volontario: volontà-a-re-i-o, da volontà cosa egli ho.

c) Ri: ro-i, raggiante, rosso avete.

Brillare: é-pe-ro-i-ul-ul-are, è piede raggiante avete qualche qualche ha cosa è; e forse è-pe-re-i-lu-lu-are, piede cosa avete luce luce ha cosa è.

d) Ri: ru-i, rovina, rottura avete.

Bricciola: è-pe-ru-i-ce-ce-i-ol-a, è piede rotto avete questo questo egli qualche ha.

Brisa: è-pe-ru-i-ed-esse-a, è piede rotto avete costituito essere ha.

- e) I diversi significati osservati in questo articolo di *ira*, andare, nascere, bocca, aqua, bruciare, citati ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 12 nelle parole incomincianti colle lettere *ri*.
- 16. La sillaba ro presenta i significati seguenti oltre quelli sopraindicati ai numeri 5, 6, 8, 12 nelle parole incomincianti colle lettere ro.
  - a) Ro: re-o, cosa ho, e quindi coll'o aperto.

Roba: re-o-è-pe-a, cosa ho è piede ha.

Rotondo: re-o-tondo, cosa ho tondo.

Canoro: voc-a-in-o-re-o, voce ha entro ho cosa ho.

Fornaro: forn-a-re-o, da forno cosa ho.

Guerriero: guerr-i-é-re-o, derivante da egli guerra cosa ho. Marinaro: marina-a-re-o, da marina cosa ho.

b) Ro: re-ó, cosa sopra, alto, molto, e quindi coll'o chiuso. Rócca: re-ó-ce-ce-a, cosa sopra questo questo ha.

Ronca: re-ó-in-ce-a, cosa sopra entro questo ha.

Ronco (collina): re-ó-in-ce-o, cosa sopra entro questo ho.

Ronfa (quantità di carte da giuoco della medesima serie): re-b-in-fa, cosa molta entro fa.

c) Ro, significante rosso.

Rosa: ro, opure ro-o, -ed-esse-a, rosso, opure rosso ho, co-stituito essere ha.

Rosso-rubeus, russeus: ro-esse-esse-o, rosso essere essere ho.

d) Ro: re-ò, cosa aqua.

Roggia (nel Milanese pronunciata coll' o chiuso): re-ò-o-ed-ce-i-a, cosa aqua molta costituito questo egli ha.

Ros, roris-rugiada: re-ò-re-esse, cosa aqua cosa essere; e così anche i suoi derivati roridus, rorifer, roro, rorulentus.

Rosta (lavoro, che si fa per fermare un'aqua): re-ò-esse-ed-a, cosa aqua essere costrutto ha; opure re-ò-sta, cosa aqua sta.

e) Ro: rii-o, rovina ho.

Roccia: ru-o-ce-ce-i-a, rotture ho questo questo egli ha. Rodo da rodere: ru-o-ed-o, rompe ho produce ho.

- 17. La sillaba ru presenta i significati sotto indicati oltre quelli sopracitati ai numeri 6, 8 nelle parole incomincianti colle lettere ru, e al numero dodici nelle parole bruciare, brusco, pruna.
- a) Ru-rosso, come sopra in rubeus, rubeo-rosseggiare, ruber-rosso, rubia-robia, rubino, rubrica, rufus-rosso, rutilus-rosseggiante.

b) Ru radicale di ruo-rovinare, cadere, distruggere.

Rudus - ruderis - rudere: ru-ed-ho-re-esse, rovina costituita ho cosa essere.

Ruido: ru-i-ed-o, rotto egli costituito ho.

Ruina - rovina: ru-i-in-ha, distruzione avete entro ha.

Rumpo - rompere: ru-e-in-pe-ho, spezza è entro piede ho.

Rupe: ru-pe-e, ruina piede è, opure ir-u-pe-e, andare sopra, opure molto, piede è.

#### ARTICOLO XXIX.

#### Della lettera S.

Due sono i suoni della lettera s, l'uno dolce, e l'altro duro, ma nessun segno è stato adottato per distinguere, quando si debba proferire in un modo, e quando nell'altro, di maniera, che il suo proferimento non di raro avviene a caso, o in modo errato, o quanto meno diventa per molti, e in ispecie per gli stranieri, una causa di difficoltà, e incertezze. La regola, che in generale la s si deve pronunciare dolce, quando trovasi in mezzo di una parola, e non sia immediatamente preceduta, o susseguita da altra consonante, è per lo meno insufficiente allo scopo della certezza, e della facilità, in quanto che spesso avviene non essere il lettore in caso, e volontà di fare ogni volta un'indagine per determinarsi a proferire la s in un modo, piutosto che nell'altro, secondo che importa la costituzione della parola, o l'uso stabilito.

La deficienza di un segno distintivo il suono della s ha già prodotto, che in alcune parole venga proferita la s dolce in luogo della dura, opure venga pronunciata in ambedue le maniere con discapito della stabilità, e chiarezza della lingua, come sembra potersi dire di desistere, desumere, presumere, resistere.

È ad una tale mancanza, che puossi attribuire almeno in parte il raddopiamento della medesima lettera in alcune parole, onde venisse proferita dura, e non dolce: fra tali parole si presentano ossia, conciossiachè, conciossiacosachè, chechessia, chichessia, messere, lassù, colassù, nelle quali il raddopiamento vedesi intro-

dotto non già al dopio scopo, come nelle parole pedissequo, e unissono di indicare la s dura, e il punto di pausa della parola, ma puramente, onde la s non venisse proferita dolce, ritenuto che le parole non raddopiano consonante nella loro composizione in una sola.

All'oggetto 'di introdurre in tale parte la desiderata certezza, e facilità, non che di togliere gli errori incorsi, e di impedire la introduzione di altri per l'avvenire, presentasi opportuno di usare la s S breve, cioè non discendente, quando deve essere proferita dolce, e di adoperare la f f lunga, cioè discendente, quando deve essere pronunciata dura.

Quando si adottasse la proposta distinzione, le suindicate parole osia, e successive, non che pediseguo, e unisono verrebbero lette, come si pronunciano oggidi senza bisogno della dopia s, non si correrebbe il pericolo di leggerne due contra l'armonia della lingua, e la parola pediscyuo sarebbe anche conforme alla latina pedisequus. Di più non nascerebbe dubio agli apprendenti, e ai meno letterati, come debba leggersi la s in mezzo alle parole, in cui è dura, come designare, desumere, disegnare, residenza, residuo, resolutico, risalto, riserva, risoluzione, risupino, ed altre; avrebbesi la norma certa di proferirla dura, quando la particella si viene unita ai verbi, come in leggesi, leggerasi, leggerebbesi; potrebbe essere ommesso il raddopiamento della s in tutte le terze persone singolari dei verbi nei tempi passati rimoti, e futuri, sicome contrario al principio, che le parole in composizione non raddopiano la consonante, e leggerebbesi parlosi, parleràsi conservando il segno di pausa sull'ultima vocale delle desinenze di detto terze persone; e per la medesima ragione si potrebbero scrivere con una sola s lunga le parole dasi per si-dà, diesi per si-diè, fasi per si fa, fesi per fessi in significato di si fece, fusi per si-fu, e vasi per si-va, senza che ciò importasse incertezza coi nomi fasi, fusi, vasi, perchè questi avendo la s dolce sarebbero scritti con la s breve, ed anzi resterebbe invece distinto fesi cioè si fece da fessi, cioè aventi fessura.

Vero è, che nella redazione di un nuovo dizionario potrà risultare incerto per alcune parole, se la s debba essere proferita dolce, anzichè dura, o viceversa, ma ciò potrebbe essere desunto dai volgari dialetti dei diversi popoli d'Italia, e, quando pure re-

stasse dubio il modo di proferirla, sarebbe suggerito l'adottare per tali parole l'uso delle lingue più affini, ed impedire quelle ulteriori variazioni, che hanno avuto luogo per mancanza di segni indicanti il modo della pronuncia.

La lettera s è a presumersi una lettera primitiva non avente un significato proprio da sola, ed avente un significato colla sua unione ad altra lettera precedente, o susseguente, assimilata, o non assimilata. Sopra questa lettera sonosi presentate le considerazioni seguenti:

- 1. Anche la lettera s talora è rappresentata da altra lettera, o viceversa rappresenta altra lettera, come rilevasi nelle seguenti parole, ed altre, nelle quali vedesi usato ora un's, ed ora
- a) un b: absolvo assolvere, obsequium ossequio, subsidium sussidio;
- b) un c: duco, da cui duxit-condusse; flecto, da cui flexibilis-flessibile; necto, da cui nexus-connesso; plecto, da cui plexus-complesso;
- c) un d: cedere cesso; fodio, da cui fossus fosso; ingredior, da cui ingressus - ingresso; possedere - possesso;
- d) un'e: nelle parole francesi école-scuola, épine-spino, établir-stabilire, état-stato, étendre-stendere, étoile-stella, étoupe -stoppa, étranger-straniero, étude-studio, e in altre;
- e) un g: fagiano-phasianus; figo, da cui fixus-fisso; immergere-immerso; leggere-lessico; tego, da cui testum-testo; tergeo, da cui tersus-terso;
  - f) un'm: premere presso; opprimere oppresso;
- g) un p: apse (in antica inscrizione) assè, cioè assai; capsa-cassa; gypsum-gesso; ipse-esso; scripsit-scrisse; eclipsis-eclissi;
  - h) un'r: dorsum dosso;
- i) un t: rappresentato da un's dolce, come da utor-uso, e usura; e un t: rappresentato da un's dura: da confiteor-confesso; da discutere discusso; mietere messe; mitto messo; patior passus; potere posso; quatio quassus squassare; scuotere scosso;
  - l) un v: moveo mosso;
- m) un'x avente il suono complesso delle due lettere cs, ora rappresentate da due s dure, come in dixit disse, maximus massimo, proximus prossimo, rixa rissa, saxum sasso, vexo -

vessare; ed ora rappresentate da una sola s dolce, come in exaudio - esaudire, exemplum - esempio, exorthor - esortare, exitus - esito;

- n) una z: oryza-riso, zafferano-safferano, zaffiro-saffiro, zampogna-sampogna, zavorra-saburra, zolfo-solfo, zucchero-saccarus.
- 2. Nell'articolo ventunesimo degli studi sulla ortografia italiana si citano parole erroneamente scritte con due s in italiano.
- 3. La lettera s talora ha assimilata a sè una, o più lettere precedenti, e si proferisce ora dura, ed ora dolce.
- 4. Sarebbe assimilata una lettera precedente senza manifesto raddolcimento della s nelle parole seguenti, nelle quali è avvenuta la assimilazione
- a) di un a: scalogno-ascalonium; sparago-asparagus; stella derivante da aster-astro, e probabilmente da asterula; stamane, e stasera corrispondenti alle parole valache astamane, astasera;
- b) di un b: osceno obscenus, oscuro obscurus, ostare obsto, sostanza substantia, sostituire substituo;
- c) di un d: ascrivere adscribo; astretto adstrictus; esca edsca; ischio, od eschio (albero ghiandifero) in latino aesculus, opure esculus presumibile derivato di aedsculus;
- d) di un'e: scaldare, esse-caldare; scambiare, esse-cambiare; scolpire, esse-colpire, cioè esse-ic-ó-ul-pe-i-re-e, essere colpo sopra qualche piede avete cosa è: e si presenta in confronto delle parole francesi esclave schiavo, espace spazio, espece specie, esperer sperare, esprit spirito, estomach stomaco, ed altre; e in confronto delle spagnuole escala scala, escuro scuro, espesso spesso, espiga spiga, espina spina, espuma spuma, estudio studio, ed altre;
- e) di un'n: iscrivere inscribo, ispirare inspiro, istinto instinctus, istituire - instituo, istruire - instruo;
- f) di un o formante parte della radicale os-voce, o bocca nelle parole salmo, sampogna, sei, sermone, sette, sibilia, sibilo, silenzio, sileo, sillaba, suono, ed altre, e in quelle tedesche Sagevoce, sagen-dire, Sang-canto, schweigen-tacere, singen-cantare, Stimme-voce, ed altre;
- g) di un o facente parte della parola osso in stinco, e probabilmente anche nella corrispondente parola tedesca Scienchen, in scheletro, schiniera, e forse anche in schema, schiena, e spalla;

- h) di un'r: abbrustolire derivato da abrurstolire; adusto da adursto; bustum (luogo dove si abbruciavano i cadaveri), essendo presumibile, che in origine siasi detto burstum da uro-bruciare; custode da curstos, come derivato di cura; astus astuto, come derivabile da ars arte; ausculto derivabile da aursculto, e questo da auris orecchia; Ligustico della Liguria; mesto da moereo;
  - i) di un t: senso derivato da sentire;
  - 1) di un v: mosso derivato da moveo.
- 5. Sarebbero assimilate più lettere precedenti senza manifesto raddolcimento della s nelle parole seguenti, nelle quali è avvenuta la assimilazione
- a) delle vocali ae: stimare aestimo; state, opure estate aestas; stufa derivante da aestus calore, notandosi che in origine aerstas sarà forse stata aeurstas, e sarà anche avvenuta la assimilazione della radicale ur significante bruciare, ardere, caldo;
- b) delle lettere as nelle parole presumibilmente derivanti da asse, come sarebbero secchia, situla, soglia, soglio, solajo;
- c) delle lettere ha nelle parole seguenti derivanti da astahasta, cioè stabia, stame, stanga, stecca, stele, stelo, stilo, stipite, stocco, stoppia, e la corrispondente latina stipula, stroppa, e in tedesco Stab-bastone, Stamm-tronco, Stange-stanga, Stiel-stelo;
  - d) delle lettere hi: Spagna Hispania; storia historia;
  - e) delle lettere ho: spedale hospitalis;
  - f) delle lettere ng: tasto da tango;
  - g) delle lettere in: strumento instrumentum;
- h) delle lettere or: nasce, che presumesi derivato da in-haor (orior) -esse-ce-e, entro ha sorge essere questo è.
- i) delle lettere ur: scintilla, quante volte reggesse l'analisi ur-esse-ce-i-in-ed-i-ul-ul-a, brucia essere questo avete entro prodotto avete qualche qualche ha; e la corrispondente parola valaca schintée, ur-esse-ce-i-in-ed-é-e, brucia essere questo avete entro prodotto egli è; nelle parole seccia, secco, sete, e probabilmente anche nel verbo latino asso-arrostire, a-ur-esse-esse-o, ha abbrucia essere essere ho.
- 6. Sarebbero assimilate una, o più lettere precedenti con raddolcimento della s nelle parole seguenti, nelle quali è avvenuta la assimilazione
  - a) Di un d: caso derivante dal verbo cado, essendo la pre-

sumibile analisi di cado-cadere quella ce-a-de (manca) -esse-o, questo ha manca essere ho, per cui il d è la lettera vitale della parola, e per cui nella parola caso la lettera d è a presumersi assimilata, non presentandosi motivo di una semplice permutazione del d nella s dolce. Altretanto sarebbe a dirsi della parola leso derivante dal verbo laedo-ledere, la cui analisi sembra ul-a-e-de-esse-o, qualche ha egli manca essere ho, essendo il d anche in questa parola la lettera vitale: ciò emerge pure in colliso derivante dal verbo collido - collidere, la cui analisi sarebbe con-ul-i-de-esse-o, con qualche avete manca essere ho. La assimilazione del d colla successiva s sembra potersi presumere altresì nelle parole assiso da assidere, chiese da chiedere, chiuso da chiudere, conciso da concido, deciso da decidere, conquiso da conquidere, diviso da dividere, esus da edo-mangiare, illuso da illudere, inciso da incidere, intruso da intrudere, invaso da invadere, persuaso da persuadere, plauso da plaudo, raso da radere, riso da ridere, roso da rodere, ucciso da uccidere, visus da video, e in altre. È però a notarsi, che la s, sebene dolce, assume la similianza alla s dura, quando è susseguita da una consonante, come in chiesto da chiedere, chiostro da claudo, palustre da palude, visto da video, e quando è finale, come nei nominativi aspis - aspe, lapis - lapide, laus - lode, palus - palude, pes - piede, ed altre, nelle quali parole sembra assimilato il d manifestantesi nei loro genitivi aspidis, lapidis, laudis, paludis, pedis, e nei rispettivi derivati, se in origine detti nominativi si proferirono aspids, lapids, lauds, paluds, peds.

b) Di un'n: mese derivante da mensis, e questo dal greco menh-luna; miser-misero derivabile da min (minus), -esse-è-re, meno essere egli cosa; misura corrispondente al latino mensura; isola da insula; rimase da remaneo, remansi. Ciò sembra anche nelle parole terminanti in ese indicanti la pertinenza ad un dato luogo, come in Bolognese da Bononiensis, Cremonese da Cremonensis, Milanese da Mediolanensis; in quelle terminanti in ismo, come in egoismo, ego-in, e forse ego-i-in, -esse-i-in-o, io entro, forse io avete entro, essere in egli ho; materialismo, materiale entro, opure materiale avete entro, essere in egli ho, e simili; in quelle incomincianti colle sillabe bis, e mis, come in bisavo da bin-esse-avo, due volte essere avo, misavventura da min-esse av-

ventura, meno essere avventura. La elisione di un'n, opure di un'r sembrerebbe avvenuta altresì nella parola asino essendosi presentata la analisi 6-a-in-esse-in-o, in da sopra essere entro ho, opure 6-a-re-esse-in-o, da sopra cosa essere entro ho: questa analisi, mutato l'o finale in e, si applica anche alla parola francese âne, cioè asne, poichè l'accento sull'a dimostra la preesistenza della s, come in blâme-biasimo, tete-testa, côte-costa, dépôt-de-posito. Anche nelle assimilazioni della n la s dolce assume la similianza della s dura, quando è susseguita da consonante, come in posto da pono, mostrare da monstro, rimasto da remansum, e biscotto, bislungo, bistorto, miscredente, misfatto, misleale.

- c) Delle lettere nd nelle parole seguenti: acceso da accendere, difeso da difendere, fuso da fundo, nascose da nascondere,
  peso da pendere, preso da prendere, reso da rendere, sceso da
  scendere, sposo da spondeo, teso da tendere, tosare da tondere,
  contuso da contundere, e in altre di consimile derivazione. Seguendo alla s una consonante la s prende la similianza di un s
  dura: nascosto da nascose.
- d) Di un'r: la assimilazione di un'r alla s col raddolcimento di questa sembra avvenuta nelle parole coesione quale derivato del latino cohaereo; naso quale derivato da nari-esse-o; quesito da quaero; requisito da requiro: e una tale assimilazione apparisce anche nel nominativo aes significante rame, bronzo, ottone, dicendosi aeris colla r nel genitivo, e negli altri suoi derivati, di maniera che in origine sembra essersi proferito aers, e ciò apparisce similmente avvenuto in crus, cruris-gamba, flos, floris-fiore, glis, gliris-ghiro, glos, gloris-cognata, jus, juris-diritto, jus, juris-brodo, mas, maris-maschio, mos, moris-costume, mus, muris-sorcio, os, oris-bocca, plus, pluris-più, pus, puris-marcia, ros, roris-rugiada, thus, thuris-incenso.
- e) Di un t nelle parole uso, ed usura quali derivati dal latino utor; e probabilmente anche in mosso da motus, e questo da moveo colla pronuncia della prima s a similianza di un's dura, stante il susseguimento di un'altra consonante.
- f) Della prima parte della lettera x, cioè del c, nelle parole ausilio da auxilium, esalare da exhalo, esame da examen, esaudire da exaudio, esempio da exemplum, esercizio da exercitium, esigere da exigo, esile da exilis, esito da exitus, esistere da existo,

esordio da exordium, esortare da exhortor, ed altre; inoltre nelle parole terminanti in oso, come in aquoso, focoso, nodoso corrispondenti alle francesi aqueux, fougueux, noueux. La s assume la similianza della s dura, quando alla x segue una consonante, come in spedire da expedio, stendere da extendo, straniero da extraneus, e in altre, e quando avviene anche la assimilazione della vocale precedente come in songia da axungia.

7. La lettera s in generale ora significa essere, ed ora significa fuori, levare, il contrario di quanto è espresso nella voce, alla quale essa s è preposta: ma talora è incerto quale dei due significati sia l'applicabile, e in ogni caso è a presumersi avvenuta la previa assimilazione almeno di un'e.

Col primo significato si presenta nelle parole scambiare - essere cambiare; spavento - essere pavento; stesso, esse-ed-e-pe-esse-o, essere costituito egli piede essere ho; laudas, laud-a-esse, lode ha essere; legis, leg-i-esse, legge egli essere; dulcis, dulc-i-esse, dolce egli essere; dignus, dign-u-esse, degno ho essere; ed altre.

Col secondo significato si presenta nelle parole sbarbare - levare la barba; sbilancio - fuori di bilancio; schiudere - il contrario di chiudere; straordinario - fuori dell'ordinario; svelare - levare il velo; ed altre.

Di significato dubio si presenta nelle parole schiuma, s-ce-ul-u-e-in-a, essere, opure fuori questo qualche sopra è entro ha; spuma, s-pe-u-e-in-a, essere, opure fuori piede sopra è entro ha; sponda, s-pe-ó-in-ed-a, essere, opure fuori piede in sopra, opure in alto, costituito ha; strada, esse-ed-ir-a-ed-a, essere, opure fuori costituito da andare costrutto ha, e nella corrispondente parola tedesca Strasse, s-ed-ir-a-esse-esse-e, essere, opure fuori costituito da andare essere è; e in altre.

- 8. I significati, che presenta la sillaba sa sarebbero:
- a) Sa: esse-a, essere ha corrispondente al latino scit; sagitta, esse-a-gitta; capsa cassa, cap-esse-a, prende, contiene essere ha; salsa, sal-esse-a, sale essere ha; rasa, rad-esse-a, rade essere ha; elisa, elid-esse-a, elide essere ha; gravosa, grav-ó-in-esse-a, grave molto entro essere ha; chiusa, chiud-esse-a, chiude essere ha.
  - b) Sa: esse-ò-a, essere da aqua.

Sale. Il greco ăls significante tanto mare, quanto sale sembra analizzabile ò-a-ul-esse, da aqua qualche essere; la parola sale,

esse-ò-a-ul-e, essere da aqua qualche è, e la corrispondente parola valaca sare, esse-ò-a-re-e, essere da aqua cosa è.

La saliva è aquosa, e quindi tanto più è a presumersi applicabile l'analisi esse-ò-a-ul-i-v-a, essere da aqua qualche avete sopra ha. Sabula - sabia: esse-ò-a-è-pe-ul-a, essere da aqua è piede qualche ha, e in tedesco Sand, esse-ò-a-in-ed, essere da aqua entro costituito. Tutto ciò stante sembra, che nella parola sale non entri la radicale di alo-nutrire, e che quindi non sia da analizzarsi esse-al-e, essere nutre è.

- c) Sa: esse-ó-a, essere alto, sopra, ha: salire, esse-ó-a-ulire, essere alto, o sopra, ha qualche andare, opure avete cosa è;
  salpa salpare, esse-ó-a-ul-pe-a, essere alto, o sopra, ha qualche
  piede ha; salto, esse-ó-a-ul-ed-o, essere alto, o sopra, ha qualche
  prodotto ho: la parola francese saut salto presenta l'analisi essea-u-ed, essere ha alto, o sopra, produce, opure esse-ó-a-u-ed,
  essere alto, o sopra, ha, opure essere da alto, o sopra, ho prodotto.
- d) Sa: os-a, bocca (voce) ha: salmo corrispondente al latino psalmus, os-a-ul-e-in-o, voce ha qualche è entro ho, interpretazione applicabile anche a psalmus col premettere la parola piede significata dalla preposta lettera p; sampogna, os-a-e-inpe-ó-ce-in-a, voci ha è entro piede molte in questo ha; sacco, osa-ce-ce-o, bocca ha questo questo ho, se così fu detto dalla sua apertura ad una sola estremità: forse in origine fu pronunciato. e scritto con un solo c, come nel valaco sacu, bocca ha questo ho, e forse è da analizzarsi esse-a-cu-ho, essere ha base ho. Detta interpretazione della sillaba sa sarebbe applicabile altresì alle parole tedesche Sage - voce, Sagen - dire, Sang - canto presentandosi le analisi di Sage, os-a-ed-ce-e, da bocca, opure bocca ha, prodotto questo è, di Sagen, os-a-ed-ce-e-in, da bocca, opure bocca ha, prodotto questo è entro, di Sang, os-a-in-ed-ce, da bocca, opure bocca ha, entro prodotto questo: e forse anche alla parola sasso, corrispondente alla latina saxum, e alla tedesca Stein, se ad esse diede origine il rumore, che i sassi fanno nel precipitare dai monti, presentandosi le analisi per sasso, os-a-ce-esse-o, voce ha questo essere ho, e per Stein, os-ed-e-in, voce prodotta in egli.
- e) Sal: esse-al (alo nutrire). Salubre, esse-al-u-è-pe-re-e, essere nutre molto è piede cosa è; salute, esse-al-u-ed-e, essere nutre molto produce è.

- 9. I significati, che presenta la sillaba se, sarebbero:
- a) Esse-è, essere-è: casse, cap-esse-e, contiene essere è; false, fal-esse-e, falla essere è; ipse, i-pe-esse-e, egli piede essere è.
- b) Esse-é colla e chiusa significante egli, opure derivante da. Uno dei due significati sembra in seme, esse-e-e-in-e, derivante da essere è entro è, opure colle varianti di é per egli, e della m per in egli: le parole semola, e segno sono a ritenersi derivati di seme, giachè la prima sarebbe sem-ol-a, seme qualche ha, e la seconda sarebbe sem-in-o, seme entro ho, analisi quest'ultima confermata dalla corrispondente parola valaca semnu. Nelle parole senno-sentire, senso, senza regge l'interpretazione derivante da essere. Senno, esse-é-in-in-o, derivante da essere entro entro ho. Sento del verbo sentire corrispondente al valaco sintu, analizzabile l'uno, e l'altro esse-è-e-in-ed-o, derivante da essere egli entro prodotto ho, essendo a presumersi, che la m di simtu per una maggiore prestezza di pronuncia siasi permutata in n. Senso, esse-é-in-esse-o, derivante da essere entro essere ho, e sicome è probabile, che sia avvenuta la assimilazione del t di sentire, così se fosse avvenuta, sarebbe ad analizzarsi esse-é-in-ed-esse-o, derivante da essere entro prodotto essere ho. Senza corrispondente al latino sine, entrambe colla n rappresentante l'in negativo, e analizzabili la prima esse-é-in-ed-esse-a, derivante da essere non costituisce essere ha, e la seconda esse-i-in-e, essere avete, opure egli, non è.
- c) Ass-é, asse, o assi é. Secchia corrispondente alla latina situla, ass-é-ce-ul-a, derivante (formata) da assi questo qualche ha, ritenuta la erroneità dell'uso dei due c in italiano, come nell'articolo dodicesimo degli studj sulla ortografia italiana; situla sarebbe un accorciamento di assitula, e in fatto le secchie sono fatte di assicelle. Una tale interpretazione fa sorgere l'idea, che il latino seco corrispondente in italiano a segare derivi da assecare, stante che è a presumersi, che le prime segature siano state di assi, e che conseguentemente in origine siasi detto ass-é-ce-a-re-e, assi fuori questo ha cosa è, e siasi applicato in seguito un tale significato positivo a quello generico di tagliare, dividere. La sega sarebbe analizzabile ass-é-ed-ce-a, assi fuori produce questo ha, e corrisponderebbe al tedesco Säge, ass-a-e-ed-ce-e, assi ha fuori produce questo è: le parole spagnuole asserar segare, e asserador segatore confermano la esposta assimilazione. I nomi setta,

e sezione sarebbero derivati di detto verbo seco, e sembra, che ne sia altro derivato la parola scure corrispondente a securis in latino, a secure in valaco, e ad asegur in spagnuolo.

- d) Os-e, bocca, voce è. Questa interpretazione si è presentata nelle parole sei, sette, seno, sermone, seta, e serico: riguardo ai numeri sei, e sette veggasi l'articolo trentottesimo, in cui parlasi dei numeri; riguardo a seno, corrispondente a sinus in latino, l'analisi sarebbe os-é-in-o, bocca egli entro ho, così detto forse in origine quella cavità fra due mammelle, perchè similiante in certo qual modo ad una bocca. Riguardo al latino sermo, equivalente a sermon in francese, e a sermone in italiano l'analisi si presenta in dopio modo, l'uno os-e-re-e-in-o, derivante da bocca (voce) cosa in egli molto, opure ho; l'altro esse-e-or-e-in-o, essere egli bocca (parla) in egli molto, opure ho. Seta (materia costituita dei fili prodotti dai bachi colla bava, che esce dalla loro bocca): os-e-ed-a, derivante da bocca è cosa egli questo ho.
- e) Urs-é: ur-esse-é, derivante da essere abbruciato. Secco corrispondente al latino siccus, ur-esse-é-ce-ce-o, derivante da essere bruciato, opure bruciato essere egli, questo questo ho: il corrispondente valaco secu indica la snperfluità di un secondo c in secco, e siccus, e il valaco uscu-seccare appoggia la soprafatta interpretazione della assimilazione della sillaba ur. Seccia corrispondente al latino stipula, ur-esse-e-ce-ce-i-a, derivante da essere bruciato (secco) questo questo egli ha: il francese sec risolvesi in ur-esse-e-ce, derivante da essere bruciato questo. Sete corrispondente al latino sitis, ur-esse-é-ed-e, brucia essere egli produce è.
- f) S, e parole incomincianti per e. Selva corrispondente a silva in latino, e ad ylh in greco, per cui presentasi la composizione esse-elva, esse-ilva. Semicerchio derivato da esse, dal greco hemi significante metà, e da cerchio. Sempiterno, esse-hemipe-i-eterno, essere metà piede egli eterno.
  - 10. I significati presentatisi della sillaba si sarebbero:
- a) Esse-i, essere avete, opure essere eglino, opure essere egli. Si corrispondente al latino utique, esse-i, essere avete. Falsi fall-esse-i, fallo essere eglino. Lavorasi, lavora essere egli. Dirsi, dire essere egli.
- b) Esse-in coll' in negativo. Sinistro, esse-in-i-esse-ed-re-o, essere non avete essere costituita cosa ho.

- c) Esse-in coll'in non negativo. Insinuare: in-esse-i-inu-are, entro essere avete entro ho ha cosa è.
- d) Esse-i-un, essere avete uno. La voce sin corrispondente al greco syn indicante unione, congiungimento, connessione: il significato della voce sim in italiano, quando corrisponde al sym greco, ha il medesimo significato di sin, stantechè la permutazione dell'n in m è avvenuta per una più facile pronunciazione delle parole, di cui fa parte, quando alla n succede una delle lettere b, m, p, ph, ps, e non per una modificazione del significato intrinseco delle parole. Perciò tanto sim, quanto sin è ad interpretarsi essere avete uno nelle parole seguenti, ed altre. Simbolo-symbolus-symbolon, esse-i-un-e-pe-ol-o, essere avete uno è piede qualche ho. Simmetria symmetria, esse-i-un-metr-i-a, essere avete uno metro (misura) avete ha. Sinfonia symphonia simphωnia, esse-i-un-phωn-i-a, essere avete una voce avete ha. Sinonimo synonimon synonymon, esse-i-un-ωnym-o, essere avete uno nome ho.

Detta interpretazione di syn sembra applicabile anche alle parole, non conformi al greco, similis - simile, simul - insieme, simulacrum - simulacro, simulo - simulare, aventi il si coll'i breve, come in imago - imagine, imitor - imitare: simile, esse-i-un-i-ul-e, essere avete uno egli qualche è; simul, esse-i-un-ul, essere avete uno qualche; simulacro, esse-i-un-ul-a-ce-re-o, essere avete uno qualche ha questa cosa ho; simulo, esse-i-un-ul-o, essere avete uno qualche ho. Ma riguardo a simia, e simus sorge la presunzione, che sia diversa la costituzione della sillaba im, essendo lungo, e non breve il si di simia, e di simus. Se simus corrispondente al greco simos è la radicale di simia sarebbe analizzabile esse-i-in-o-esse, essere avete entro ho essere per esprimere la specialità del naso schiacciato all'indentro; se invece simus fosse derivato da simia questa potrebbe essere stata così chiamata, o per detta particolarità del naso schiacciato, o dalla di lei facilità di imitare, o da quella di essere lussuriosa, pel qual ultimo caso si presenta l'analisi urs-i-e-in-i-a, brucia, ardente avete è entro egli ha, come in scintilla sotto il precedente numero cinque: le parole imago, imitare sono analizzabili i-un-a-ed-ce-o, egli uno ha prodotto questo ho, i-un-i-ed-a-re-e, egli uno avete prodotto ha cosa è.

Anche singolo corrispondente al latino singulus, e al valaco singuru presenta nella sua prima sillaba l'analisi esse-i-un, per cui singolo è analizzabile esse-i-un-ed-ce-ol-o, essere avete uno costituito questo qualche ho; e singuru quella esse-i-un-ed-ce-o-re-o, essere avete uno costituito questo ho cosa ho.

- e) Os-i, bocca (opure voce) avete. Sibilo, os-i-è-pe-i-ul-o, voce avete è piede egli qualche ho. Sibilla, os-i-è-pe-i-ul-ul-a, voce avete è piede avete qualche qualche ha. Sillaba, os-i-ul-ul-a-è-pe-a, voce avete qualche qualche ha è piede ha. Sirena, os-i-re-é-in-a, voce avete cosa egli entro ha; di questa parola sonosi presentate anche le analisi esse-i-or-é-in-a, ò-esse-i-or-é-in-a, essere avete parla egli entro ha, aqua essere avete parla egli entro ha. Singen in tedesco corrispondente in italiano a cantare, os-i-in-ed-ce-e-in, voce avete entro produce questo è entro. Anche le parole sileotacere, e silenzio si presumono costituite colla s rappresentante la sillaba os: sileo, os-s-i-ul-e-o, voce fuori (ex, non) avete qualche è ho; silenzio, os-s (ex) -i-ul-e-in-ed-esse-i-o, voce fuori avete qualche egli entro costituito essere egli ho; sicome poi è sorta la idea, che in origine la sola vocale o possa avere espressa la parola bocca, stante la forma di questa consimile a quella di un o, così potrebbe darsi, che fosse avvenuta la assimilazione soltanto di un o in dette parole sileo, e silenzio.
- f) Ur-s-i, brucia essere egli: siccus, e sitis vedansi secco, e sete sotto il precedente numero 9 in questo articolo.
- g) S, e parola incominciante per i. Sicario, esse-ic-a-re-i-o, essere da colpo cosa egli ho. Silva, esse-ylva, come alla parola selva nel precedente numero. Probabilmente anche la parola valaca siracu significante povero, mendico, esse-ir-a-ce-o, essere povero ha questo ho, corrispondendo la sillaba ir alla radicale della parola greca iros significante povero, mendico, e iros analizzabile ir-o-esse, ire (andare) ho essere, cioè vagabondo.
  - 11. I significati presentatisi della sillaba so sarebbero:
- a) Esse-ho. So corrispondente al latino scio, essere ho. Sosta, esse-ho-sta.

Esso corrispondente in latino a ipse, é-pe-esse-o, egli piede essere ho.

Valso: val-esse-o, vale essere ho. Corso, cor-esse-o, corre essere ho.

- b) Esse-ò, essere aqua: questo significato si è presentato in modo dubio nella parola sobrio, analizzandola esse, opure ex, -ó-ber-i-o, essere, opure fuori, aqua bere egli ho. Sole in tedesco significante aqua salsa, esse-ò-ul-e, essere aqua qualche è.
- c) Esse-ó coll'ó chiuso, essere molto, sopra, opure alto. Soggiogare corrispondente al latino subjugo, essere sopra è piede giogare: l'analisi di sub ora esposta è applicabile a tutte le parole, in cui è rappresentata in italiano la preposizione sub, qualunque sia la consonante, che fosse sostituita al b.

Sole: esse-ó-lu-e, essere sopra luce è, ma dicendosi sore in valaco, e Sonne in tedesco, si adottano le analisi, in italiano esse-ó-ul-e, essere alto, opure sopra, qualche è; in valaco esse-ó-re-e, essere alto, o sopra, cosa è; in tedesco esse-ó-in-in-e, essere alto, o sopra, entro entro è.

Solerte: esse-6-ul-è-a-re-ed-e, essere molto qualche è ha cosa produce è.

Solfo - sulphur: esse-ó-ul-fo, essere molto qualche fuoco.

Solo: esse-ó-ul-o, essere molto qualche ho.

Sorcio-sorex, e saurex: esse-a-ó-ru-ce-i-o, essere ha molto rode questo egli ho.

d) Ex- $\phi$ , coll'o chiuso. Solco-sulcus, ex- $\phi$ -ul-ce-o, fuori sopra qualche questo ho.

Sorcolo-surculus, ex-ó-re-ce-ol-o, fuori sopra cosa questo qualche ho.

Sorgere-surgo, ex-ó-re-ed-ce-è-re-è, fuori sopra cosa produce questo è cosa è.

- e) Esse coll'o chiuso rappresentante l'ii di ullus-qualche. Isola-insula: i-un-esse-ol-a, avete uno essere qualche ha.
- f) Esse-aur, essere orecchia. Sordo-surdus, esse-aur-de-o, essere orecchia mancante ho, quando non sia preferibile la interpretazione fuori orecchia costituito ho col supporre, che la s esprima fuori, e il d il verbo edo: il francese sourd sarebbe analizzabile esse-o-aur-de, essere ho orecchia mancante, opure fuori ho orecchia costituito. Sordes-immondizie, esse-aur-ed-e-esse, essere orecchia produce è essere. Sordido-sordidus, esse-aur-ed-i-ed-o, essere orecchia produce egli prodotto ho.
- g) Esse-oc, essere ochio: Socio, esse-oc-i-o, essere ochio egli ho: l'uso della parola Sozio colla z invece del c è erroneo, essendo oc la radicale di detta parola.

- h) Esse-ong, essere unge. Songia axungia, esse-ung-i-a, essere unge egli ha, e axungia, a-ce-esse-ungia, ha questo essere unge egli ha.
- i) Ex-omn, fuori tutto. Sonno-somnus, ex-omn-o, fuori tutto ho. Somnium-sogno, ex-omn-i-o-e-in, fuori tutto egli ho è entro.
- l) Esse-or, radicale di orior-nascere. Sorella-soror, analizzate nell'articolo sulla lettera F al numero IV. Sorte-sors, esseor-ed-e, essere nascere prodotto è. Sortire, esse-or-ed-i-re-e, essere nascere costituito avete cosa è.
- m) Ass-o, asse, o assi ho. Soglia-vaso largo formato di assicelle, e soglio-vaso meno largo, pure formato di assicelle. Soglia, ass-o-ul-i-a, assi ho qualche egli ha; soglio, assi ho qualche egli ho, ritenuto che l'uso del g in queste parole è erroneo, come è esposto negli studj sulla ortografia italiana.

Soglia (di una porta) - limen, e soglio - solium (trono) sembrano costituiti nel modo sovra esposto, essendo probabile, che le soglie delle porte fossero di assi prima dell'uso di costruirle in pietra, ed essendo i troni costituiti tuttora di assi di legno.

Solajo: ass-o-ul-a-re-o, assi ho qualche ha cosa ho, ritenuto che l'i rappresenta la r di solaro.

- n) Os-u-o, voce molto ho. Suono, in latino sonus, in francese son, os-u-o-in-o, voce molto ho entro ho: in dialetto sona da sonare si pronuncia coll'o chiuso, e perciò analizzabile os-u-in-a, voce molta entro ha.
- o) Ur-esse-o, brucia essere ho. Sommer in tedesco corrispondente ad estate in italiano: ur-esse-o-e-in-e-in-e-re, brucia essere ho è entro è entro è, opure egli, cosa.
- p) Uts-o, uso ho, ritenuto che uso deriva da utor. Solere soleo, ut-esse-o-ul-e-re-e, uso essere ho qualche è cosa è. Solito-solitus, ut-esse-o-ul-i-ed-o, uso essere ho qualche egli costituito ho: detta interpretazione si espone come probabile.
  - 12. I significati presentatisi della sillaba su sarebbero:
- a) Esse-u, essere sopra. Super, esse-u-pe-e-re, essere sopra piede è cosa; supra in latino, sopra, e sovra in italiano esse-u-pe-re-a, essere sopra piede cosa ha; sobre in spagnuolo esse-o-pe-re-e, essere sopra piede cosa è; yper in greco, e über in tedesco u-pe-e-re, sopra piede è cosa. Sub-sotto, esse-u-è-pe, essere sopra è piede. Supino, esse-u-pe-i-in-o, essere sopra piede avete entro ho.

b) Ex-u, fuori sopra. Succo, ex-u-ce-ce-o, fuori sopra questo questo ho: anche in questa parola potrebbe essere forse più giusta l'analisi di esse-u, essere sopra; altretanto è a ritenersi del latino succus, e del francese suc.

c) Os-u, bocca molta. Sus-porco corrispondente a Sau, e-Schwein in tedesco: os-u-esse, bocca molta essere; os-a-u, bocca

ha molta; os-w-e-in, bocca molta egli entro.

d) S, e voce successiva incominciante per u. Sudo da sudare, esse-hyd, opure hud, -o, essere aqua ho, dicendosi in greco hydor all'aqua, ma potrebbe essere più giusta l'analisi esse-u-ed-o, essere sopra prodotto ho.

## ARTICOLO XXX.

# Della lettera T.

La lettera t presentasi come lettera primitiva almeno nella forma scritta, trovandosi essa nelle scritture più antiche, mentre la lettera d potrebbe essere la lettera primitiva nella lingua, e invece essere il t una modificazione del  $\hat{d}$  prodotta da assimilazione di altra lettera, o da altra causa, se il d fu lettera primitiva.

Anche la lettera t non ha un significato proprio da sola, ma ne ha varj secondo la diversità delle lettere a lei precedentemente, o susseguentemente assimilate, ed è rappresentata talora da altra lettera, o viceversa rappresenta altra lettera, di maniera che ora è usato un t, ed ora

un b: obtinere - ottenere, obturare - otturare, scribitus - scritto,

subtilis - sottile;

un c: actus-atto, dictus-detto, factus-fatto, octo-otto, pectuspetto, goccia - gutta, secchia - situla;

un d: adtinere - attenere, adtribuo - attribuo, madre - mater,

padre-pater, danza, e Tanz in tedesco;

un g: affligitus-afflitto, frigitus-fritto, legitus-letto, regitus-

retto, selvaggio-silvaticus;

un p: acceptus - accetto, aptus - atto, optimus - ottimo, ruptus rotto, scriptus - scritto;

un'r: parricida - patricida;

un's: dos-dote, lis-lite, missus da mitto, mors-morte;

un v: valle, e Thal in tedesco;

una z: saziare - satio, spazio - spatium.

Nell'articolo vigesimosecondo degli studi sulla ortografia italiana sono citate parole erroneamente scritte con due t in italiano.

Fra i significati presentatisi attribuibili alla lettera t annessa ad altra lettera espressa, o assimilata, si notano i seguenti:

1. Il significato della lettera t in generale è quello della sillaba ed radicale del verbo edo esprimente costruire, stabilire, produrre, costituire, fare, come nelle seguenti parole fra le molte, che si potrebbero citare.

Acuto: ac-u-ed-o, punta sopra costituita ho.

Filtro: fil-ed-re-o, filo produce cosa ho.

Ticchio: ed-ic-ce-ul-o, produce colpo questo qualche ho.

Turbare: ed-u-re-è-pe-are, costituisce sopra cosa è piede ha cosa è.

Nelle desinenze verbali, come in lodate, lodavate, lodasti, lodaste, loderete, lodate, loderesti, lodereste, lodante, lodato, e in quelle consimili degli altri verbi.

2. Il t rappresentante la sillaba ed radicale del verbo edo-mangiare.

Tappa: ed-a-pe-pe-a, da mangiare piede piede ha.

Tetta: ed-é-ed-ed-a, derivante da mangiare costituito costituito ha.

Tordo-turdus: ed-ó-re-ed-o, mangiare molta cosa costituita ho.

Torta: ed-ó-ur-ed-a, mangiare molto cotto costituito ha; se la r non rappresenta il verbo uro sarebbe a presumersi il significato di res-cosa.

Trecca, venditrice di frutti, legumi, erbaggi, ed altro: edre-e-ce-ce-a, mangiare cosa è questa questa ha.

Trippa, ventre: ed-re-i-pe-pe-a, mangiare cosa avete piede piede ha: se è da scriversi con un solo p, come nel francese tripe, sarebbe ad ommettersi la ripetizione della parola piede.

Triticum - frumento: ed-re-i-ed-i-ce-u-e-in, mangiare cosa avete costituito egli questo ho è entro.

Il t avente il significato di te radicale del verbo tego esprimente coprire, difendere, tutelare, protegere.

Tabarro: te-a-è-pe-a-re-re-o, da coprire è piede ha cosa cosa ho.

Taberna - taverna: te-a-è-pe-e-re-in-a, da coprire è piede è cosa entro ha; sicome nelle taverne non solo si dà ricovero, ma si dà anche da mangiare, così potrebbe darsi, che il t non rappresentasse la sillaba te, ma la sillaba ed-mangiare.

Taceo-tacere: te-a-ce-e-o, coperto ha questo è ho.

Talpa: te-a-ul-pe-a, coperta, nascosta ha qualche piede ha; etaupe in francese, te-a-u-pe-e, coperta ha molto, opure ho, piede è.

Tapes - tapetis, e tapetim, tapeto: te-a-pe-é-ed-esse, copre ha piede egli fatto essere.

Tappus-tappo, turacciolo: te-a-pe-pe-u-esse. copre ha piede piede ho essere.

Targa - scudo: te-a-re-ed-ce-a, da coprire, difendere, cosa costituita questa ha.

Tarlo: te-a-ru-ul-o, nascosto ha rode qualche ho.

Tarma: te-a-ru-e-in-a, nascosto ha rode è entro ha.

Tasca: te-a-esse-ce-a, da coprire (conservare) essere questo ha.

Tasso, animale: te-a-esse-esse-o, nascosto ha essere essere ho.

Tego-coprire: te-é-ed-ce-o, copre egli, opure derivante da coprire, produce questo ho: la e devesi pronunciare chiusa, come lo indicano i suoi derivati tegame, tegghia, tegola, tetto ed altri.

Tenda: te-é-in-ed-a, derivante da coprire, opure copre egli, entro costrutto ha.

Tenebre: te-in-e-e-pe-re-e, coperto entro è è piede cosa è.

Taenia, fascia, ed anche verme solitario: te-a-e-in-i-a, copre, opure coperto, ha è entro egli ha.

Tinea - tignuola: te-i-in-e-a, coperto avete entro è ha.

Toga: te-o-ed-ce-a, copre ho produce questo ha.

Tomba: te-ó-e-in-è-pe-a, coperto sopra è entro è piede ha.

Topo: te-ó-pe-o, nascosto molto piede ho.

Tovaglia: te-o-v-a-ul-i-a, copre ho sopra ha qualche egli ha, ritenuto già erroneo l'uso del g in questa parola.

Trabs - trave: te-re-a-è-pe-esse, copre cosa ha è piede essere.

Tuber - tubero: te-u-è-pe-e-re, coperto sopra , opure nascosto molto, è piede è cosa.

Tueo-protegere, difendere: te-u-e-o, copre sopra è ho.

Tugurio: te-u-ed-ce-u-re-i-o, copre molto costituisce questo ho cosa egli ho.

Tumulus - tumolo: te-u-e-in-ul-u-esse, coperto sopra è entro

qualche ho essere: se l'originario significato di tumulus fosse quello di monticello, il t sarebbe da interpretarsi per ed-costrutto-fatto.

Tunica-tonaca: te-u-in-i-ce-a, copre sopra entro egli questo ha. Turare: te-u-re-are, copre sopra cosa ha cosa è.

4. Il t rappresentante la particella privativa de.

Tacca: de-a-ce-ce-a, tolto (levato, mancanza) ha questo questo ha: analisi applicabile anche a tacco colla mutazione dell'a finale in ho.

Taccia: de-a-ce-ce-i-a, toglimento ha questo questo egli ha.

Tagliare: de-a-ul-i-are, toglie ha qualche egli ha cosa è,

ritenuto erroneo l'uso del g in questa parola.

Talea, ramo tagliato da piantare: te-a-ul-e-a, levato ha qualche è ha.

Tara: de-a-re-a, da levare cosa ha.

Tarpare: de-a-re-pe-are, leva ha cosa piede ha cosa è.

Taxare-tassare: sembra derivare dalla radicale tac di tacca; de-a-ce-esse-are, leva ha questo essere ha cosa è.

Tollo - togliere, in significato di levar via: de-o-ul-ul-o, leva via ho qualche qualche ho, e tollo in significato di alzare, ed-ò-o-ul-ul-o, produce sopra ho qualche qualche ho.

Tolero-tolerare: de-o-ul-e-re-o, privazione ho qualche è cosa ho. Toma - caduta: de-o-e-in-a, manca ho è entro ha.

Tomo, uno dei volumi di un'opera: de-o-e-in-o, parte (leva-mento) ho è entro ho; opure ed-o-e-un-o, costrutto ho è uno ho.

Torpeo - torpere: de-o-re-pe-e-o, toglie (leva, priva) ho cosa piede è ho.

5. Il t rappresentante la sillaba aet radicale di aetas-età-tempo.

Tardo: aet-a-re-ed-o, da età (da tempo) cosa prodotta ho.

Tempo: aet-é-e-in-pe-o, derivante da età è entro piede ho.

Tregua: aet-re-e-ed-ce-o-a, tempo cosa è produce questo ho ha.

6. Il t rappresentante la sillaba ust radicale di ustus-bruciato derivato di uro.

Tigna: ust-i-ed-ce-in-a, brucia avete produce questo entro ha. Titio in latino, e tizzo in italiano: ust-i-ed-i-o, brucia avete costituito egli ho.

#### ARTICOLO XXXI.

### Della lettera X.

La lettera x non è una lettera primitiva: essa è una lettera composta rappresentante in generale le due lettere cs, opure le due gs.

Nelle parole seguenti, e in altre rappresenta le lettere cs col significato di questo essere.

Atrox - atroce: ater-o-ce-esse, atro ho questo essere.

Exaudio - esaudire: e-ce-esse-audire, egli, forse è, questo essere udire.

Excludo - escludere, serrare fuori: e-ce-esse-cludo, fuori questo essere chiudo.

Exonero - esonerare, scaricare: e-ce-esse-onero, fuori questo essere onerare.

Extra - fuori: e-ce-esse-ed-re-a, fuori questo essere costituita cosa ha.

Exul - esule: e-ce-esse-ul, fuori questo essere qualche.

Fugax - fugace: fuga-a-ce-esse, fuga ha questo essere.

Nutrix - nutrice: nutre-i-ce-esse, nutre avete questo essere.

Nelle parole seguenti, e in altre rappresenta le lettere gs.

Fixus - fisso, derivato di figere, per cui è a ritenersi figsus.

Frixorium - padella, derivato di frigere, per cui in origine sarà stato detto frigsorium.

Frux - biada da ritenersi frugs come dal suo genitivo frugis. Grex - grege da ritenersi gregs giusta il suo genitivo gregis. Lex - lege, da ritenersi legs essendo legis il suo genitivo.

Riguardo alla parola nix nivis – neve, analizzata nell'articolo sulla lettera N al numero tre, la x rappresenta le tre lettere vcs.

Nella parola francese dix-dieci la x rappresenta le voci ocesse, ochj essere, come nel capo 38 sui numeri.

#### ARTICOLO XXXII.

#### Della lettera Y.

La lettera y è una lettera usata nella lingua greca, e in italiano nelle corrispondenti parole greche si pronuncia in generale come un i, ma talora corrisponde ad una delle altre vocali. Corrisponde:

ad un'a nelle parole kyliz - calice; Kyωn - cane;

ad un'e nelle parole: kymbalon - cembalo: gyψos - gesso.

ad un i nelle parole: abyssos - abisso: dyskolos - discolo; kucnos - cigno; lyrh - lira; myrtos - mirto; pyra - pira; syllabh - sillaba; typos - tipo; ymnos - inno;

ad un'o nelle parole: myth-mola; nyz, nyktos-notte; ky-bernaw-governare;  $\oplus ynnos-tonno$ ;

ad un'u nelle parole: aysthros - austero; zygon-jugum - giogo; kyrtos - curvo; pygmh - pugno; tyrbh - turbu; qygh - fuga.

Stanti le varie corrispondenze suenunciate, e stante la circostanza, che la vocale u non figura nell'alfabeto greco, è a presumersi, che almeno in generale rappresenti la vocale u, e quindi rappresenti i significati della vocale u colle variazioni portate dalle permutazioni, e dalle assimilazioni, che fossero avvenute relativamente alla stessa lettera y.

#### ARTICOLO XXXIII.

#### Della lettera Z.

Una delle lettere non primitive è la lettera z per le circostanze esposte nell'articolo decimosettimo sulla lettera b, e quindi introdotta nella lingua attuale posteriormente alla primitiva lingua, o come modificazione di altra lettera, o come rappresentante più lettere; distinguesi in dolce e dura, non ha un significato proprio, e rappresenta diversi significati a seconda delle lettere da essa

rappresentate, o che la costituiscono, e che sono a lei assimilate. Sopra una tale lettera sono emerse le osservazioni seguenti:

- 1. Giusta quanto è esposto nell'articolo vigesimoquarto degli studj sulla ortografia italiana è necessario, che nella lingua italiana sia distinta la z dolce dalla  $_{\mathcal{J}}$  dura, ed è suggerito di adottare la z corta per indicare la z dolce, e la  $_{\mathcal{J}}$  lunga per indicare la  $_{\mathcal{J}}$  dura: di più tante parole sono a scriversi, non con due z, ma con una sola z dolce, o con una sola  $_{\mathcal{J}}$  dura, come è dimostrato nel sucitato articolo vigesimoquarto.
- 2. La lettera z ora rappresenta altre lettere, ed ora è rappresentata da altre lettere, come manifestasi nelle parole seguenti, nelle quali è usata ora una z, ed ora

un c: macerare - mazerare; ocimum - ozimo; calceo - calzare; species - spezie; artificium - artifizio; auspicium - auspizio; cilicium - cilizio; judicium - giudizio; nuncius - nunzio; race in francese, e razza in italiano; cella, cembalo, censo, cetra, cifra, circolo, e in tedesco Zelle, Zimbel, Zins, Zither, Ziffer, Zirkel;

un d: azzannare, azzoppare, azzuffarsi, stante che la prima z rappresenta il d della prepositiva ad: hordeum - orzo; medium - mezzo; prandium - pranzo; radius - razzo; rudis - rozzo;

un g: giberna, e in latino zaberna; giallo, e in dialetto zald; greggio - grezzo; giunta, e in dialetto zonta;

un p: nuptiae - nozze;

le lettere pt: adoptio - adozione; conceptio - concezione; corruptio - corruzione; ineptiae - inezie;

un's: saburra - zavorra; saccharum - zucchero; sapphirus - zaffiro; sampogna - zampogna; sulphur - zolfo; riso grano, e in latino oryza; nelle parole francesi auctoriser - autorizzare; baptiser - battezzare; pulveriser - polverizzare, e simili;

- un t: gratia grazia; satius sazio; spatium spazio; amicitia - amicizia; exercitium - esercizio; propitius - propizio; vitium vizio; otium - ozio; silentium - silenzio; elegantia - eleganza; scientia - scienza; tertius - terzo; platea - piazza; puteo - puzzare; palatium - palazzo; pretium - prezzo; tristitia - tristezza.
- 3. Tanto la z dura, quanto la z dolce sono costituite ora di alcuni elementi, ed ora di altri con assimilazione di una, o più lettere; non di raro la loro costituzione è incerta, e talora per semplice permutazione di lettera rappresenta altra lettera, come si è superiormente esposto.

- 4. Le costituzioni presentatesi della z dura sarebbero le seguenti:
- a) Aet-ce, età questo. Potrebbe però darsi, che in luogo del ce, corrispondente al francese ce-questo, fosse a ritenersi il verbo esse-essere, opure che dopo il ce susseguisse anche il verbo esse, per cui fosse a ritenersi t-ce-esse, e un tale duplice dubio sarà a ritenersi anche nelle altre diverse costituzioni della z dura, in cui si esporrà come elemento detta particella ce. La analisi di aet-ce si ha nelle parole tedesche Zeit-tempo, aet-ce-e-i-ed, età questo è egli costituito; zaudern-indugiare-tardare, aet-ce-a-u-ed-e-re-in, età questo ha ho prodotto è cosa entro; zögern-temporeggiare-indugiare, aet-ce-o-e-ed-ce-e-re-in, età questo ho è produce questo è cosa entro.
- b) Ed-ce, mangia questo, ritenendosi nella sillaba ed la radicale del verbo edo-mangiare: zanna, ed-ce, opure esse, -a-in-in-a, mangia questo ha, opure da essere mangia, entro entro ha; in tedesco Zahn dente, ed-ce, opure esse, -a-h-in, mangia questo ha, opure da essere mangia, ho entro; e Zacken sinonimo di Zahn, ed-ce, opure esse, -a-ce-ce-e-in, mangia questo ha, opure da essere mangia, questo questo è entro.
- c) Ed-ce, produce questo, opure costituisce questo, ritenendosi nella sillaba ed la radicale del verbo edo significante produrre, costruire, costituire;

Baldanza: bald-a-in-ed-ce-a, baldo ha entro produce questo ha. Mancanza: manc-anza, manca ha entro produce questo ha.

Padronanza: padron-anza, padrone ha entro produce questo ha.

Credenza: cred-e-in-ed-ce-a, crede egli entro produce questo ha. Semenza: sem-enza, seme egli entro produce questo ha.

Inerzia: in-e-art-ed-ce-i-a, non è arte produce questo egli ha.

Terzo: ter-ed-ce-o, tre costituito questo ho.

Filza: fil-ed-ce-a, filo costituisce questo ha.

Avarizia: avar-i-ed-ce-i-a, avaro avete prodotto questo egli ha.

Calvizie: calv-i-ed-ce-i-e, calvo avete prodotto questo egli è.

Gentilizio: gentil-i-ed-ce-i-o, gentile avete prodotto questo egli ho.

Minuzia: minut-ce-i-a, minuto questo egli ha.

Codazza (coda $_3a$ ): cod-o-a-ed-ce-a, da molta coda costituito questo ha.

Torrazzo (torrazo): torr-ó-a-ed-ce-o, torre da molto costituito questo ho.

Certezza (certeza): cert-é-ed-ce-a, certo egli costituito questo ha. Gravezza (graveza): grav-e-ed-ce-a, grave egli costituito questo ha.

Izza (i3a): ir-ed-ce-a, ira costituisce questo ha. Stizza (sti3a): esse-ed-i3a, essere prodotto i3a.

Tavolozza (tavolo3a): tavol-o-ed-ce-a, tavola ho costituita questa ho.

Frescozzo (frescozo): fresc-o-ed-ce-o, fresco ho costituito questo ho.

Zeichen in tedesco significante segno: ed-ce-eich-e-in, produce questo imagine è entro, desumendosi da icon, e dal greco eikon, l'attribuito significato di imagine: si è presentata anche l'analisi ed-ce-e-ic-e-in, produce questo è imagine è entro.

Zorn in tedesco esprimente collera, ira: ed-ce-o-ir-in, produce questo ho ira entro.

Zuerst - daprima: ed-ce-u-erst, costituisce questo ho primo. Zuletzt - da ultimo: ed-ce-u-letzt, costituisce questo ho ultimo.

- d) Ce questo nelle parole scritte tanto con un c, quanto con una z, come in beneficium benefizio, indicium indizio, judicium giudizio.
- e) C-ed-ce, rappresenta la z nelle parole azione, benedizione, direzione, lezione, rappresentando il c di benedicere in benedizione, e il g di agere, dirigere, leggere in azione, direzione, lezione, derivando tali parole da benedictus, actus, directus, lectus, e conseguentemente la z in tali parole, oltre rappresentare il c, od il g, rappresenta anche le voci ed-ce, costituisce questo.
- f) De-ce; zoppo, de-ce-o-pe-pe-o, manca questo ho piede piede ho.
- g) Pe-ed-ce rappresentano la z nelle parole inezie, concezione, corruzione, adozione corrispondenti alle latine ineptiae, conceptio, corruptio, adoptio, per cui il p della parola principale è assimilato al t, e questo unito al successive ce è permutato nella z: ciò posto la loro costituzione sarebbe inept-ce-i-a-e, inetto questo egli ha è; concept, corrupt, adopt-ce-i-ò-in-e, concetto, corrotto, adotta, questo egli sopra entro è. Riguardo a nuptiae nozze sarebbe avvenuta oltre la assimilazione del p, e la permutazione

del t in z anche la assimilazione dell'i, ma non se ne è scoperta la causa: starebbe però la proposta di scrivere tale parola con una sola z, scrivendosi in modo non dubio nuziale con una sola z, sebene corrisponda al latino nuptialis.

- 5. Le costituzioni probabili presentatesi della z dolce sarebbero le seguenti:
- a) In generale, per quanto sembra, la z dolce è derivata dalle voci ed-i-esse, produce, o prodotto egli essere, costituisce, o costituito egli essere, opure è derivata da una voce terminante in d, avente successivamente le voci i-esse, egli essere: talvolta può essere un'e invece di un'i, come in hordeum orzo. La esposta derivazione si presume dalla circostanza, che le lettere d-i, d-e sono permutate in una z dolce nelle parole medius, prandium, radius, hordeum, e che le lettere d-esse sono permutate in un's dolce, come in cadere caso, chiudere chiuso, dividere diviso, invadere invaso, ledere leso, radere raso, e non in una z dolce.

Albeza da albezare: alb-é-ed-i-esse-a, albo egli produce egli essere ha; amareza da amarezare, amaro egli produce egli essere ha, e così degli altri verbi terminanti in ezare.

Polveriza da polverizare: polver-i-ed-i-esse-a, polvere avete produce egli essere ha; profetiza, profeta avete produce egli essere ha, e così degli altri verbi terminanti in izare.

Breza: analizzata nell'articolo sulla lettera R al numero 10. Bronzo: è-pe-aer (aes, aeris - rame) -ó-in-ed-i-esse-o, è piede rame molto entro costituito egli essere ho.

Gaza: voc-a-ed-i-esse-a, voce ha produce egli essere ha. Penzolo: pend-i-esse-ol-o, pende egli essere qualche ho.

Razo - radius: ro-a-ed-i-esse-o, rosso (splende) ha produce egli essere ho.

Verza (cavolo): verd-i-esse-a, verde egli essere ha.

- b) Sembra che la z delle parole zerbo, e zero esprima deesse, manca essere. Zerbo, de-esse-e-re-é-pe-o, manca essere è cosa è piede ho. Zero, de-esse-e-re-o, manca essere è cosa ho, quante volte non derivi dal greco xhros-aridus.
  - c) Vos voce.

Zergo - gergo: vos-e-re-ed-ce-o, voce è cosa produce questo ho. Zitto: vos-i-de-de-o, voce avete manca manca ho. Zigar in dialetto gridare: vos-i-ed-ce-a-re, voce avete produce questo ha cosa.

Zufolo: vos-u-fa-ol-o, voce molta fa qualche ho.

d) Gh, voce greca significante terra, regione, campo. Zacchera: ge-a-ce-ce-ce-ce-a, terra ha questo questo egli cosa ha. Zolla: ge-o-ul-ul-a, terra ho qualche qualche ha.

#### ARTICOLO XXXIV.

## Della lettera A.

Nell'articolo duodecimo sulla lettera a sono stati indicati varj suoi significati, e sono state notate la sua ommissione, la sua assimilazione ad altre lettere, e la assimilazione ad essa di altre lettere: in questo articolo parlasi più estesamente della stessa lettera a.

I primi significati indicati furono quelli di ha terza persona singolare del verbo avere, e di da preposizione dell'ablativo, colla osservazione, che in origine possa essere stato lo stesso verbo ha, anche quando gli si attribuisce il significato di da. Ora si aggiunge, che talora è incerto, se appartenga alla voce, che la precede, od a quella, che la sussegue, o altramente, per cui non di raro è dubio quale dei due significati sia l'applicabile. Quindi salva la vera interpretazione si fanno le distinzioni seguenti.

l. A significante ha senza preceduta, o susseguita assimilazione di altra lettera.

Arte: a-re-ed-e, ha cosa produce è.

Rappresentano il verbo ha le a desinenziali non lunghe dei nomi sostantivi, e degli aggettivi, come in donna, forma, sedia, bella, corta, mia, sua, media, e le a desinenziali non lunghe dei verbi come in parla, goda, scriva, senta, parlava, godeva, scriveva, sentiva, e tali a dei verbi conservano la loro brevità, e il loro valore anche nei plurali, come in parlano, godano, scrivano, sentano, parlavano, godevano, scrivevano, sentivano. Restano incerti i valori delle a lunghe dei nomi come in brevità, novità, parità, verità, e delle a lunghe dei verbi come in donare, do-

nava, donavamo, donavano, donarà, donarano, donando, donante, donato, essendo a rilevarsi se, e quale assimilazione sia avvenuta, o la causa, per cui sono a pronunciarsi lunghe, e se sia ammissibile la presentatasi analisi dell'a lunga in a-ha, opure in due ha, per cui verità sarebbe analizzabile ver-i-ed-a-a, da ha, opure ha da, costituito egli vero, opure ver-i-ed-ha-ha, vero egli costituito ha ha, e nello stesso modo sarebbero analizzabili le a lunghe delle sucitate desinenze di donare.

- 2. A significante ha con precedente assimilazione a sè.
  - a) Di un'a:

Fugace: fuga-a-ce-e, fuga ha questo è.

Vorace: vora (divora) -a-ce-e, divora ha questo è.

Oracolo: ora-a-ce-ol-o, parla ha questo qualche ho.

Ostacolo: osta-a-ce-ol-o, osta ha questo qualche ho.

Lineare: linea-a-re-è, linea ha cosa è.

Lunare: luna-a-re-e, luna ha cosa è.

Lampadario: lampada-a-re-i-o, lampada ha cosa egli ho.

Sommario: somma-a-re-i-o, somma ha cosa egli ho.

b) Di un'e:

Mordace: morde-a-ce-e, morde ha questo è.

Tenace: tene-a-ce-e, tiene ha questo è.

Salutare: salute-a-re-e, salute ha cosa è.

Solare: sole-a-re-e, sole ha cosa è.

Legionario, ordinario, salario: legione, ordine, sale-a-re-i-o, ha cosa egli ho.

c) Di un'o:

Conciliabolo: concilio-a-e-pe-ol-o, concilio ha è piede qualche ho. Miserabile: misero-a-e-pe-i-ul-e, misero ha è piede egli qualche è.

Vivace: vivo-a-ce-e, vivo ha questo è.

Angolare: angolo-a-re-e, angolo ha cosa è.

Primario: primo-a-re-i-o, primo ha cosa egli ho.

d) Di un u:

Lampione: lu-a-e-in-pe-i-ó-in-e, luce ha è entro piede egli molto entro è.

Clarus - chiaro, Lampada, Lampo, Laterna - lanterna , analizzate nell'articolo sulla lettera L al numero II.

3. A significante ha con susseguente assimilazione a sè.

a) Di un i:

Anche: a-in-ce-e, ha entro questo è; opure ó-a-in-ce-e, sopra ha entro questo è.

Antico: a-in-aet-i-ce-o, ha entro età avete questo ho.

Levando: leva-a-in-ed-o, leva ha entro produce ho.

Levante: leva-a-in-ed-e, leva ha entro produce è.

b) Di un o:

Narro da narrare, analizzata nell'articolo sulla lettera R al numero 8.

c) Di un u:

Alcuno: a-ul-ce-un-o, ha qualche questo un ho.

Altro: a-ul-du-re-o, ha qualche due cosa ho.

Tale: ed-a-ul-e, costituito ha qualche è.

- 4. A significante ha con assimilazione a sè della lettera precedente, e della lettera susseguente, e cioè:
- a) Di un'a, ed un'e: Olivastro, oliva-a-esse-ed-re-o, oliva ha essere costituita cosa ho. Pilastro, pila-a-esse-ed-re-o, pila ha essere costituita cosa ho.
- b) Di un'a, ed un i: Miscellanea, miscella-a-in-e-a, miscella ha entro egli ha. Frustraneo, frustra-a-in-e-o, indarno ha entro egli ho. Mancanza, manca-a-in-ed-esse-a, manca ha entro costituito essere ha.
- c) Di un'a, e di un u: Fermalio, ferma-a-ul-i-o, ferma ha qualche egli ho. Serralio, serra-a-ul-i-o, serra ha qualche egli ho.
- d) Di un'e prima, e dopo l'a: Giovinastro, giovine-a-esse-ed-re-o, giovine ha essere costituita cosa ho.
- e) Di un'e, ed un i: Cutaneo, cute-a-in-e-o, cute ha entro egli ho. Spontaneo, sponte-a-in-e-o, sponte ha entro egli ho. Parto da partire, analizzata nell'articolo sulla lettera P al numero 3.
- f) Di un'e, ed un o: Pario-partorire, analizzata nell'articolo sulla lettera P al numero 3. Parlo, analizzata nell'articolo sulla lettera R al numero 8.
- g) Di un'e, ed un u: Gentalia, gente-a-ul-i-a, gente ha qualche egli ha. Plebalia, plebe-a-ul-i-a, plebe ha qualche egli ha.
- h) Di un o, ed un'e: Biancastro, bianco-a-esse-ed-re-o, bianco ha essere costituita cosa ho. Sordastro, sordo-a-esse-ed-re-o, sordo ha essere costituita cosa ho.

- i) Di un o, ed un i: Momentaneo, momento-a-in-e-o, momento ha entro egli ho. Subitaneo, subito-a-entro egli ho.
- l) Di un o, e di un u: Boscalia, bosco-a-ul-i-a, bosco ha qualche egli ha. Ventalio, vento-a-ul-i-o, vento ha qualche egli ho.
- m) Di un u, ed un i: Planus piano, analizzata nell'articolo sulla lettera P al numero sei.
  - 5. A significante da con assimilazione precedente.
    - a) Di un'a:

Lunario: luna-a-re-i-o, da luna cosa egli ho.

Somaro: soma-a-re-o, da soma cosa ho.

b) Di un e:

Carbonaro: carbone-a-re-o, da carbone cosa ho.

Ordinario: ordine-a-re-i-o, da ordine cosa egli ho.

c) Di un o. ..

Agrario: agro-a-re-i-o, da agro cosa egli ho.

Molinaro: da molino cosa ho.

- 6. A significante ha, opure da, con assimilazione di un o aperto precedente significante aqua, come nelle parole citate nell'articolo sulle lettere OUV al numero due.
- 7. A significante da con assimilazione a sè di un  $\delta$  chiuso precedente significante sopra, alto, o molto, e talora è dubio quale esprima dei tre significati.

Arca: ó-a-re-ce-a, da sopra cosa questo ha.

Arco: ó-a-re-ce-o, da sopra cosa questo ho: è sorto però il dubio, che l'a possa avere invece il significato di ha.

Arcolajo: ó-a-re-ce-ol-a-i-o, da sopra cosa questo qualche ha egli ho.

Aspo: ó-a-esse, opure re-esse, -pe-o, da sopra essere, opure cosa essere, piede ho; naspo si risolve in in-aspo, entro aspo: potrebbe darsi che la r assimilata rappresentasse la radicale rogiro, e non la sillaba re-cosa.

Alpes - Alpi: ó-a-ul-pe-e-esse, da alto qualche piede è essere.

Alto: ó-a-ul-ed-o, da alto (sopra) qualche costituito ho, opure alto (sopra) ha qualche costituito ho.

Alzare: ó-a-ul-ed-esse-a-re-e, da alto qualche costituisce essere ha cosa è.

Apice: ó-a-pe-i-ce-e, da alto piede egli questo è.

Aquila: ó-a-ce-u-i-ul-a, da sopra questo molto egli qualche ha.

· Scala: esse-ce-ó-a-ul-a, essere questo da alto qualche ha.

Grande: ed-ce-re-6-a-in-ed-e, costituisce questo cosa da molto entro costituita è.

Più le parole analizzate negli articoli sulla lettera B, Baldo, Ballo, Banca, Bara, Basto, Bastone, Asta; sulla lettera C al n. 3 Carico; sulla lettera L al numero III, Ala; sulla lettera M al numero 4 Maesta, Maestro, Magis, Magister, Major, Maximus, <math>Manus; sulla lettera P al numero 3 Palla; sulla lettera R al numero 6 Rampa; sulla lettera S al numero 6 Asino, e al numero 8, Salire, Salto.

8. A significante da con assimilazione susseguente di un u. Reale: re-a-ul-e, da cosa qualche è.

E le parole Male, Ralio, Salmo analizzate negli articoli sulle lettere M, R, S.

- 9. A significante da con assimilazione precedente, e susseguente.
- a) Di un'a, e di un'e: Boccata: bocca-a-ed-a, da bocca costituito ha.

Guanciata: guancia-a-ed-a, da guancia costituito ha.

b) Di un'a, ed un i: Guardiano: guardia-a-in-o, da guardia entro ho.

Veneziano, da Venezia entro ho.

Filanda, uccellanda: fila, uccella-a-in-ed-a, da fila, da uccella entro costituito ha.

Tollerando, Venerando: tollera, venera-a-in-ed-o, da tollera, da venera entro costituito ho.

- c) Di un'a, ed un u: Formale, vitale: forma, vita-a-ul-e, da forma, da vita qualche è.
- d) Di un e prima, e dopo: Mesata, bastonata: mese, bastone-a-ed-a, da mese, da bastone costituito, opure prodotto ha.
- e) Di un e, ed un i: Germano, montano: germe, monte-a-in-o, da germe, da monte entro ho.

Bevanda, vivanda: beve, vive-a-in-ed-a, da beve, da vive entro costituito ha.

- f) Di un e, ed un u: Carnale, dotale: carne, dote-a-ul-e, da carne, da dote qualche è.
- g) Di un o, ed un e: Borgata: borgo-a-ed-a, da borgo costituito ha.

Legnata: legno-a-ed-a, da legno prodotto ha.

- h) Di un o, ed un i: Mondano, nostrano: mondo, nostroa-in-o, da mondo, da nostro entro ho.
- i) Di un o, e di un u: Centrale, ditale: centro, dito-a-ul-è, da centro, da dito qualche è.
- 10. A ommessa in principio di parola, come nelle parole italiane seguenti in confronto delle latine. Bottega apotheca. Postema apostema. Rabesco da Arabus, Ragno araneus. Rena arena. Resta arista. Rugine aerugo. Stanga da hasta. Stecco da hasta. Stella da aster. Stile da hasta. Stimare aestimare. Stocco da hasta. Tempo da aet età. Vena avena.
  - 11. A assimilata alla lettera precedente, come nelle parole:

    Inerte: in-e-art-e, non è arte è.

Inetto: in-e-att-o, non è atto ho, derivante da ineptus, in-e-aptus.

Inezie, in latino ineptiae: in-e-apt-esse-i-e, non è atto essere egli è.

Iniquo: in-i-aequus, non avete equo.

Novennio: nov-e-anni-i-o, nove è anni egli ho.

Scherma: s-ce-e-arm-a, fuori questo è arma ha; schermire sarebbe derivato di scherma: il tedesco schirmen significante riparare, difendere sarebbe analizzabile s-ce-i-arm-e-in, fuori questo avete armi è entro.

12. A assimilata alla lettera susseguente, come nelle parole italiane sottoindicate in confronto delle latine. Egro - aeger. Edificio - aedificium. Edile - aedilis. Emulo-aemulus. Enigma-aenigma. Eguale - aequalis. Equo - aequus. Erario - aerarium. Estate-aestas. Estivo - aestivus. Età - aetas. Eterno - aeternus. Evo - aevum. Rugine - aerugo. Udire - audire. Ceco, o cieco, e caecus. Ceduo - caeduus. Cielo - caelum. Cemento - caementum. Cerimonia - caerimonia. Ceruleo - caeruleus. Cespite - caespes. Demonio - daemon. Feccia - faex. Aderente, e inerente da haereo. Esitare - haesitare. Ledere-laedere. Letame - laetamen. Letizia - laetitia. Meandrò - maeandros. Neo-naevus. Pedagogo-paedagogus. Predire - praedicere. Prenome - praenomen. Questione-quaestio. Questore-quaestor. Secolo-saeculum. Sevizia - saevitia. Tedio - taedium.

La assimilazione dell'a alla lettera susseguente si verifica anche in molte altre parole, come nelle seguenti:

Cometa: coma-é-ed-a, chioma egli, opure derivante da chioma, costituito ha.

Colpevole: colpa-é-v-ol-e, colpa egli, opure derivante da colpa, ho qualche è.

Durevole: dura-é-v-ol-e, dura egli, opure derivante da dura,

ho qualche è.

Femineo, terreo: femina, terra-é-o, femina, terra egli ho; opure derivante da femina, da terra ho.

Terreno: terra-é-in-o, terra egli entro ho.

Trentesimo, quarantesimo: trenta, quaranta-é-in-esse-i-e-in-o, derivante da trenta, quaranta entro essere egli è entro ho.

13. Au permutato in o aperto.

Auge in tedesco, oculus in latino, e ochio in italiano. Audioodo. Aura-ora (venticello). Auricola - orechia. Aurum - oro. Claustrum - chiostro. Fauces - foce. Fraus - frode. Gaudeo - godere.
Laus - lode. Mauri - Mori. Naulum - nolo. Paucus - poco - Pauper-povero. Pausa - posa. Raucus - roco. Restaurare - ristoro.
Taurus - toro. Thesaurus - tesoro.

14. Au permutato in o chiuso. Cauda-coda.

15. Au permutato in u. Claudo-chiudo.

## ARTICOLO XXXV.

## Della lettera E.

Sopra questa lettera sono stati esposti varj suoni, varj significati, e varie assimilazioni nel precedente articolo decimoterzo, e in questo si espongono altre osservazioni in aggiunta, o a maggiore dimostrazione di quanto ivi fu detto, non senza confermare essere talora incerta la qualità della e in alcune parole, nè escludere, che talora potrà essere erroneamente interpretata. Ciò premesso si premette anche, che nel precedente articolo trentaquattresimo sulla lettera A si è già parlato della e assimilata all'a, e viceversa dell'a assimilata all'e.

- 1. L'e aperta rappresenta in generale l'e verbo.
- 2. Un e verbo senza assimilazione si presenta in generale nelle e desinenziali, come in me, se, le, cioè, rame, tavole, alte, liscie, parlare, partire, escluse le e finali aventi l'accento della e chiusa, come in mercé, testé, trepié, dové, perdé; e nelle parole

Acerbo: ac (radicale di acus - ago, punta) -e-re-e-pe-o, punge è cosa è piede ho.

Becco (degli uccelli): ap-e-ce-ce-o, punta è questo questo ho. Ecco: e-ce-ce-o, è questo questo ho.

Miseria: mis (mins, min-esse) -è-re-i-a, meno essere è cosa egli ha.

Verte da vertere: v-e-re-ed-e, sopra è cosa produce è.

- 3. Un e verbo con assimilazione precedente.
- a) Di un e: Albergo: al (alo-nutrire) -e-pe-e-re-ed-ce-o, nutre è piede è cosa costituito questo ho.

E le parole Artefice, Certo, Per, Perdo, Perno analizzate negli articoli sulla lettera F la prima, sulla lettera C la seconda, e sulla lettera P le altre.

b) Di un o: Ebro: ó-e-ber-o, molto è bere ho.

Erge da ergere: ó-e-re-ed-ce-e, sopra, alto, è cosa produce questo è; erto, ó-e-re-ed-o, sopra, alto, è cosa prodotta ho.

Pergamo: pe-ó-è-re-ed-ce-a-e-in-o, piede alto è cosa costituito questo ha in egli ho.

Verso - carmen: vo-e-re-esse-o, voce è cosa essere ho.

E nelle parole Foemina, Fermento, Ferve citate nell'articolo sulla lettera F, e Verbo in quello sulle lettere OUV.

- c) Di un u: Crepa da crepare. Parola analizzata nell'articolo sulla lettera C al numero VIII.
- d) Di un'h: Erba, Ernia, Eroe, Erpete citate nell'articolo sulla lettera H le corrispondenti parole Herba, Hernia, Heros, Herpes.
  - 4. Un e verbo con assimilazione susseguente.
- a) Di un e: Finestra, Lesto, Veste analizzate negli articoli sulla lettera F al numero IV, sulla lettera L al numero III, e sulle lettere O U V al numero 18.
- b) Di un i: Erra da errare: e-ir-ir-a, è ire ire (andare andare) ha; opure e-ir-re-ha, è andare cosa ha; opure é-è-ir-re-a, fuori è andare cosa ha.

Guerra: ed-ce-u-erra, produce questo molto erra; opure edce-u-e-ru-ru-a, produce questo molto è ruina ruina ha.

c) Di un u: Cattivello: cattiv-è-ul-ul-o, cattivo è qualche qualche ho.

Svelle da svellere: ex-v-e-ul-ul-e, fuori molto (opure sopra) è qualche qualche è, e il derivato Svelto, ex-v-e-ul-ed-o, fuori molto,

opure sopra, è qualche prodotto ho; ma svelto in significato di presto si è presentato analizzabile esse-v-e-al-ed-o, essere ho è ali costituito ho.

Velia: v-e-ul-i-a, sopra è qualche egli ha.

Vellus - vello: parola analizzata nell'articolo sulle lettere OUV al numero 25.

- 5. Un e verbo con assimilazione precedente, ed altra susseguente.
- a) Di un'a, ed un'e: Silvestre: silva-e-esse-ed-re-e, selva è essere prodotta cosa è.

Terrestre: terra-e-esse-ed-re-e, terra è essere prodotta cosa è.

b) Di un'a, ed un u: Barella: bara-e-ul-ul-a, bara è qualche qualche ha.

Casella: casa-e-ul-ul-a, casa è qualche qualche ha.

- c) Di un o, ed un'e: Agreste: agro-e-esse-ed-e, agro (campo) è essere costituito è.
- d) Di un o, ed un'n: Pomello: pomo-e-ul-ul-o, pomo è qualche qualche ho.
- 6. La e chiusa ora rappresenta egli, ora rappresenta la preposizione e significante fuori, derivante da, ed ora è dubia.
  - 7. E chiusa senza assimilazione.

Creo: ce-or-é-o, questo derivante da nascere ho.

Eccede da eccedere: é-ce-cede, fuori questo cede.

Eccentrico: é-ce-centrico, fuori questo centrico.

Evoca da evocare: é-voca, fuori chiama.

Orechia, auricula in latino: aur-é-ce-ul-a, orechia egli questo qualche ha.

Cartiera: carta-i-é-re-a, derivante da egli (opure avete) carta cosa ha.

Criniera: crine-i, come sopra crine cosa ha.

Ferriera: ferro-i, come sopra ferro cosa ha.

Terriere: terra-i-é-re-e, come sopra terra cosa è.

Artiere: arte-i, come sopra arte cosa è.

Primiero: primo-i-é-re-o, come sopra primo cosa ho.

8. Un e chiusa con assimilazione precedente.

a) Di un'e: Contea: conte-é-a, derivante da conte ha.

Corteo: corte-é-o, derivante da corte ho.

Linceo: lince-é-o, derivante da lince ho.

Limonea: limone-é-a, derivante da limone ha.

- b) Di un o: Manesco: mano-é-ed-esse-ce-ho, derivante da mano prodotto essere questo ho.
- c) Di un u: Breccia, e Reus-reo analizzate nell'articolo sulla lettera R al numero 14.
  - 9. Un e chiusa con assimilazione susseguente.
- a) Di altra e: Aceto: ac (acus) -é-ed-o, punge egli produce ho. Pianeta, planeta in latino: pe-lu-a-in-é-ed-a, piede luce ha entro egli costituito ha, opure piede derivante da entro ha luce costituito ha. Vetro: v-é-ed-re-o, sopra egli produce cosa ho.
  - b) Di un i:

Enfia da enfiare: é-in-fo-ul-a, egli entro vuoto qualche ha. Entra da entrare: é-in-ed-re-a, egli entro produce cosa ha.

Cadente, credente, bollente: cade, crede, bolle-é-in-ed-e, derivante da cade, crede, bolle entro costituito è.

Caldamente: caldo-a-e-in-é-in-ed-e, derivante da in egli ha caldo entro costituito è.

Brevemente: breve-e-e-in-é-in-ed-e, derivante da in egli è breve entro costituito è.

Alzamento: alza-a-e-in-é-in-ed-o, derivante da entro è ha alza entro prodotto ho.

Giacimento, crescimento, sentimento: giace, cresce, sente-i-è-in-é-in-ed-o, derivante da entro è avete giace, cresce, sente entro prodotto ho.

Cadenza, ardenza, partenza: cade, arde, parte-é-in-ed-esse-a, derivante da cade, arde, parte entro costituito essere ha, opure cadent', ardent', partent' essere ha.

# c) Di un u:

Esca da escire ha l'e aperta, per cui si analizza e-ex-ce-a, è fuori questo ha; in significato di cibo ha l'e chiusa, e si analizza ed (edo - mangiare) esse-ce-a, mangiare essere questo ha; in significato di materia per accendere si pronuncia coll'e chiusa, e in questa si verifica la assimilazione susseguente di un u, stante la sua analisi e-us (urs da uro) -ce-a, egli brucia essere questo ha.

Tela: ed-é-ul-a, prodotto egli qualche ha, opure derivante da costruire qualche ha.

- 10. Un'e chiusa con assimilazione precedente, e susseguente.
- a) Di un'a, e di un'e: Donnesco: donna-é-esse-ce-o, derivante da donna, opure donna egli, essere questo ho.

Profetessa: profeta-é-esse-a, profeta egli essere ha.

Barbetta: barba-é-ed-ed-a, barba egli costituito costituito ha.
 Cassetto: cassa-é-ed-ed-o, cassa egli costituito costituito ho.

b) Di un'a, ed un u: Stele: asta-é-ul-e, asta egli qualche è. Stelo: asta-é-ul-o, asta egli qualche ho.

c) Di un'e prima, e dopo: Vigneto: vigne-é-ed-o, da vigne costituito ho.

Ostessa: oste-e-esse-esse-a, oste egli essere essere ha.

d) Di un'e, ed un i: Spende da spendere: s-pe-é-in-ed-e, fuori piede egli entro produce è, opure essere piede fuori entro produce è, opure essere piede in fuori produce è.

e) Di un o, e di un i: Fende da fendere, analizzata nel-

l'articolo sulla lettera F al numero IV.

Vento, e Ventre, analizzate nell'articolo sulle lettere OUV al numero 20.

f) Di un o, e di un u: Pelo: pe-ó-é-ul-o, piede sopra egli qualche ho; opure pe-é-ul-o, piede fuori qualche ho.

g) Di un u, e di un'e: Crespa: analizzata nell'articolo sulla

lettera C al numero VIII.

h) Di un u, ed un i: Baleno: e-pe-a-lu-é-in-o, è piede ha luce egli entro ho.

Splende, parola analizzata nell'articolo sulla lettera L al numero H.

11. Un'e formante parte di una voce radicale, come si presenta in Be: voce, che si emette dalle pecore, e sembra radicale di belare.

Ce: significante questo in italiano, e corrispondente al ce francese.

De: radicale privativa, come in decomporre, deformare.

Ed: radicale di edo-mangiare.

Ed: radicale di edo - edificare, costruire, produrre.

Ge: corrispondente al greco gh-terra, radicale di geografia.

Pe: radicale di pes, pedis - piede, pedaggio, pedestre.

Re - cosa.

Te: radicale di tego-coprire, tegame, teghia, tegola, tetto.

12. Un'e ommessa in principio di parola, come in lesso, pittima, riccio, ruga, scusare, spedire, vangelo, e in latino elixus, epithema, ericius, eruca, excusare, exspedire, evangelium.

- 13. Un'e assimilata ad altra lettera, od ommessa non in principio di parola, come nelle parole aspro, astro, fabro, offro, sacro, ed altre a fronte delle latine asper, aster, faber, offero, sacer, o non pronunciata come nelle parole francesi force, monde, plante, froidement, justement corrispondenti a forza, mondo, pianta, freddamente, giustamente.
- 14. Un'e in italiano corrispondente ad un i in alcune parole latine, come in bevere bibere, cece cicer, cenere cinis, ceppo cippus, cerchio circulus, cesta cista, cetera, e cetra cithara, crespo crispus, cresta crista, degno dignus, detto dictus, empio impius, enfiare inflare, esso ipse, fede fides, fermo firmus, legno lignum, meno minus, ove ubi, pero pirum pirus pyrum, secco siccus, semplice simplex, sete sitis, temere timere, vedere videre, vendetta vindicta, verga virga, ed altre. In tali parole la e in generale è chiusa, ma non lo sarebbe nelle parole ancella ancilla, mammella mammilla, mascella maxilla, artefice artifex, orefice aurifex, lecito licitus, sollecito sollicitus.
- 15. Viceversa un i in italiano corrisponde ad un'e in alcune parole latine, come in Dio Deus, io ego, finestra fenestra, ginocchio genu, migliore melior, mio meus, misura mensura, nipote nepos, risplendere resplendeo, sicuro securus.
- 16. Inoltre la e in italiano rappresenta non solo un i come sopra, ma anche le vocali
- ae in latino: aenigma enigma, aetas età, caeduus ceduo, faex feccia, laesio lesione, laetitia letizia, praeda preda, praeparo preparare, saeculum secolo, saevitia sevizia, taedium tedio;
- oe in latino: coenobium cenobio, coetus ceto, oeconomus economo, moestus mesto, poena pena;
- oi in francese; foi fede, froid freddo, loi legge, moins meno, mois mese, noir nero, poid peso, poil pelo, poire pero, poisson pesce, poivre pepe, roi re, soi se, soie seta, soif sete, soir sera, toi te, toit tetto, trois tre, voiture vettura;
- oi in greco: oisophagos esofago, e in dette parole cenobio, ed economo;
  - y in latino: cymbalum cembalo, gypsum gesso, sylva selva,

## ARTICOLO XXXVI.

## Della lettera I.

Nell'articolo decimoquarto sono stati esposti varj significati, ed usi della vocale *i*, e in questo si espongono altre osservazioni sulla medesima vocale, notando, che nei precedenti articoli trentesimoquarto, e trentesimoquinto si è parlato dell'*i* assimilato alle vocali *a*, ed *e*, e si è parlato dell'uso in una lingua delle vocali *e*, *i*, mentre in altra lingua è usato un *i* in luogo della *e*, e un' *e* in luogo dell' *i*.

1. Sono a distinguersi l'i lungo, l'i breve, l'i rappresentante altra lettera, l'i formante parte di una radicale effettiva, o presumibile, e l'j di forma lunga.

2. L'i lungo presenta in generale il significato di avete, tanto con assimilazione a sè di una lettera, quanto senza assimilazione.

Armigero: arma-i-ger-o, arma avete porta ho.

Barbina: barba-i-in-a, barba avete entro ha.

Canile: cane-i-ul-e, cane avete qualche è.

Credibile: crede-i-è-pe-i-ul-e, crede avete è piede egli qualche è.

Fascicolo: fasc-i-ce-ol-o, fascio avete questo qualche ho.

Fienile: fieno-i-ul-e, fieno avete qualche è.

Follia: folle-i-a, folle avete ha.

Fortino: forte-i-in-o, forte avete entro ho.

Frontista: fronte-i-esse-ed-a, fronte avete essere costituito ha. Lanificio: lana-i-fa-i-ce-i-o, lana avete fa avete questo egli ho.

Lettica: letto-i-ce-a, letto avete questo ha. Lettino: letto-i-in-o, letto avete entro ho.

Monarchia: monarca-i-a, monarca avete ha.

Navilio: nave-i-ul-i-o, nave avete qualche egli ho.

Polverio: polvere-i-o, polvere avete ho. Unisono: un-i-sono, uno avete suono,

3. L'i breve presenta il significato di egli, tanto con assimilazione a sè di altra lettera, quanto senza assimilazione, e talora come nei plurali dei nomi sembra avere il significato di eglino, o di avete. Acido: ac-i-ed-o, punge egli produce ho.

Aridi: a-ur-i-ed-i, ha brucia egli produce eglino, opure avete.

Audacia: audace-i-a, audace egli ha. Guardia: guarda-i-a, guarda egli ha. Incendio: incende-i-o, incende egli ho.

Lavabili: lav-a-è-pe-i-ul-i, da lavare è piede egli qualche eglino.

Quadrilia: quatr-i-ul-i-a, quattro avete qualche egli ha.

Terralia: terra-a-ul-i-a, da terra qualche egli ha.

- 4. L'i breve rappresenta la lettera l in molte parole, e conseguentemente rappresenta alcuni dei significati della stessa lettera l esposti nell'articolo sopra una tale lettera, e nell'articolo sulla lettera C al numero IV.
- a) I rappresentante un' l avente il significato di ul qualche.

  Chiave clavis: ce-ul-a-v-e, questo qualche ha sopra è: si
  presume un derivato di claudo.

Chiocia: voc-ul-ho-ce-i-a, voce qualche ho questo egli ha: la parola francese closser - chiociare appoggia l'interpretazione data alla parola chiocia.

b) L'i rappresentante un'l colla assimilazione dell'a precedente.

Biada: è-pe-al (alo) -a-ed-a, è piede da nutrire costituito ha: la parola francese blé significante grano appoggia la supposizione, che l'i nella parola biada rappresenti un'l, e che questa rappresenti la voce radicale di alo-nutrire.

Ghianda - glans: ed-ce-al (alo) -a-in-ed-a, costituito questo da nutrire entro costituito ha; opure ed (edo-mangiare) -ce-ul-a-in-ed-a, mangiare questo qualche ha entro costituito ha.

c) L'i rappresentante un'l colla assimilazione della susseguente lettera u, costituente la radicale lu-luce.

Biacca, materia bianca ricavata dal piombo: è-pe-lu-a-ce-ce-a, è piede luce ha questo questo ha.

Biondo, in francese blond: è-pe-lu-o-in-ed-o, è piede luce molta, sopra, entro costituita ho.

Piatto, aggettivo, corrispondente al francese plat, al tedesco platt, di forma piana, e per tale forma così chiamato anche il sostantivo piatto indicante quell'utensile di forma circolare, sopra cui mettonsi le vivande: pe-lu-a-ed-ed-o, piede luce ha costituito

costituito ho, opure pe-lat-ed-o, piede largo costituito ho. Piatto in significato di nascosto, appiatato, deriva dal latino hiatus-apertura, e quindi da scriversi con un solo t, giachè la sua analisi sarebbe pe-hiat-o, piede apertura ho.

Piazza, analizzata nell'articolo sulla lettera P al numero 6.

5. L'i espresso, od assimilato significante va, radicale del verbo ire, analizzabile i-re-e, va cosa è.

Ambulo-camminare: a-i-in-è-pe-ul-o, ha va in (in va) è piede qualche ho.

Bambolo: è-pe-ambula-o, è piede cammina ho.

Bimbo: è-pe-i-i-in-è-pe-o, è piede va in egli è piede ho.

Esilio - exilium: ex-i-ul-i-o, fuori va qualche egli ho.

Gamba: ed-ce-a-i-in-è-pe-a, produce questo ha in va è piede ha; opure ed-i-a-e-in-è-pe-a, costituito va ha in egli è piede ha.

Erra, e Guerra, analizzate nell'articolo sulla lettera E al numero 4.

Iacto - getto: i-a-ce-ed-o, va ha questo prodotto ho: questa analisi suggerisce quella di getto, i-a-e-ce-ed-o, va ha è questo prodotto ho.

Ianua - porta: i-a-in-u-a, da va entro ho ha.

Iápa in valaco significante equa - cavalla: i-a-pe-a, da va piede ha.

Iocus - giuoco: i-o-ce-u-esse, va ho questo ho essere: questa interpretazione si è conseguita nello studio della inscrizione del mattoncino cuneiforme riferita all'articolo decimo della sezione quarta degli studj sulle antiche inscrizioni. La prima analisi presentatasi di jocus è stata du-i-o-ce-u-esse, due egli ho questo ho essere, ma non corrisponderebbe a detto monumento.

Ippos in greco corrispondente a cavallo in italiano: i-pe-peo-esse, va piede piede ho essere; rimane però il dubio, che l'i di ippos abbia il significato di avete.

Italia: i-ed-a-ul-i-a, va produce ha qualche egli ha. La voce it equivale a va produce, e riflettendola si ha produce va, per cui esprime coraggio, come è manifesto nel nesso Karnitus della inscrizione di Novara. Anche la parola greca iths significante in latino temerarius, audax, magnanimus, animosus corrisponde alla fatta analisi della parola Italia.

Iter - viaggio: i-ed-e-re, va costituisce è cosa.

Limes - sentiero, e termine, analizzata nell'articolo sulla lettera M al numero 2.

Move da movere: i-in-o-fa-e, va entro fa è; salva la diversa interpretazione attribuibile alla lettera v di move in luogo di fa, sicome sarebbe è piede, ho, sopra, od altra.

Via: v-i-a, sopra va ha; opure ho va ha.

Vicus - contrada: v-i-ce-u-esse, sopra (forse ho) va questo ho essere.

Vicolo: vic-ol-o, vico qualche ho.

Sono a ritenersi col significato di va l'i di adito, andito, esito, introito, preterito, transito, quali derivati del verbo ire, quelli delle parole cieo, cilleo, cillo, cimento, ciotola, ciotto, ciottolo, cito, clivo, citate ai numeri V, e VI dell'articolo sulla lettera C, quelli delle parole ramingo, rampa, ranco, rapido, ratis, ratto, rego, regula, remus, rheda, riga, ripidus, ronda, rondine, ronzare, ronzino, rota, rotulus, ruga, bracco, contrada, strada, curvo, erro, gara, tiro, citate sotto il numero 6 nell'articolo sulla lettera R, e quelli di altre parole.

- 6. L'i formante parte della voce radicale ic significante colpo, scultura, imagine, radicale derivabile dalla imitazione del suono fatto sul marmo dagli scultori nello scolpire, come fu osservato nell'articolo sulla lettera C al numero II riguardo alle parole caedo, caeduus, caelo, caespis, e in altri luoghi: la detta radicale ic è manifesta nella parola iconografia, e si è presentata presumibile anche riguardo alla parola scribere scrivere, giachè le prime scritture saranno state daprima tentate sulla sabia, indi sulle pietre, poscia sui metalli, indi sulle pergamene, e di poi sulla carta. La analisi di scribo sarebbe: esse-ic-re-i-è-pe-o, essere scolpito cosa avete è piede ho.
- 7. L'i formante parte della voce radicale in avente ora un significato affermativo, ed ora un significato negativo, ora non assimilato, ed ora assimilato.
  - a) In affermativo senza la ommissione dell'i.
    Incassa da incassare: in-cassa-a, entro cassa ha.
    Inchiude da inchiudere: in-chiude-e, entro chiude è.
    Nomino: nome-in-o, nome entro ho.

Pinguedine: pingue-e-ed-in-e, pingue è costituito entro è.

b) In affermativo colla ommissione dell'i.

Pallone: palla-ó-in-e, palla molta entro è.

Terno: ter-in-o, tre entro ho.

Terreno: terra-é-in-o, terra egli entro ho. Villano: villa-a-in-o, da villa entro ho.

c) In negativo senza la ommissione dell'i.

Inarrivabile: in-arrivabile, non arrivabile.

Indegno: in-degno, non degno. Inutile: in-utile, non utile.

d) In negativo colla ommissione dell'i.

Nefando, nemico, nullo, analizzate nell'articolo sulla lettera N al numero 4.

- e) L'i di in colla n permutata in m per una più facile, o più presta pronuncia della parola, come nelle parole imbarcare, imberbe, immaturo, immenso, imperfetto, o permutata in altra lettera, come nelle parole ignoto, ignudo, illanguidire, illecito, illiquido, illuminare, irradiare, irregolare, irrequieto, irrigare.
- f) L'i preposto alla voce in colla assimilazione dei due i, e la permutazione della n in un'm.

Ambulo, bambolo, gamba, sopra citate in questo articolo sotto il numero 5; me, mena, mi, mio, analizzate nell'articolo sulla lettera M al numero 4.

8. L'i formante parte della voce ira, quante volte sia una voce radicale, poichè potrebbe invece essere il risultato di i-ur-a,

avete brucia ha, opure quello di i-re-a, va cosa ha.

- 9. L'i in italiano colla ommissione della precedente lettera h usata in latino, e in altre lingue, mentre la lettera h rappresenta talora la lettera u, od un ó chiuso col significato di sopra, molto, o alto, o può rappresentare altra lettera. Sono scritte colla h in latino le parole hilaris ilare, hirsutus irsuto, hispidus ispido, historia istoria, hydria idria, hymen imene, hymnus inno, hystrix istrice, ed altre; in francese hibride ibrido, hiène jena, hier jeri.
- 10. L'j lungo rappresentante due i brevi, come in avversarj, desiderj, tugurj, varj, significanti, per quanto sembra, egli il primo i, ed eglino, o avete il secondo i, come fu esposto sotto il precedente numero 3.
- 11. L'j lungo rappresentante la sillaba re, o la sillaba ri, o la lettera l, e forse qualche altra lettera, come in aja da area,

ghiaja - glarea, stuoja - storea, colombaja - columbarium, granajo - granarium, fornajo - furnarius, notajo - notarius, stajo - sextarius, ingojare derivante da gula - gola; forse noja potrebbe derivare da nolo - non volere. Sicome la diversità delle sucitate parole potrebbe essere derivata dalla tendenza della lingua umana ad esprimere più prestamente le sensazioni, o dal motivo di esprimere diversamente modificate le idee da esse rappresentate, e potrebbe essere anche l'effetto simultaneo di entrambe dette cause, così potrebbe essere erroneo l'uso in dette parole dell'j lungo in luogo di un semplice i, perchè dicesi anche ara l'aja, su cui si battono le biade, perchè in dialetto dette parole ara, ghiaja, stuoja, colombaja, granajo, fornajo, notajo, stajo diconsi èra, gèra, stóra, colombèra, granèr, fornèr, nodèr, stèr, e perchè anche scritte coll'i corto si pronuncierebbero egualmente, come si pronunciano coll'j lungo.

## ARTICOLO XXXVII.

## Delle lettere 0 U V.

Premesso, che la lettera v non è una lettera primitiva, ma che è una delle due lettere o, u susseguita da una vocale espressa, od assimilata, e premesso, che negli articoli decimoquinto, e decimosesto sono stati accennati varj significati, ed usi delle due lettere o, u, e che in quelli trentesimoquarto e trentesimoquinto si è parlato delle assimilazioni dell'o, e dell'u alle vocali a, e, si aggiungono ora altre osservazioni.

1. L'o aperto talora ha il significato di ho del verbo avere, e in tale significato ora è lungo, ed ora è breve.

Presentasi lungo in molte parole, come nelle seguenti:

Amò: ama-ó-o, ama sopra ho, salva altra analisi più ammissibile.

Amarò, beverò, bollirò, caderò: amar, bever, bollir, cader-ó-o, sopra ho, salva altra analisi più ammissibile.

Casotta: casa-o-ed-ed-a, casa ho costituita costituita ha.

Divisoria: divis-o-re-i-a, diviso ho cosa egli ha.

Feroce: fer-o-ce-e: fier ho questo è.

Germolia: germ-o-ul-i-a, germe ho qualche egli ha.

Obliga da obligare: o-e-pe-liga, ho è piede lega.

Patriota: patri-o-ed-a, patria ho costituito ha.

Però: pe-e-re-o, piede è cosa ho.

Pro: pe-re-o, piede cosa ho.

Presentasi breve in molte parole, come nelle seguenti:

Cavallaro: cavall-a-re-o, da cavallo, opure da cavalli, cosa ho.

Falsario: falso-a-re-i-o, da falso cosa egli ho.

Paterno: pater-in-o, padre entro ho.

2. L'o aperto in significato di aqua, ora espresso, ed ora assimilato.

a) È espresso nelle parole seguenti, e può esserlo anche in altre.

Boat in inglese - batello, barca in italiano: è-pe-ò-a-ed, è piede da aqua costituito.

Bog in inglese - palude, pantano in italiano: è-pe-ò-ed-ce, è

piede aqua costituisce questo.

Dora (fiume): ed-ò-re-a, costituita aqua cosa ha.

Oca: o-ce-a, aqua questo ha, e si ha motivo di supporla una voce composta, in quanto che in francese dicesi oie senza il c, analizzabile aqua avete è. Detto volatile dicesi Gans in tedesco, e in olandese, ganso in spagnuolo, gùscá in valaco, e goose in inglese: la analisi presentatasi di Gans sarebbe ce-o-a-in-esse, questo da aqua entro essere, e forse questo aqua ha entro essere, opure o-ce-a-in-esse, aqua questo ha entro essere: l'analisi di ganso sarebbe la stessa di Gans colla aggiunta in fine del verbo ho: quella di gùscá ce-u-esse-ce-ha, questo aqua essere questo ha, opure ò-ce-u-esse-ce-a, aqua questo ho essere questo ha: e quella di goose ce-o-o-esse-e, questo aqua ho essere è, opure o-ce-o-o-esse-e, aqua questo ho ho essere è.

Oceano: ò-ce-é-a-in-o, aqua questo fuori, opure egli, ha entro ho.

Olio (fiume): ò-ul-i-o, aqua qualche egli ho.

Olona (fiume): ò-ul-ó-in-a, aqua qualche sopra, opure molta, entro ha.

Ostrica: ò-esse-ed-re-i-ce-a, aqua essere prodotta cosa egli questo ha.

L'o dei nomi dei fiumi, dei laghi, e dei mari è a presumersi, che in generale abbia il significato di aqua.

b) Presumesi assimilato l'o nelle seguenti parole, e può esserlo anche in altre.

Adda (fiume): ò-a-ed-ed-a, da aqua costituito costituito ha; opure aqua ha produce produce ha.

Adige (fiume):  $\grave{o}$ -a-ed-i-ed-ce-e, da aqua, opure aqua ha, prodotto egli costituito questo  $\grave{e}$ .

Anitra: ò-a-in-i-ed-re-a, da aqua entro egli costituita cosa ha.

Ap in sanscrito, e Apa in valaco, corrispondenti ad aqua in italiano, e in latino, ò-a-pe-a, aqua ha piede ha; e così anapa in sanscrito significante privo d'aqua, a-in (negativo) -apa, ha non aqua, opure a (privativa) -in-apa, non entro aqua.

Aqua da scriversi senza c anche in italiano: ò-a-ce-u-a, aqua ha questo ho ha: questa analisi si preferisce a quella a-ce-ò-a, ha questo aqua ha, stantechè la corrispondente parola tedesca Wasser sarebbe da analizzarsi ò-a-esse-esse-e-re, aqua ha essere essere è cosa, e in questa vedrebbesi manifesto, che la parola incomincia colla voce indicante la idea principale di ciò, che colla parola si volle indicare.

Arena: ò-a-re-é-in-a, da aqua cosa fuori entro ha.

Argine: ò-a-re-ed-ce-in-e, da aqua cosa costituita questa entro è.

Arno (fiume): ò-a-re-in-o, aqua ha cosa entro ho.

Bad in tedesco, cioè Bagno: è-pe-ò-a-ed, è piede da aqua costituito.

Baptizo - battezzare: è-pe-ò-a-pe-ed-i-re-esse-o, è piede da aqua piede costituito avete cosa essere ho: la corrispondente parola valaca botez conferma la presunta assimilazione della voce o in baptizo.

Batello fu analizzato: è-pe-ò-a-ed-e-ul-ul-o, è piede da aqua costituito è qualche qualche ho: anche la radicale della parola francese bateau è a ritenersi quella di è-pe-ò-a, è piede da aqua, poichè la voce eau in questa parola non rappresenta la voce aqua, ma la desinenza diminutiva, come in chateau - castello, manteau - mantello, nouveau - novello.

Bava: è-pe-o-a-v-a, è piede da aqua sopra ha, opure è-pe-a-v-a, è piede ha aqua ha.

Lario (lago): ul-ò-a-re-i-o, qualche aqua ha cosa egli ho.

Mare: e-in-ò-a-re-e, in egli aqua ha, opure da aqua, cosa è.

Panaro (fiume): pe-ò-a-in-a-re-o, piede aqua ha entro ha cosa ho.

Parma (fiume): pe-ò-a-re-e-in-a, piede aqua ha cosa in egli ha. Più le parole citate negli articoli sulla lettera B al numero 2 bacile, bacino, balneum - bagno, baja, barca, batello, Bach, sulla lettera C al numero 5, cadus, cala, calice, canale, canna, cantaro, catino, sulla lettera F al numero VIII faex - feccia, fango, feluca, fluo, fogna, fonte, fulica - fulix - folaga, Fisch, sulla lettera G al numero II guado, guazza, sulla lettera L al numero I lacunalaguna, lacus - lago, lama, lavo - lavare, e al numero VI limus limo, litus-lido, sulla lettera M al numero 4 macero-macerare, maltha-malta, mingo - orinare, mollis-molle, molo, sulla lettera N al numero 3 nato-nuotare, navis-nave, nauclerus-nocchiero, naufragio, naulum-nolo, nauta, nix-neve, sulla lettera P al numero 3 Padus - Pò, palleo - impallidire, palombaro, palta, palus - palude, paluster - palustre, pantano, al numero 4 pesce - piscis, al num. 6 pluvia - pioggia, e al numero 7 poculum, pontus-mare, poto-bevere, sulla lettera Q liqueo, liquidus, sulla lettera R al numero 16 roggia, ros-rugiada, rosta, sulla lettera S al numero 8 sabulasabbia - Sand.

La presunzione, in generale, della assimilazione dell'o nelle parole di altri fiumi, e laghi, le quali non abbiano un o, va ad essere appoggiata dalla interpretazione fatta di quelli sovracitati, e talora è incerto se l'a sia da interpretarsi per ha, o per da.

3. L'o chiuso significante sopra, opure alto, opure molto, ora espresso, ed ora non espresso perchè assimilato.

a) L'o chiuso espresso senza assimilazione, o con assimilazione a sè di altra lettera esiste in molte parole.

Accensione derivato di accendere: accens-i-ó-in-e, acceso egli sopra entro è.

Board in inglese, tavola in italiano: è-pe-ó-a-re-ed , è piede da sopra cosa costituita.

Bolle da bollire: è-pe-ó-ul-ul-e, è piede sopra qualche qualche è. Bollo: è-pe-ó-ul-ul-o, è piede sopra qualche qualche ho. Cessione da cedere: cess-i-ó-in-e, cesso egli sopra entro è. Dubioso: dubio-ó-in-esse-o, dubio sopra entro essere ho.

Erboso: erba-ó-in-esse-o, erba sopra entro essere ho.

Lavoro: ul-a-è-pe-ó-re-o, qualche ha è piede sopra cosa ho.

Legatore: lega-ed-ó-re-e, lega produce sopra cosa è.

Load in inglese, carica in italiano: ul-ó-a-ed, qualche da sopra costituito,

Nome: in-ó-e-in-e, entro sopra in egli è. Olmo: ó-ul-e-in-o, alto qualche in egli ho.

Ombra: ó-e-in-è-pe-re-a, sopra in egli, opure è entro, è piede cosa ha.

Onda: ó-in-ed-a, sopra entro costituito ha, opure in sopra produce ha.

Onde: ó-in-ed-e, sopra entro costituito è. Orlo: ó-re-ul-o, sopra cosa qualche ho.

Orma: ó-re-e-in-a, sopra cosa in egli ha.

Orna da ornare: ó-re-in-a, sopra cosa entro ha.

Saccone: sacco-ó-in-e, sacco molto entro è.

Scopa: esse-ce-ó-pe-a, essere questo sopra piede ha.

Stormo: esse-ed-ó-re-e-in-o, essere costituita molta cosa in egli, opure è entro, ho.

Tocca da toccare: ed-ó-ce-ce-a, produce sopra questo questo ha

Torno: ed-ó-re-in-o, produce sopra cosa entro ho.

Torre: ed-ó-re-re-e, costituita alta cosa cosa è.

Tosa da tosare-tundere: de (privativo) -ó-in-esse-a, tolto sopra entro essere ha.

b) L'o chiuso non espresso, perchè assimilato ad altra lettera è presumibile in molte parole.

Acus-ago-punta: ó-a-ce-u-esse, sopra ha questo ho essere.

Bacio: è-pe-ó-a-ce-i-o, è piede da sopra questo egli ho.

Tango da tangere, toccare: ed-6-a-in-ed-ce-o, costituisce da sopra, opure sopra ha, entro produce questo ho.

Alpi, alto, alzare, apice, aquila, arca, arco, arcolajo, aspo, astro citate nell'articolo trentaquattresimo sulla lettera A al num. 7.

Badare, baldo, ballare, baluardo, banca, bara, base, bastia, bastione, basto, bastone, asta, castello citate nell'articolo sulla lettera B al numero 2.

Ala, labarum, leggiadro, leggero, lembo, lepre, lesto, librare citate nell'articolo sulla lettera L al numero III.

Pala, paladino, palco, pale, palestra, palla, pallium, palbebra, palpito, palpare, palus, palea, panca, panco, pando, pandus, passare, passus, patella, patena, pateo, patera, patina, patulus citate nell'articolo sulla lettera P al numero 3; più le parole citate nell'articolo R sotto i numeri 7, ed 8, e alcune di quelle citate nell'articolo S sotto i numeri 8, 9, 10, e 11.

Lord in inglese, signore in italiano: in questa parola è a presumersi un ó chiuso significante molto, sopra, alto assimilato ad un o aperto avente il significato di ho: ul-ó-o-re-ed, qualche molto ho cosa costituita.

- 4. L'o formante parte di una voce radicale senza assimilazione di altra lettera, o con assimilazione presumibile, o incerta.
- a) Oc radicale di oculus-ochio: oc-ul-u-esse, ochio qualche ho essere; la corrispondente parola tedesca Auge suggerirebbe l'analisi della voce oc possa essere a-u-ce, ha sopra questo. Detta radicale si è presunta nelle parole citate nell'articolo sulla lettera C ai numeri II 10, III 7, V 5, VII 11, IX 5, e nella parola socio.
- b) Ol radicale di ullus-qualche: ul-ul-u-esse, qualche qualche ho essere, e come nelle parole citate nell'articolo sulla lettera L.
- c) Ol radicale di olus, e holus-erbaggio. La parola Olus è analizzata nell'articolo sulla lettera L al numero VIII, e quella Brolo nell'articolo sulla lettera B.
- d) Or radicale di orior-nascere, o sorgere, come nelle parole citate nell'articolo sulla lettera R al numero 7.
- e) Or radicale di os-oris-bocca: Oracolo: or-a-ce-ol-o, da bocca questo qualche ho, e come nelle parole citate al numero 8 in detto articolo sulla lettera R.
- f) Os radicale di osso in italiano, ossum in latino, e osu in valaco.
- g) Ov radicale di ovis-pecora, come in appresso sotto il numero 25.
- h) Ov radicale di ovum in latino, uovo, ed ovo in italiano, ou in valaco, e oeuf in francese. Ovale: ov-a-ul-e, ovo ha qualche è.
- i) Co radicale di capo, come nell'articolo sulla lettera C ai numeri IV e VII, e in altri luoghi.
- l) Fo radicale di fuoco, come nell'articolo sulla lettera  ${\it F}$  al numero 3.
- m) Fo radicale di vuoto, cavo, come nell'anzidetto articolo sulla lettera F al numero 4.
- 5. L'o ora chiuso, ed ora aperto rappresentato da un'f, come nell'articolo sulla lettera F ai numeri V, VI, VII, da un'h, come nell'articolo sopra questa lettera, o da un u in latino, come nelle parole citate in seguito sotto il numero 7.

6. L'o in generale aperto, e talvolta chiuso rappresentante le due vocali au delle parole latine.

Si pronuncia àperto nelle parole «allodola-alauda, alloro-laurus, chiostro-claustrum, frode-fraus, godo-gaudeo, lode-laus, nocchiero-nauclerus, nolo-naulum, o-aut, odo-audio, oro-aurum, poco-paucus, posa-pausa, povero-pauper, ristoro-restauro, roco-raucus, toro-taurus, tesoro-thesaurus.»

Si pronuncia chiuso nelle parole coda-cauda, orechia-auricula, sorcio-sorex, e saurex, sordo, e lordo, analizzate, la prima nell'articolo sulla lettera C al numero 4, la seconda nell'articolo XXXV sulla lettera E, la terza, e la quarta sulla lettera S al num. 11, e l'ultima sulla lettera R pure al numero 11.

7. L'u ha spesso il significato di sopra, opure alto, opure molto.

a) Uber - mammella: u-è-pe-e-re, sopra è piede è cosa.

Ulcus - ulceris - ulcere: u-ul-ce-u-re, opure ru, o ur, -esse, sopra qualche questo ho cosa, opure rotto, o brucia, essere.

Uncus - uncino: u-in-ce-u-esse, sopra entro questo ho essere. Ungo - ungere: u-in-ed-ce-o, sopra entro produce questo ho.

Unguis - unghia: u-in-ed-ce-u-i-esse, sopra entro costituito questo ho egli essere.

Induo-vestire: in-ed-u-o, entro costituisce sopra ho.

- b) L'u rappresentato da un'h in latino: Uomo, analizzata nell'articolo sulla lettera H alla parola Homo.
- c) L'u rappresentato da un o chiuso iu italiano, come al precedente numero 3, e anche nelle parole seguenti, ed altre.

Abundo-abondare: a-è-pe-u-in-ed-o, ha è piede molto entro produce ho.

Bulla-bolla: è-pe-u-ul-ul-a, è piede sopra qualche qualche ha. Bullio-bollire: è-pe-u-ul-ul-i-o, è piede sopra qualche qualche egli ho.

Cutica - cotica: ce-u-ed-i-ce-a, questo sopra costituito egli questo ha.

Iracondo-iracundus: ira-ce-ó-in-ed-o, ira questa molta entro costituito ho.

Ubi-ove: u-è-pe-i, sopra è piede egli.

d) L'u rappresentato da un o aperto in italiano: Buxus, è buxum-bosso, lucta-lotta, nuptiae-nozze, percussus-percosso, tunica-tonaca. Dalla parola percussus sorge l'idea, che la causa

della pronuncia aperta dell'o sia la assimilazione dell'u ad un o, di maniera che la analisi di percosso sarebbe pe-e-re-ic-u-o-esse-esse-o, piede è cosa colpo sopra ho essere essere ho.

8. L'u in latino rappresentante il verbo ho in italiano.

Acidus - acido: acid-u-esse, acido ho essere.

Annus - anno: ann-u-esse, anno ho essere.

Granum - grano: gran-u-i-in, grano ho in egli.

Genu - ginocchio: gen-u, ginocchio ho.

9. L'u formante parte di una voce radicale.

a) Ul - qualche, radicale di ullus: ul-ul-u-esse, qualche qualche ho essere.

Capitulum - capitolo: cap-i-ed-ul-o-e-in, capo avete costituito

qualche ho è entro.

Cerchiello: cerchio-e-ul-ul-o, cerchio è qualche qualche ho.

Fedele: fed-e-ul-e, derivante da fede, opure fede è, qualche è.

Gallo: voc-a-ul-ul-o, voce ha qualche qualche ho.

b) Un radicale di uno.

Adunare: ad-un-a-re-e, ad uno ha cosa è.

Communis - comune: con-i-in-un-i-esse, con in egli uno egli essere.

Uncia - oncia: un-ce-i-a, uno questo egli ha.

Monos, Monachus, Municipio, Persona, Isola, analizzate alle lettere M, P, S, ed altre.

c) Ur, e us, radicale di uro-bruciare.

Urina - orina: ur-i-in-a, brucia avete entro ha; opure o-re-i-in-a, aqua cosa avete entro ha.

Urna: ur-in-a, bruciato entro ha.

Urtica - ortica: ur-ed-i-ce-a, brucia produce avete questo ha.

Adustus - adusto: a-ed-ur-esse-ed-u-esse, ha costituito bruciato essere prodotto ho essere.

Aestas - estate: a-e-ur-esse-ed-a-ed-esse, ha è brucia essere produce ha costituito essere.

Aestus - calore: a-e-ur-esse-ed-u-esse, ha è brucia costituito ho essere.

Bustum, luogo dove si bruciano i cadaveri: è-pe-ur-esse-edu-e-in, è piede brucia essere prodotto ho in egli.

Locusta: ul-o-ce-ur-esse-ed-a, qualche ho questa brucia essere produce ha. Scabia-scabies: us-ce-a-è-pe-i-a, brucia questo ha è piede egli ha.

Torreo, il cui participio è tostus - seccare, bruciare: ed-o-urre-e-o, costituito ho brucia cosa è ho; opure ed-o-ur-ur-e-o, costituito ho brucia brucia è ho. Tosto - tostus: ed-o-ur-esse-ed-o,
costituito ho brucia essere prodotto ho.

La radicale ur è indicata anche negli articoli sulle lettere B, C, P, R, S.

d) Uv radicale di uva.

Uva: u-v-a, alto, opure sopra, ho ha, che cioè sta in alto: come derivati di uva si citano al numero ventisei di questo articolo le parole vappa, Wein, villum, vinea, vindemia, vino, vite, e acino.

- e) Cu radicale apparente, ma significante ce-u, questo sopra, opure co-u, capo sopra, opure ac-u, punta sopra, opure oc-u, ochio sopra, come nell'articolo sulla lettera C al numero IX.
- f) Du radicale di due, come fu esposto nell'articolo sulla lettera D al numero tre: questa radicale sembra esistere nelle parole gemello, geminus, giogo, giostra, giudice, giungo, giure analizzate nell'articolo sulla lettera G al numero XII, e nelle parole medio, mezzo, metà citate in quello sulla lettera M al numero quattro.
- g) Lu radicale di luce, come fu esposto nell'articolo sulla lettera L al numero II.
- h) Ru radicale di rosso, come nelle parole rubeo, ruber, rubeus, rubino, rubrica, rufus, rutilus citate nell'articolo sulla lettera R al numero diecisette.
- i) Ru radicale del verbo ruo-ruinare, come nelle parole rudus, ruina, rumpo, rupes citate in detto articolo sulla lettera R a detto numero diecisette.
- 10. Come si è premesso in principio di questo articolo la lettera v non è una lettera primitiva, ma è una delle due lettere o, od u susseguite da una vocale qualsiasi, e questa vocale talvolte viene assimilata, come in avrò, avrei, dovrò, dovrei, per averò, averei, doverò, doverei.
- 11. La lettera v talora rappresenta una lettera diversa dall'o, e dall'u, ed ora ne è rappresentata, usandosi ora un v, ed ora
- a) un b, come in bibere bevere, cubare covare, debere dovere, faba-fava, fabula-favola, ibi-ivi, probare-provare, robur-

rovere, saburra-zavorra, trabs-trave, ubi-ove; silbatec in valaco, e selvatico in italiano; bivo in spagnuolo, e vivo in italiano;

- b) un' f: rafano ravano; stufa in italiano, étuve in francese; bref, clef, actif, furtif, natif, tardif in francese, e breve, chiave, attivo, furtivo, nativo, tardivo in italiano;
- c) un p; capra cavra, ripa riva, stipa stiva, lepre, e in francese lièvre;
- d) un b, ed un'f: cervo, in valaco cerbu, in francese cerf; nerbo, e nervo in italiano, e nerf in francese; tavola in italiano, tabula in latino, e Tafel in tedesco;
- e) un b, ed un g: sevo, e sego in italiano, e sebum in latino; sovero, e sughero in italiano, e suber in latino;
- f) un b, ed un p: cubrir in spagnuolo, coprire in italiano, e couvrir in francese; loba in spagnuolo, lupa in latino, e lova in italiano; pobre in spagnuolo, pauper in latino, e povero in italiano; Rübe in tedesco, rapa in latino, e rava in italiano; recebir in spagnuolo, recipere in latino, e ricevere in italiano; scribere, e scriptum in latino, e scrivere in italiano; sobre in spagnuolo, über in tedesco, yper in greco, sopra, e sovra in italiano.
- 12. I significati della lettera v talora sono incerti, stante il dubio se la derivazione sia a ritenersi da un o, o da un u, se, e quale lettera rappresenta diversa dall'o, e dall'u, e se sia, o no avvenuta una assimilazione precedente, o susseguente.
- 13. Il v quando rappresenta un b, od è rappresentato da un b ha in generale il significato di è-pe, è piede.

Amava, doleva, credeva, nutriva - amabat, dolebat, credebat, nutriebat; amà, dolé, credé, nutrì-è-pe-ha, è piede ha.

Colpevole - culpabilis: colpa-é-è-pe-ol-e, derivante da colpa è piede qualche è.

Durevole - durabilis: dur-é-è-pe-ol-e, derivante da dura è piede qualche è.

14. Quando rappresenta un'f, od è rappresentato da un'f, sembra, che in generale abbia anche in tale caso il valore di è-pe, è piede, poichè in alcune parole sarebbe rappresentato tanto da un'f, quanto da un b, come nelle sucitate parole cervo - cerf - cerbu, nervo - nerbo - nerf, tavola, tabula - Tafel.

Furtivo - furtif: furt-i-è-pe-o, furto avete è piede ho. Nativo - natif: nat-i-è-pe-o, nato avete è piede ho. Tardivo - tardif: tard-i-è-pe-o, tardo avete è piede ho.

15. Quando rappresenta un p, od è rappresentato da un p, sembra, che almeno in generale abbia il valore di pe-piede, quand'anche la stessa parola abbia il v ora rappresentato da un p, ed ora da un b, perchè in tale caso il p è a presumersi permutato in b per una più facile, o più presta pronuncia della parola.

Manovrare - manoperare: man-ovra, manopera.

Ovra - opera: o-pe-e-re-a, ho piede è cosa ha.

Rava-rapa, e in tedesco Rübe sembrano derivati di re-ap-a, cosa ape (miele, dolce) ha, come napus-navone, specie di rapa, che si potrebbe analizzare in-ap-u-esse, entro dolce ho essere; nè vi osterebbe il tedesco Rübe, poichè questo sarebbe analizzabile re-u-ap-e, cosa molto dolce è, e vi corrisponderebbe il tedesco Apfel-mela, pomo, analizzabile ap-f-e-ul, dolce molto è qualche.

Ricevere - recipere - recebir: re-e-capere, cosa è prendere.

16. Il v talora rappresenta un o aperto col significato di ho del verbo avere, e lo si presume nelle parole seguenti:

Sive corrispondente ad opure, overo: esse-i-v-e, essere avete ho è.

Vero: v-e-re-o, derivante da ho cosa ho.

Vescor - cibarsi, mangiare: ho-escor (escor derivato, come esca, dal verbo edo - mangiare).

Vesper - vespero: ho-esper.

Vetus - vecchio: o-aet-u-esse, ho età ho essere.

Wahr (tedesco) vero: v-a-h-re, da ho ha cosa.

Was (tedesco) ciochè: v-a-esse, ho ha, opure da ho, essere.

17. Rappresenta un o aperto col significato di aqua.

Valle: ò-a-ul-ul-e, aqua ha qualche qualche egli.

Varare, cioè trarre una nave da terra in aqua: ò-a-re-are, da aqua cosa ha cosa è.

Nelle parole tedesche:

Walchen-ondeggiare: ò-a-ul-ce-e-in, aqua ha, opure da aqua, qualche questo è entro.

Waschen - lavare: ò-a-esse-ce-e-in, aqua ha essere questo è entro.

Wasser - aqua: analizzata al precedente numero 2.

Waten - guadare: ò-a-ed-e-in, da aqua costituito è entro.

Weiher - peschiera: ò-e-i-h-e-re, derivante da aqua egli ha è cosa. Welle - onda: ò-e-ul-ul-e, derivante da aqua, opure aqua fuori, opure aqua è, qualche qualche è.

Woge - flutto, maroso: ò-o-ed-ce-e, aqua ho produce questo è. Wolke - nube: o-o-ul-ce-e, aqua sopra, opure sopra aqua, qualche questo è.

Nelle parole valache:

Vadra - secchia: ò-a-ed-re-a, da aqua costituita cosa ha.

Valu-onda: ò-a-ul-u, da aqua qualche ho, opure o-a-ul-u, sopra ha, opure da sopra, qualche ho.

18. Rappresenta un o chiuso col significato di sopra, alto, o molto, e talora è dubio quale sia l'applicabile: si presenta in significato

a) Di sopra nelle parole:

Leva: ul-e-ó-a, derivante da qualche sopra ha.

Walgen in tedesco corrispondente a volgere in italiano, analizzabile la prima ó-a-ul-ed-ce-e-in, sopra ha qualche produce questo è entro, la seconda ó-o-ul-ed-ce-e-re-e, sopra ho qualche produce questo è cosa è.

Vapulo-essere battuto: ó-a-pe-ul-o, sopra ha piede qualche ho. Varcare: ó-a-re, opure ir, -ce-a-re-e, sopra ha cosa, opure andare, questo ha cosa è.

Velo: ó-é-ul-o, derivante da sopra, opure sopra egli, qualche ho. Vertex - vertice: ó-e-re-ed-e-ce-esse, sopra è cosa costituita è questo essere.

Veste: 6-e-esse-ed-e, sopra è essere costituito è.

Video - vedere: o-i-ed-e-o, sopra avete costituito è ho.

Vitta in latino, benda in italiano, venda in spagnuolo, e Windel in tedesco: vitta, o-i-ed-ed-a, sopra avete costituito costituito ha; benda, è-pe-ó-in-ed-a, è piede in sopra costituito ha, essendo presumibile che l'e chiusa di benda derivi dalla assimilazione dell'o chiuso coll'i della successiva voce in, e che l'i di binda si proferisca lungo per la assimilazione dell'o chiuso coll'i di in; venda, ó-é-in-ed-a, sopra è entro costituito ha, ma se l'e si pronunciasse chiusa la sillaba ve sarebbe da interpretarsi derivante da sopra; Windel, ó-i-in-ed-e-ul, sopra avete entro costituito è qualche.

b) Di alto nelle parole:

Werful in tedesco, corrispondente a cima in italiano: ó-e-re-f-ul, alta é cosa ho qualche.

Verone, cioè terrazza in alto: ó-e-re-ó-in-e, alta è cosa molto, opure sopra, entro è.

Wirbel in tedesco, corrispondente a cocuzzo in italiano: ó-i-re-è-pe-e-ul, alta avete cosa è piede è qualche.

c) Di molto nelle parole:

Bravo: è-pe-re-a-ó-o, è piede cosa ha, opure da cosa, molto ho. Wacker in tedesco, corrispondente a bravo in italiano: ó-a-ce-ce-e-re, molto ha, opure da molto, questo questo è cosa.

Valde - assai: ó-a-ul-ed-e, molto ha qualche costituito è.

Vale da valere: ó-a-ul-e, molto ha, opure da molto, qualche è.

Vasto: 6-a-esse-ed-o, molto ha essere costituito ho.

Weit in tedesco, significante largo in italiano: ó-e-i-ed, de-rivante da molto egli costituito.

Werth in tedesco, significante valore in italiano: ó-e-re-ed-h, molto è cosa costituita ho.

d) Sembra dubio quale dei tre significati sia applicabile in alcune parole, come sarebbe nelle seguenti:

Acervus - acervo: a-ce-e-re-ó-u-s, ha questo è cosa molto, opure alto, ho essere.

Wachsen in tedesco, corrispondente a crescere in italiano: 6-a-ce-esse-e-in, sopra, opure alto, ha questo essere è entro.

Vince da vincere: ó-i-in-ce-e, sopra, opure molto, avete entro questo è; opure vi-in-ce-e, forza entro questo è.

Virtù: ó-i-re-ed-u, sopra, opure molto, avete cosa costituita molta.

Vis - forza: ó-i-esse, sopra, opure molto, avete essere.

19. Rappresenta la radicale fo-fuoco.

Vampa: fo-a-e-in-pe-a, fuoco ha è entro piede ha.

Vapor - vapore: fo-a-pe-b-re, da fuoco piede sopra cosa.

Varà in valaco, significante estate in italiano: fo-a-re-a, fuoco ha cosa ha, non sembrando adottabile la interpretazione ò-a-ur-a, molto ha brucia ha, nè quella v-a-ur-a, ho ha brucia ha.

Warm in tedesco, corrispondente a caldo in italiano: fo-a-re-e-in, fuoco ha cosa in egli; opure w-a-ur-e-in, molto ha brucia è entro.

Wimpel in tedesco, esprimente fiamma in italiano: fo-i-e-in-pe-e-ul, fuoco avete in egli piede è qualche.

Vulcano: fo-ul-ce-a-in-o, fuoco qualche questo ha entro ho.

Wuth in tedesco, significante furore, o furia in italiano: fou-ed-h, fuoco molto costituito ho.

20. Rappresenta la radicale fo-vuoto.

Alveo: a-ul-fo-e-o, ha qualche vuoto è ho.

Cavea - cava: ce-a-fo-e-a, questo ha vuoto è ha.

Cavo: ce-a-fo-o, questo ha vuoto ho.

Larva: ul-a-re-fo-a, qualche ha cosa vuoto ha.

Vaco-esser vuoto: fo-a-ce-o, vuoto ha questo ho.

Vagina - fodero: fo-a-ed-ce-i-in-a, vuoto ha costituito questo avete entro ha.

Waise in tedesco, significante orfano in italiano: fo-a-i-esse-e,

vuoto (privo) ha egli essere è.

Vannus - vaglio, crivello: fo-a-in-in-u-esse, vuoto ha entro entro ho essere; e vaglio, fo-a-ul-i-o, vuoto ha qualche egli ho, non facendosi calcolo del g, perchè opinasi erroneamente introdotto.

Vano: fo-a-in-o, vuoto ha entro ho.

Weib in tedesco, corrispondente a femina in italiano, e a foemina in latino: fo-e-i-è-pe, vuoto (vulva, buco) è egli è piede.

Vena: fo-é-in-a, derivante da vuoto entro ha.

Venter-ventre: fo-é-in-ed-e-re, derivante da vuoto entro costituita è cosa.

Vesica: fo-e-esse-i-ce-a, vuoto è essere avete questo ha.

Viduus - vedovo: fo-i-ed-u-u-esse, vuoto egli costituito ho ho essere.

Wind-vento: fo-in-ed, vuoto entro prodotto; opure fo-i-in-ed, vuoto avete entro prodotto, opure vuoto in egli prodotto.

Vulnus - ferita: fo-ul-in-u-esse, vuoto qualche entro ho essere.

Vuoto: fo-o-ed-o, vuoto ho costituito ho.

21. Rappresenta la radicale vo-voce.

Vador-citare in giudizio: vo-a-ed-o-re, voce ha produce ho cosa.

Vagio - vagire: vo-a-ed-ce-i-o, voce ha produce questo egli ho. Waschen in tedesco, significante ciarlare in italiano: vo-a-esse-ce-e-in, voce ha essere questo è entro.

Vates - profeta, indovino: vo-a-ed-e-esse, voce ha produce è essere, ma la lettera v potrebbe rappresentare la lettera f, nel qual caso la sillaba va rappresenterebbe la sillaba fa del verbo for, faris - parlare.

Verbo: vo-e-re-e-pe-o, voce è cosa è piede ho.

Winseln in tedesco, significante guaire, mugolare in italiano: vo-i-in-esse-e-ul-in, voce avete entro essere è qualche entro.

22. Rappresenta la voce av radicale di avis-uccello.

Weidmann - cacciatore: av-e-i-ed-mann, uccelli è, opure derivante da uccelli, egli costituito uomo.

Velox - veloce: av-e-ul-o-ce-esse, uccello è qualche ho questo essere; non trovasi preferibile l'analisi: v-e-al-o-ce-esse, ho, opure molto, è ali ho questo essere.

Venor-cacciare: av-e-in-ò-re, derivante da uccelli entro ho cosa, inclinandosi a presumere chiusa la e, stantechè pronunciasi chiusa anche la e di avena.

Ver in latino, primavera in italiano, e primavara in valaco: ver, av-e-re, derivante da uccelli, opure uccelli è, cosa, secondo che si sarà pronunciata tale parola coll'e chiusa, o coll'e aperta: primavera, prim-av-e-re-a, derivante da uccelli primi cosa ha; primavara, prim-av-a-re-a, da uccelli primi cosa ha, opure primi uccelli ha cosa ha. Detta voce av potrebbe essere derivata da a-ó, ha alto nell'origine della lingua per esprimere l'idea di un oggetto in alto.

Verde: av-é-re-ed-e, derivante da uccelli cosa prodotta è, che cioè coll'arrivo degli uccelli si ha l'erba, la quale è di color verde; opure ó-e-re-ed-è, sopra fuori cosa prodotta è: se la r rappresentasse la voce or questa esprimerebbe sorge, nasce. Le parole sopra analizzate primavera, e verde, che si pronunciano coll'e chiusa hanno una derivazione comune colla parola inverno, sebene questa si pronuncii coll'e aperta, poichè la sua analisi sarebbe in (negativo) -av-e-re-in-o, non uccelli è cosa entro ho, come in fatto d'inverno non abita la generalità degli uccelli in questa parte di Europa. A detta interpretazione corrisponde la parola Winter significante inverno in tedesco, in inglese, e in olandese, poichè sarebbe analizzabile av-in (negativo) -ed (opure aet) e-re, uccelli non costituita è cosa, opure uccelli non età - tempo è cosa.

Viscus-vischio: av-i-esse-ce-u-esse, uccelli avete essere questo ho essere.

Vola da volare: av-ó-ul-a, uccello alto, sopra, o molto, qualche ha. Voro - divorare: av-ó-re-o, uccello molto cosa ho.

Vultur - avoltojo: av-u-ul-ed-u-re, uccello molto, opure ho, qualche costituita ho cosa.

- 23. Rappresenta la voce bu radicale di bue: vaca in latino, in spagnuolo, e in valaco, vache in francese, vacca in italiano: bu-a-ce-a, da bue questo ha, opure bue ha questo ha; detta interpretazione sembra applicabile anche alle parole latine vitellus, vitula, vitulus, alle italiane vitella, vitello, e alle corrispondenti valache vetelu, vitea.
- 24. Rappresenta la voce du radicale di due, come sembra nelle parole: Venti, forse in origine duenti: du-e-in-ed-i, derivante da due entro costituito egli: la interpretazione del v per due sarebbe conseguentemente applicabile anche alla derivata ventesimo, alle latine viginti, viceni, vigesimus, e alla francese vingt.

Vacillo da vacillare: du-a-ce-i-ul-ul-o, da due, opure due

ha, questo avete qualche qualche ho.

Wakeln in tedesco, significante vacillare in italiano: du-a-ce-e-ul-in, da due, opure due ha, questo è qualche entro.

Wanken in tedesco, significante anche essa vacillare: due-a-in-ce-e-in, da due, opure due ha, entro questo è entro.

Vario: du-a-re-i-o, due ha, opure da due, cosa egli ho.

25. Rappresenta la voce ov radicale di ovis-pecora.

Valaco: Il professore Carlo Cattaneo nel suo scritto del nesso fra la lingua valaca, e la italiana osservò, che Vlach presso i Dalmatini significa pastore, e ralaco, e che secondo alcuni anche gli Albanesi chiamano i Valachi ciubari, che sarebbe equivalente a pastori; ciò premesso il significato di pastore emerge spontaneo dalle analisi delle parole Vlac, e Valaco, poichè sarebbe per la prima ov-ul-a-ce, pecore qualche ha questo, e per la seconda ov-a-ul-a-ce-o, pecore ha, opure da pecore, qualche ha questo ho.

Vatte in tedesco, significante ovatta in italiano: ov-a-ed-ed-e,

da pecora prodotto prodotto è.

Weiden in tedesco, significante pascolare in italiano: ov-e-i-

ed-e-in, pecora è egli mangia è entro.

Vellus - lana: ov-e-ul-ul-u-esse, derivante da pecora, opure pecora è, secondo che sarà stata pronunciata coll'e chiusa, od aperta, qualche qualche ho essere.

Vervex - castrone: ov-e-re-v-e-ce-esse, pecora è cosa molto è questo essere.

Vescor-mangiare, pascere: ov-escor, pecora pascere; ma sembra che sia piutosto ad interpretarsi o-escor, ho mangiare, pascere.

Victima - vittima: ov-i-ce-ed-i-e-in-a, pecora avete questa prodotto egli in egli ha.

Vigogna, quadrupede lanuto: ov-i-ce-ó-ed-ce-in-a, pecora avete questa molto costituita questo entro ha.

Villa: ov-i-ul-ul-a, pecore avete qualche qualche ha.

Villosus - peloso: ov-i-ul-ul-ó-in-esse-u-esse, pecora avete qualche qualche molto entro essere ho essere.

Villus - fiocco (di lana, di peli): ov-i-ul-ul-u-esse, pecora avete qualche qualche ho essere.

Vladica in valaco, significante vescovo in italiano: ov-ul-a-ed-ic-a, (e forse i-ce-a), gregge, pecore qualche ha costituisce imagine ha (e forse avete questo ha): la presunzione, che la lettera V rappresenti la sillaba ov viene appoggiata dalla corrispondente parola spagnuola obispo.

Wolle in tedesco, significante lana in italiano: ov-o-ul-ul-e, pecora ho qualche qualche è.

26. Rappresenta la voce uv radicale di uva.

a) Colla assimilazione soltanto dell'u.

Vappa in latino, significante vino svanito, uv-a-pe-pe-a, da uva piede piede ha.

Wein in tedesco, significante vino in italiano: uv-e-in, uva è entro.

Villum - vinetto: uv-i-ul-ul-u-e-in, uva avete qualche qualche ho in egli.

Vinea - vigna: uv-i-in-e-a, uva avete entro è ha.

Vindemia-vendemia: uv-i-in-dem (demo) -i-a, uva avete entro toglie, opure raccoglie, egli ha.

Vino: uv-i-in-o, uva avete entro ho.

Vite: uv-i-ed-e, uva avete produce è.

b) Colla assimilazione della intera voce uv.

Acino: uv-a-ce-in-o, da uva questo entro ho, opure uva ha questo entro ho.

### ARTICOLO XXXVIII.

#### Dei numeri.

L'origine dei numeri è a presumersi derivata dal bisogno nell'uomo di esternare la sensazione di una data quantità di oggetti, e quindi è a presumersi, che siano stati costituiti sino dai primi tempi della origine della lingua primitiva, da cui sono derivate quelle ora parlate dalle attuali generazioni. Non sono però a ritenersi contemporanei alla formazione delle prime voci, ma posteriori, in quanto che le prime voci sono a ritenersi sortite a caso, o ad imitazione dei suoni di altri animali, od oggetti, di mano in mano che all'uomo occorse di esprimere gli oggetti materiali, che cadevano sotto i suoi sensi, mentre i numeri non sono oggetti materiali, ma un calcolo di più oggetti. Essendo i numeri posteriori alle voci primitive nasce spontanea la presunzione, che per esprimerli l'uomo, come si opina, siasi valso delle voci primitive, e non di voci accidentali.

Lo studio della costituzione dei numeri ha suggerite le osservazioni, che si passa ad esporre pel caso, che almeno in parte sussistano.

Il primo numero scrivesi unus in latino, uno in italiano, e in spagnuolo, un in francese, e in valaco, ein in tedesco, one in inglese, een in olandese, eis in greco. La parola francese, e valaca un sembra la parola primitiva naturale, ed essere modificazioni successive presso i varj popoli le diverse desinenze di un, e le diverse conformazioni della stessa parola aventi conservata la lettera n, non esclusa la parola greca eis, nella quale la n potrebbe essere stata assimilata alla s, come in mese corrispondente a mensis in latino.

È indubitabile, che all'epoca, in cui fu costituita la parola un dalla nuova generazione d'allora, non vi erano nè stampa, nè scritti, nè pergamene, nè marmi, o metalli scritti, o sopra cui scrivere, e che gli uomini cercassero di esprimere in modo materiale le loro idee, o la materia delle loro idee. Ed è pure a ritenersi, che non vi fossero case, o istrumenti di sorta, e che la terra fosse il loro sedile, il loro letto, la loro tavola.

Ciò premesso, quando si saranno trovate due, o più persone, ed avranno avuto sott'occhio un frutto, una pianta, un animale, un sasso, od altro oggetto, avranno detto *u-in*, dicendo con tali due voci le idee sopra in, cioè in sopra, come per dire, che al di sopra vi era un oggetto: questa sarebbe l'idea presunta pel numero *uno*, e questa parola avrebbe conservata la sua forma originaria *un* in francese, e in valaco.

Le diverse modificazioni subite dalla parola un nelle altre lingue sucitate concorrono ad appoggiare l'esternata opinione.

Unus in latino: u-in-u-esse, in sopra ho essere, cioè un ho essere.

Uno in italiano, e in spagnuolo sarebbe come in latino senza la s finale.

Ein in tedesco: e-u-in, egli, opure è, in sopra.

One in inglese: on-e, uno è: in origine forse ó-in-e, in sopra è. Een in olandese: forse e-u-in, egli, opure è, in sopra.

Eis in greco: in questa parola è a presumersi assimilata la n, che in origine sarà stata proferita fra l'i, e la s, essendo ciò desumibile anche dal greco neutro en corrispondente ad unum in latino, e forse eis anticamente sarà stato pronunciato e-i-un-esse, è egli uno essere.

Il secondo numero scrivesi duo in latino, e in greco, due in italiano, deux in francese, dos in spagnuolo, doi in valaco, zwey in tedesco, two in inglese, twee in olandese: nel dialetto italiano dicesi ora du, e ora do, e si opina, che du sia la voce originaria primitiva.

Supposto che allora più persone avessero un oggetto, e che ne venisse aggiunto un secondo, in modo che il secondo sovrastasse al primo, come nei due punti: Una tale circostanza dei due oggetti, l'uno sopra l'altro, sarebbe espressa dalle voci costituenti la parola du, cioè ed-u, costituito sopra.

Le modificazioni del du nelle varie lingue sucitate non escluderebbero la esternata presunzione.

Duo in latino, e in greco: ed-u-o, costituito sopra ho.

Due in italiano: ed-u-è, costituito sopra è.

Deux in francese: ed-e-u-ce-esse, costituito è sopra questo essere.

Dos in spagnuolo: ed-o-esse, da supporsi chiuso l'o col significato di sopra, o quanto meno, se venisse pronunciato aperto, sarebbe da supporsi assimilato un o chiuso, giachè il latino duplus, l'italiano dopio, il francese double comproverebbero la esistenza dell'u, opure dell'o chiuso significante sopra, e quindi dos sarebbe interpretabile ed-ó-esse, costituito sopra essere, o altramente ed-ó-o-esse, costituito sopra ho essere.

Doi in valaco: ed-o-i, costituito sopra egli.

Zwey in tedesco: ed-esse-ó-c-y, costituito essere sopra è egli, opure du-esse-o-e-y, due essere ho è egli.

Two in inglese: ed-w-o, costituito sopra ho, opure du-o, due ho.

Twee in olandese: ed-w-e-e, du-o, due ho, opure costituito
sopra, egli è, opure è egli.

Il terzo numero scrivesi tres in latino, e spagnuolo, tre in italiano, trois in francese, trei in valaco, drey in tedesco, three in inglese, drie in olandese, treis in greco.

Sempre avuto riguardo, dal numero uno al dieci, alla circostanza della origine dei numeri, si opina, che il numero tres sia derivato dalla unione del numero due con altra cosa, notandosi, che in latino dicesi ter per significare tre volte, e che così ter esprimerebbe du-e-re, due, e cosa; tres esprimerebbe du-e-re-esse, due, e cosa essere, dovendosi ritenere assimilata la e, che preesisteva fra le due consonanti tr, non solo attesa detta parola ter, ma anche per le italiane terno, e terzo.

La figura di questo numero allora segnata sembrerebbe quella dei due punti rappresentante il due colla aggiunta di un terzo punto sulla linea orizontale del punto inferiore, o superiore, e cioè:., opure: anche per quanto si dirà in seguito. Non è però escluso, che la figura possa essere stata di tre punti ... in linea orizontale, e molto meno poi di tre punti : in linea verticale, dei quali ultimi sarebbe pervenuta sino a noi la verisimile sua origine, giachè il numero tre, 3, risulta dalla unione dei tre punti collocati verticalmente, come l'origine del numero due, 2, risulta dalla unione dei due punti, l'uno sovraposto all'altro.

L'analisi della parola nelle varie lingue confermerebbe la data interpretazione.

Tre in italiano: du-e-re-e, due, e cosa è.

Trois in francese: du-e-re-o-i-s, due, e cosa ho egli essere.

Trei in valaco: du-e-re-e-i, due, e cosa è egli. Drey in tedesco: du-e-re-e-y, due, e cosa è egli. Three in inglese: du-e-re-e-e, due, e cosa è egli. Drie in olandese: du-e-re-i-e, due, e cosa avete è.

Treis in greco: du-e-re-e-i-esse, due, e cosa è egli essere.

Il quarto numero scrivesi quatuor in latino, quattro in italiano, quatre in francese, quatro in spagnuolo, patru in valaco, vier in tedesco, e in olandese, four in inglese, tessares in greco: l'errore dei due t in italiano è manifesto, scrivendosi anche in italiano con un solo t le parole italiane quaterna, e quaternario, e con un solo d le parole quadrangolo, quadrante, quadrato, ed altre esprimenti il significato di quatro. Questo numero quindi è espresso in quatro modi diversi nelle quatro lingue latina, valaca, tedesca, e greca colle parole quatuor, patru, vier, e tessares, comunque siano lingue derivanti da un medesimo ceppo. Supposto che una, o più persone siansi accinte a numerare più oggetti segnandoli sul terreno, che avessero incominciato con un punto per un solo oggetto, e che avessero progredito coll'aggiungerne un altro sopra il primo per indicarne due, coll'aggiungerne un terzo orizontalmente all'inferiore, o al superiore, e coll'aggiungerne un quarto sotto, o sopra il terzo punto, si avrebbe la figura ::, quella cioè di un quadrato, di una base, di un vuoto. La forma del numero quatro, L, suggerisce che in origine fosse U, quella cioè dei quatro punti uniti con linee ai lati sinistro, inferiore, e destro, e non sarebbe ad ommettersi quella :::, che cioè il tre ha una base.

Le analisi delle parole usate nelle varie lingue dimostrano applicabile ora la radicale di base, ed ora quella di vuoto.

Quatuor in latino: cu-a-ed-o-o-re, cu radicale di cubare, indicante base, luogo, come di covare, di fermata, di posa, ha costituito ho ho cosa.

Quatro in italiano, e in spagnuolo: cu-a-ed-re-o, base ha costituita cosa ho, non sembrando preferibile la interpretazione cuha-ter-ho, base ha tre ho, che si potrebbe desumere dalla figura ::

Quatre in francese importa la variazione in fine della parola di un è verbo in luogo dell'ho verbo in confronto dell'italiano quatro.

Patru in valaco sarebbe analizzabile nei due modi esposti per la parola quatro colla mutazione della sillaba cu in quella pe-piede.

Vier in tedesco, ed in olandese: fo-i-e-re, vuoto avete è cosa.

Four in inglese: fo-u-re, vuoto ho cosa.

Téssares in greco: in via dubia si è presentata l'analisi due-esse-esse-à-re-e-esse, due è essere essere ha cosa è essere, cioè che è due volte due.

Ciò stante sembra, che la figura dei quatro punti :: sia l'origine della parola quatro, come rappresentante una base, un piede, su cui poggiare, o come rappresentante un vuoto nel suo mezzo, o come rappresentante due volte due da qualunque lato si guardi.

Il quinto numero scrivesi quinque in latino, cinque in italiano, cinq in francese, cinco in spagnuolo, cinci in valaco, fünf in tedesco, five in inglese, vijf in olandese, e pénte in greco.

Progredendo nella formazione figurata dei numeri sarebbe ad aggiungersi un punto alla figura ::, e aggiuntolo in mezzo si avrebbe la figura ::; questa come primo disegno può benissimo avere inspirata la idea, che fosse rappresentato un ochio. Le analisi trovate di alcune delle parole esprimenti il numero cinque corrispondono alla presunta primitiva formazione materiale del numero stesso.

Quinque in latino: oc-u-in-ce-u-e, ochio ho avete entro, questo ho è.

Cinque in italiano: oc-i-in-ce-u-e, ochio avete entro, questo ho è. Cinq in francese: oc-i-in-ce, ochio avete entro questo.

Cinco in spagnuolo: sarebbe eguale alla francese colla aggiunta dell'o finale corrispondente ad ho.

Cinci in valaco sarebbe eguale alla francese colla aggiunta in fine di un i col significato di avete, se la pausa cade sull'i finale, e col significato di egli, se la pausa è sul primo i.

Fünf in tedesco: fo (radicale di vuoto, di cavo, come sarebbe la figura :: rappresentante come sopra il quattro)-ü-un-f, vuoto sopra uno ho, opure fo, opure fa.

Five in inglese: fo-i-v-e, vuoto avete sopra è.

Vijf in olandese: v-i-j-f, vuoto avete sopra ho; o altramente, secondo che potrà importare l'essere in pieno possesso di questa lingua, e quindi in situazione di conoscere il modo di pronunciare la parola.

Riguardo alla parola greca *pénte* non si è trovata analisi sufficiente, sebene presentatasi l'idea, che il p, con cui incomincia,

possa indicare la circostanza dei cinque diti di un piede. La forma attuale del numero cinque sembra derivare da quella originaria ::, poichè uniti con linee i due punti superiori, e i due inferiori si avrebbe la figura :, e uniti con altra linea il punto superiore a sinistra con quello del centro, e con quello inferiore a destra si avrebbe la figura :, e quindi l'attuale forma del numero cinque colle piccole modificazioni connaturali all'uso di un oggetto qualsiasi.

Il sesto numero scrivesi sex in latino, sei in italiano, six in francese, e in inglese, seis in spagnuolo, siése in valaco, sechs in tedesco, zes in olandese, ed et in greco.

Quelli, che crearono i primi cinque numeri, o li videro già creati, si trovarono al punto di avere una figura già compita quale era quella :: del numero cinque, e quindi dovevano incominciare una nuova forma, giachè non se ne presentava alcuna coll'aggiungere un punto a quella del cinque, sia ad un lato, sia al di sopra, sia al di sotto. È quindi presumibile, che siasi incominciato col segnare sul terreno tre punti, e poscia altri tre al di sotto, o al di sopra, e ne sia così avvenuta la figura ::: Una tale figura fu interpretata rappresentare una bocca, e perciò un tale numero si opina essere stato in origine chiamato bocca. La forma attuale del numero sei, sembra quella della bocca collocata verticalmente :: coi punti uniti fra loro con lineette meno i due superiori a destra \(\varE\).

La analisi delle parole esprimenti il numero sei in dette lingue appoggia l'esternata opinione.

Sex in latino: os-e-ce-esse, bocca è questo essere.

Sei in italiano: os-e-i, bocca è egli.

Six in francese, e in inglese: os-i-ce-esse, bocca avete questo essere.

Seis in spagnuolo: os-e-i-esse, bocca è egli essere.

Siése in valaco: os-i-e-esse-è, bocca egli è essere è.

Sechs in tedesco: os-e-ce-esse, bocca è questo essere.

Zes in olandese: os-è-esse, bocca è essere.

Ez in greco: potrebbe darsi, che le due lettere coi due segni sopraposti alla e abbiano rappresentato in origine le voci e-os, è bocca: tale supposizione avrebbe un appoggio nella parola greca stòma significante bocca, che in origine probabilmente sarà stata pronunciata ostoma.

Ad abbondanza si rimarca, che l'o di os si presenta assimilato almeno anche nelle parole italiane sacco, sibilo, silenzio, sillaba, suono, e nelle parole tedesche segen – benedire, Silbe-sillaba, Stimme-voce.

Il settimo numero scrivesi septem in latino, sette in italiano, sept in francese, siette in spagnuolo, siepte in valaco, sieben in tedesco, seven in inglese, zeven in olandese, èptá in greco.

Continuando la enumerazione, chi per primo si accinse a farla, o chi la trovò giunta al numero sei, sembra, che alla figura della bocca ::: sopraindicata abbia aggiunto un punto al di sotto a destra per formare il numero sette, e sia così avvenuta la figura :::, accennante la forma attuale del numero sette, 7, sembrando verisimile, che dopo siansi conservati i tre punti orizontali superiori, che siansi collocati verticalmente gli altri tre, che sotto questi ne sia stato aggiunto uno, e che siasi così formata la figura ::

Le parole esprimenti in dette lingue il numero sette concorrono ad appoggiare quanto si è esposto, stantechè oltre la bocca esprimono anche il piede costituito dal settimo punto.

Septem in latino: os-e-pe-ed-e-e-in, bocca, e piede costituito è è entro.

Sette in italiano: in questa parola la permutazione del p nel primo t per una più presta, o più facile pronuncia è evidente, e quindi si ha os-e-pe-ed-e, bocca, e piede costituito è.

Sept in francese: os-e-pe-ed, bocca, e piede costituito.

Siette in spagnuolo: anche in questa è a ritenersi la permutazione del p nel primo t, e quindi os-i-e-pe-ed-è, bocca egli, e piede costituito è.

Siepte in valaco conferma le interpretazioni date all'italiano sette, e allo spagnuolo siette, e sarebbe analizzabile: os-i-e-pe-ed-è, bocca egli, e piede costituito è.

Sieben in tedesco: os-i-e-è-pe-e-in, bocca avete, e è piede è entro. Seven in inglese: in questa il p è a ritenersi permutato in v, per cui direbbe os-e-pe-e-in, bocca, e piede è entro.

Zéven in olandese: anche in questa il p è a ritenersi permutato in v, e la s in z: os-e-pe-e-in, bocca, e piede è entro.

Éptá in greco: la parola èptá potrebbe derivare da e-pe-du-a, è piede due ha, cioè che sono i cinque diti del piede più altri due.

L'ottavo numero scrivesi octo in latino, otto in italiano, huit in francese, ocho in spagnuolo, optu in valaco, acht in tedesco, eight in inglese, agt in olandese, e  $\delta kt\omega$  in greco.

Seguendo la opinione, che il nome dato ai numeri sia provenuto dalla figura in origine disegnata, sembra, che per formare il numero otto siasi continuato il disegno del numero sei, coll'aggiungere altri due punti nella medesima direzione :::: formando così quello di due :: quatro, opure col sovraporre l'uno all'altro due quatro :: La forma attuale del numero otto, 8, sarebbe quella ::

appunto dei due quatro :: uniti fra loro, e quindi costituenti la

## forma =

Le parole usate in dette lingue per esprimere il numero otto corrispondono ai principi esposti.

Octo in latino: o-cu-do, ho basi due, stante il significato di cu suesposto al numero quatro, opure ho quatro due, proposizione, che capovolta direbbe due quatro ho, e così sarebbe espresso, e raffigurato il numero otto in ambi i modi.

Otto in italiano è lo stesso octo latino colla permutazione del c nel primo t per un più presto, o più facile pronunciamento della parola.

Huit in francese: sembra, che le prime due lettere rappresentino il suono di cu reso hu per un più presto pronunciamento, o per esprimere ho-u, ho sopra, e che sia analizzabile hu, opure ho-u, -i-du, basi avete due.

Ocho in spagnuolo: sembra, che sia avvenuta la permutazione del t di octo nella h di ocho, o che sia avvenuta l'assimilazione del t.

Optu in valaco: o-pe-du, ho piedi due, ritenuto però non due piedi di animale, ma due piedi nel senso traslato di basi.

Acht in tedesco: a-cu-du, ha basi due.

Eight in inglese: e-i-cu-du, è egli basi due.

Agt in olandese: a-cu-du, ha basi due.

'Oktω in greco corrisponde interamente al suesposto octo latino.

Il nono numero scrivesi novem in latino, nove in italiano, neuf in francese, nuéve in spagnuolo, nouo in valaco, neun in tedesco, nine in inglese, négen in olandese, ennéa in greco.

La figura del numero otto di due quadrati come sopra, sovra-

posti l'uno all'altro ::, o posti sulla medesima linea orizon-

tale ::::, occorrendo di accrescere un numero, suggerisce la aggiunta di un punto in mezzo ai due quadrati ..., opure ::::

Tale figura suggerisce la rappresentanza di un ovo, ritenuta l'epoca primitiva della attuale generazione, in cui si sarà disegnato
momentaneamente soltanto qualche cosa sulla terra, o sulla sabbia;
e se ciò fu, la espressione un ovo sarebbe stata la voce uscita, e sarebbe stata così formata la radicale di nove. La parola novo sembra
derivare essa pure da ovo, e la sua analisi sarebbe in-ovo, entro ovo,
opure un ovo per indicare una cosa recente, o daprima non ancora
esistente, o non ancora nata, ma ancora in ovo, cioè ancora da nascere.

Le parole usate in dette lingue per dire il numero *nove* presentano anch'esse significati corrispondenti alla esposta origine.

Novem in latino: un-ov-e-e-in, un ovo è è entro, opure in egli. Nove in italiano: un-ov-e, un ovo è.

Neuf in francese. La parola ovo in francese scrivesi oeuf, ma ciò non toglie, che nelle molte centinaja di secoli trascorsi dalla origine dei numeri alla invenzione dello scrivere siasi dimenticata la origine del numero, e non ostante conservato il suono della voce siasi introdotto un diverso modo di scrivere l'euf: l'analisi presumibile è un oeuf, un ovo.

Nu'eve in spagnuolo: in questa lingua ovo, o uovo scrivesi huevo, e guevo, per cui un-u'ev-e, sarebbe un ovo  $\grave{e}$ .

Nouo in valaco: un-ouo, un ovo, scrivendosi ou in valaco come corrispondente ad ovo.

Neun in tedesco: un-eu-in, un ovo entro, scrivendosi ey in tedesco per indicare un ovo.

Nine in inglese: un-ey-in-e, un ovo entro è, presumendosi, che l'i rappresenti l'ey tedesco, o l'ei olandese, entrambi significanti ovo, e che ciò sia appoggiato da quanto dicesi nella seguente parola Négen.

Négen in olandese: è singolare, che in inglese l'ovo dicesi egg, e in olandese dicesi ei, mentre in olandese dicesi négen per dir nove: ciò importa, che trattandosi di due lingue sorelle presentasi spontanea l'analisi dell'olandese négen, un-eg-e-in, un ovo è entro, e quella dell'inglese nine, un-ei-in-e, un ovo entro è.

Ennéa in greco: eis, mia, en in greco significa uno, e neos significa nuovo: sicome l'ovo in greco dicesi  $\omega on$ , così non si è trovato come la parola ennéa esprima il numero nove.

Il decimo numero scrivesi decem in latino, dieci in italiano, dix in francese, diéz in spagnuolo, zéce in valaco, zehn in tedesco, ten in inglese, tien in olandese, déha in greco.

Continuando a disegnare le figure dei numeri sembra, che il dieci sia stato formato da quella di due :: ::, vale a dire da quella di due ochj.

Le parole usate in dette lingue per dire il numero dieci esprimono parte il significato di due ochj, e parte quello di due piedi.

Decem in latino: du-é-oc-e-in, derivante da due ochj è è entro; in questa parola la prima e rappresenta la preposizione e fra le due parole due ochj, a similianza della preposizione ex nella frase magna ex parte, e della preposizione post in quella multis post annis.

Dieci in italiano: du-i-é-oc-i, derivante da egli due ochj egli.

Dix in francese: du-i-oc-esse, due avete ochj essere.

Diéz in spagnuolo: du-i-é-oc-esse, derivante da egli due och j essere. Zéce in valaco: du-esse-é-oc-e, derivante da due essere och j è.

Zehn in tedesco: sicome in questa lingua ochio dicesi Auge non saprebbesi come applicare la interpretazione di due ochj. La parola Zehe esprime dito del piede, quindi potrebbe darsi, che zehn esprimesse diti dei piedi, i quali in fatto sarebbero dieci, e sarebbero facilmente caduti sott'ochio ai primi autori dei numeri i dieci segni marcati dai diti dei due piedi sulla terra.

Ten in inglese: potrebbe darsi, che questa parola derivasse dalla parola toe usata in inglese per indicare un dito di un piede, che la parola ten esprimesse diti dei piedi, e che così in origine siasi voluto esprimere il numero dieci.

Tien in olandese: in questa lingua teen esprime dito di piede, e sembra che le parole tien, e teen abbiano un'origine comune colle tedesche zehen, zehe, e colle inglesi ten, e toe, ma non si è raggiunta una persuadente dimostrazione della loro origine.

 $D\acute{e}ka$  in greco: in questa lingua a *ochio* corrisponde la parola  $o\varphi^{\theta}almos$ , parola lunga, e quindi non presumibile, che sia stata usata in principio per indicare un ochio: si presume però, che l'origine di  $d\acute{e}ka$  sia sostanzialmente quella del latino decem, e quindi sia ad analizzarsi  $du-\acute{e}-ok-a$ , derivante da due ochj ha.

Le parole dei numeri successivi si presentano come derivate dai primi numeri, e non tratte dalla rappresentanza di oggetti: il numero cento però, se stasse la interpretazione oc-é-in-ed-o, fuori ochj entro costituito ho, esprimerebbe, che sono tanti gli oggetti da essere fuori d'ochio, fuori della vista.

### ARTICOLO XXXIX.

# Applicazione a varie lingue di parte delle osservazioni fatte.

Quanto si è detto nei precedenti articoli riguardo alle parole italiane, e latine, è in genere applicabile almeno in parte anche a quelle di altre lingue, e in prova si espone in questo la analisi di alcune parole greche, valache, sanscrite, francesi, spagnuole, tedesche, inglesi, e olandesi, ommettendo in generale quelle già citate nei suindicati articoli precedenti.

I. Analisi di alcune parole greche.

Aatos - non nocevole: a (negativo) -at (ath - danno) -o-esse, non danno ho essere; ath: a-de (privativo) -e, ha manca è.

Akalos - quieto: a-cu-a-ul-o-esse, ha da cu (da star fermo) qualche ho essere.

Ara-preghiera: a-or (oro-pregare) -a, ha prega ha.

Balanos-ghianda, castagna: è-pe-al (alo-nutrire)-a-in-o-esse, è piede nutre ha entro ho essere.

 $Braz \omega$  - bollire: è-pe-ur-a-esse- $\omega$ , è piede da bruciare essere ho.

 $Bryk\omega$  - mordere: è-pe-ru (ruo-rovinare, rompere) -ce- $\omega$ , è piede rompe questo ho.

Gala - latte: ed-ce-al-a, produce questo nutre ha.

Gaw-generare: ed-ce-α-ω, produce questo ha ho.

Genos - genere, razza: ed-ce-e-in-o-esse, produce questo egli entro ho essere.

Dapis, e taphs - tapeto: te (tego-coprire) -a-pe-i-esse, da coprire piede egli essere nel primo modo; da coprire piede è essere nel secondo modo.

 $Drem\omega$ -correre: ed-ir (ire-andare) e-e-in- $\omega$ , prodotto da andare in egli ho.

Dromos-corso: ed-ir-o-e-in-o-esse, produce andare ho in egli ho essere.

Egkalew - chiamare in giudizio: ed-ce-kalew, produce questo chiamare; opure e-ed-ce-kalew, fuori produce questo chiamare; kalew: voc-a-ul-e-w, da voce qualche egli ho.

Eikun - imagine: e-ik-w-in (ic il suono causato dagli scultori sulle pietre collo scalpello, colpo, scolpito), egli, opure fuori, scolpito ho entro.

 $Ek\varphi ainw$  - mettere in chiaro: è-ce-fo (fuoco) a-in-w, egli questo, opure fuori questo, in da fuoco ho.

Emew-vomitare: e-e-in-e-w, fuori in egli egli ho.

Zew-bollire: us (uro-urs) -e-w, derivante da bruciare ho.

Φallw - fiorire: ed (edo - produrre - costruire) -esse-a-ul-ul-w, produce essere ha qualche qualche ho.

• Dermos - caldo: ed-esse-e-ur-e-in-o-esse, prodotto essere egli brucia in egli ho essere.

Φroos-grido: ed-esse-or-o-o-esse, produce essere bocca ho ho, opure molto ho, essere.

Ihmi - mandare: i-h-e-in-i, va è in egli avete.

IΦma - passo, andamento: i-ed-esse-e-in-a, va prodotto essere in egli ha.

Iths - temerario: i-ed-h-esse, va costituito è essere.

Kalia - nido: ku-a-ul-i-a, da covare qualche egli ha.

Kyklos - circolo: oc-y-ce-ul-o-esse, ochio sopra, opure molto, questo qualche ho essere.

Leykos - bianco, candido: lu-e-y-ce-o-esse, derivante da luce sopra, opure molto, questo ho essere.

Liparos - pingue: al (alo) -i-pe-a-re-o-esse, nutrito avete piede ha cosa ho essere.

Lykos - lupo: al (alo) -y-ce-o-esse, mangia molto questo ho essere.

 $Ly\chi nos$  - lucerna: luc-esse-in-o-esse, luce essere entro ho essere.

Mydaléos – umido: e-in-ydaléos, in egli aquoso; ydaléos - aquoso: yd-a-ul-e-o-esse, da aqua qualche egli ho essere.

Myrios - infinito, innumerevole: e-in-y-re-i-o-esse, in egli molte cose egli ho essere.

Narkh - torpore: in (negativo) -a-or, opure re, -ce-h, non ha sorge, opure cosa, questo è.

Neikos - rissa, pugna: in-e-ik-o-esse, entro egli colpo ho

essere.

Nekros-morto: in-e-ce-re-o-esse, derivante da non questo cosa ho essere.

Nikh - vittoria: in-ik-h, entro colpo è.

Nomas - nomade, errante: in-o-i (ire)-in-a-esse, entro ho in va ha essere.

Odos - via, strada: o-ed-o-esse, sopra costrutto ho essere.

Oikos - casa: o-i-cu-o-esse, ho avete covo ho essere.

Oimos - via: o-i-e-in-o-esse, sopra, opure ho, va in egli ho essere.

Oinos - vino: uv-i-in-o-esse, uva avete entro ho essere.

Omos - simile: o-e-in-o-esse, ho in egli ho essere,

Oplh-unghia dei quadrupedi: o-pe-ul-h, ho piede qualche è, opure ó-pe-ul-h, sopra piede qualche è.

Orgh-ira: ho, opure ó, -ir-ed-ce-h, ho, opure molto, ira produce questo è.

Oros - monte, colle: ó-re-o-esse, alta cosa ho essere.

Pansoqos - che sa tutto: pe-a-in-sophos, piede ha entro sapiente.

Paroinos - ebriaco: pe-a-re-oin-o-esse, piede ha cosa vino ho essere.

Pas - ogni, tutto: pe-a-esse, piede ha essere.

Rakis - germoglio: or (orior - nascere, sorgere) -a-ce-i-esse, na-sce (sorge) ha questo egli essere.

Rakos - straccio: ru-a-ce-o-esse, rotto ha questo ho essere.

Rew-scorrere: ir-e-w, derivante da andare ho.

 $Re\omega$  - dire, parlare: or (os, oris) -e- $\omega$ , derivante da bocca ho.

Rhthr - oratore: or-h-ed-h-re, bocca è costituito è cosa.

Selas - splendore, lampo: esse-e-lu-a-esse, essere fuori luce ha essere.

Sigh - silenzio: os-i-de-ce-e, bocca (voce) avete manca questo è. Skaφh - barchetta: esse-ce-a-fo-è, essere questo ha vuoto è, opure esse-ce-ò-a-fo-è, essere questo da aqua vuoto è.

Skellos - arido: us (urs da uro) ce-e-ul-ul-o-esse, bruciato questo fuori qualche qualche ho essere.

Stegh - tetto, capanna: esse-teg-h, essere coperto è; teg: te-ed-ce, copre costituisce questo.

Tainia - benda, fascia: te-a-in-i-a, da coprire entro egli, opure

avete, ha.

 $Ta\phi os$  - sepolcro: te-a-fo-o-esse, da coprire, opure coperto ha, vuoto (fossa) ho essere.

Teφra - cenere: te-fo-re-a, copre fuoco cosa ha, opure ed-efo-re-a, produce è fuoco cosa ha.

Tomos - taglio, pezzo tagliato: de (privativo) -o-e-in-o-esse, tolto, tagliato ho in egli ho essere.

Tylos - callo: ed-y-ul-o-esse, prodotto sopra qualche ho essere.

Tymbos - tumulo, sepolcro: te-y-e-in-è-pe-o-esse, coperto sopra in egli è piede ho essere.

Ydria - vaso da aqua: yd-re-i-a, aqua cosa egli ha.

Ypo - sotto: y-pe-o, sopra piede ho.

фaikos - splendido: fo-a-i-ce-o-esse, da fuoco egli questo ho essere.

\$\phiainos - lucido, splendente: fo-a-in-o-esse, da fuoco entro ho essere.

\$\phi\$anos - lanterna, face, fanale: fo-a-in-o-esse, fuoco ha entro ho essere.

φatos - detto, dicibile: fa (for, faris) -ed-o-esse, parla prodotto ho essere.

фialh - tazza: fo-i-a-ul-è, vuoto egli ha qualche è.

onh - voce: vo-o-in-h, voce ho entro è.

 $\Psi akas$  – stilla, goccia, rugiada: pe-esse-o-a-k-a-esse, piede essere da aqua questo ha essere.

Sono analizzate le parole Derma, Deras, e Deros-pelle nell'articolo F al numero IV, Ippos-cavallo nell'articolo I al numero cinque, Monos-solo nell'articolo M al numero quattro, Als-sale, e mare nell'articolo S al numero otto, e Yper-sopra al successivo numero dodici.

II. Analisi di parole valache.

Alt-altro: a-ul-ed, ha qualche costituito.

Alicu - arena, sabia, ghiaja: a-ul, opure ò-a-ul, -i-ce-u, ha qualche, opure da aqua qualche, avete questo ho.

Aplecu - piegare: a-pe-ul-e-ce-u, ha piede qualche fuori questo ho. Aretu - dire, dimostrare: a-or-e-ed-u, ha parla è costituito ho. Asta - questo: a-esse-ed-a, ha essere costituito ha.

Borescu - rompere: è-pe-o-ru (ruo) -e-esse-ce-u, è piede ho rompe è essere questo ho.

Bura-brina: è-pe-ur-a, è piede brucia ha.

Vie - vigna: uv-i-e, uva avete è.

Glasu-voce: voc-ul-a-esse-u, voce qualche ha essere ho.

Glodu - palude: ed-ce-ul-ò-ed-u, produce questo qualche aqua costituito ho.

Graiu-lingua, discorso: ed-ce-or-a-i-u, prodotto questo da bocca egli ho, opure voc-re-a-i-u, da cosa voce egli ho.

Doga in valaco, e in italiano: te-ó-ed-ce-a, copre sopra produce questo ha.

Drumu - strada, via: ed-ir-u-e-in-u, costrutto andare sopra in egli ho.

Epure - lepre: e-pe-u-re-e, è, opure egli, piede molto cosa è; opure e-pe-u-ir-e, è, opure egli, piede molto andare è. Dalla parola epure si rileva, che in lepre è avvenuta la assimilazione dell'u.

Iarba - erba: i (h) -a-or-è-pe-a, sopra ha nasce (sorge) è piede ha; opure ó-a-re-e-pe-a, sopra ha cosa è piede ha.

Inelu-anello: in (opure i-in)-e-ul-u, entro (opure avete entro) è qualche ho; e quindi anello sarebbe analizzabile a-in-e-ul-ul-o, ha entro è qualche qualche ho.

Kale - strada, via, calle: ce-ó-a-ul-e, questo da sopra qualche è.

Kasnicu - padrone di casa: cas-in-i-ce-u, casa entro avete questo ho.

Klipescu - far gli ochiolini: oc-ul-i-pe-esse-ce-u, ochj qualche avete piede essere questo ho.

Kurmu - interrompere: ce-u-ru-e-in-u, questo ho rompere in egli ho.

Lapte - latte: al (alo) -a-pe-ed-e, nutre ha, opure da nutrire, piede costituito è.

Lovescu - battere: ul-o-v-e-esse-ce-u, qualche ho sopra  $\grave{e}$  essere questo ho.

Masa-tavola: e-in-a-ed (edo-mangiare) -esse-a, in egli ha mangiare essere ha; opure e-in-ó-a-esse-a, in egli da sopra essere ha.

Mergu - scorrere: e-in-e-ir-ed-ce-u, in egli è andare prodotto questo ho.

Mereu - lento, adagio: e-in (negativo) -e-ir-e-u, egli non è andare è ho.

Micu - piccolo: e-in-ic-u, in egli imagine ho.

Moșu - avo: e-in-ó-o-esse-u, in egli sopra ho essere ho, opure e-in-or-esse-u, in egli nascita (origine) essere ho: colla mutazione dell'u in a si ha moșa - ava.

Moșie - villa, podere: e-in-ó-o-ed-esse-i-e, in egli molti ho edificj essere egli è. Nel Comune di Aquanegra esistente nella provincia di Mantova trovasi il paese detto Mosio, volgarmente detto Mös coll'o pronunciato come l'eu francese, costituito da molte case formanti una lunga contrada, e quindi presentasi presumibile, che colla parola Mosio siasi voluto indicare una villa costituita di molte case, e la sua analisi sarebbe quella di Mosie colla mutazione dell'e finale in ho: stante però la circostanza, che esiste una valle fra esso e il fiume Olio, potrebbe derivare il nome Mosio da e-in-ò-e-ed-esse-i-o, in egli aqua fuori edificj essere egli ho.

Nare - non ha: in-a-re-e, non ha cosa è.

Noru - nube: in-o-o-re-u, entro aqua sopra, opure sopra aqua, cosa ho.

Nasipu - arena, sabia: in-ò-a-esse-i-pe-u, entro da aqua essere egli piede ho.

Pantlice - legame, legaccio: pe-a-in-ed-ul-i-ce-e, piede ha entro costituito qualche egli questo è.

Petrecu - girare attorno: pe-e-ed-ir-e-ce-u, piede è costituito andare è questo ho.

Piscu - punta, cima: ap-i-esse-ce-u, apice avete essere questo ho.

Pita - pane: pa (radicale di pascere) -i-ed-ha, pasce avete costituito ha, opure pe-i-ed (edo - mangiare) -a, piede avete mangiare ha.

Plecu-piegare: pe-ul-e-ce-u, piede qualche fuori questo ho.

Ploe - pioggia: pe-ul-ò-e, piede qualche aqua è.

Plopu-pioppo: pe-ul-ò-pe-u: piede qualche aqua piede ho, cioè che vegeta in terreno umido.

Plosca - fiasco, bottiglia: pe-ul-ò-esse-ce-a, piede qualche aqua essere questo ha.

Porumbu - colombo: pe-o-re-um-è-pe-u, piede ho cosa intorno è piede ho: um, u-e-in, sopra in egli.

Prevescu - guardare intorno: pe-re-e-v-e-esse-ce-u, piede cosa è sopra fuori essere questo ho. Per-pelo, capello: pe-e-re, piede fuori cosa; opure pe-ò-e-re, piede sopra è cosa.

Pena - penna: ap-e-in-a, punta fuori entro ha.

Racu - gambero: ro (rosso) -a-ce-u, rosso ha questo ho.

Roo-rugiada: re-ò-o, cosa aqua ho.

Rod - frutto: re-o-ed, cosa ho prodotta.

Rostu-bocca, becco: re-os-ed-u, cosa bocca costituita ho; opure or-o-esse-ed-u, bocca ho essere costituita ho.

Ruda - tronco, ceppo: ru-ed-a, rotto costituito ha.

Samen - essere simile: esse-a-e-in-e-in, essere ha in egli è entro.

Satu-villaggio: esse-a-ed-u, essere ha costruzioni (fabriche) ho.

Semnu - segno: esse-e-e-in-in-u, derivante da essere, opure essere fuori, in egli entro ho; opure semi-in-u, ho in seme.

Sclipescu - splendere: esse-ce-lu-i-pe-e-esse-ce-ii, essere questo luce avete piede è essere questo ho.

Strigu-gridare: esse-ed-or, essere produce bocca, opure os-ed-re, bocca costituisce cosa, i-ed-ce-u, avete prodotto questo ho.

Tale - tuo: te-a-ul-e, te ha qualche è.

Tare - forte: ed-6-a-re-e, costituito molto ha, opure da molto, cosa è.

Tiptic - segreto, nascosto: te (tego) -i-pe-ed-i-ce, coperto avete piede costituito egli questo.

Tarie - forza: ed-6-a-re-i-e, costituito molto ha, opure da molto, cosa egli è.

Ulmu-tracciare, sentire: u-ul-e-in-u, sopra qualche in egli ho. Urmare-conseguenza: u-re-e-in-a-re-e, sopra cosa in egli ha cosa è.

Ura - odio, avversione: u-ir (ira) -a, molta ira ha.

Uscu-inaridire, bruciare: us (urs-uro) -ce-u, brucia essere questo ho.

Tapenu - forte: ed-ó-a-pe-e-in-u, costituito molto ha, opure da molto, piede è entro ho.

Tegla-tegola: te (tego)-ed-ce-ul-a, copre produce questo qualche ha.

Sono analizzate le parole Vatrà-focolare, e Vapae-bragia nell'articolo sulla lettera F al numero 3, Famée, e Femée-femina, Farre-toro, Fata-figlia, Feciora-giovine, Fecioru-figlio, Feciorie-castità, Fericitu-felice, Fetisora-ragazza, Fiica-figlia, Fiiù-

figlio, Fóle – otre, Folosu – vanitoso al successivo numero IV, Guscà – oca nell'articolo OUV al numero 2, Nopte – notte nell'articolo N al numero 4, Paru – palo nell'articolo P al numero 3, Sacu – sacco nell'articolo S al numero 8, Singuru – singolo al successivo numero 10, Sore – sole al successivo numero 11, Vadra – secchia, e Valu – onda, Varà – estate, Primavara – primavera, Valaco – pastore, e Vladica – pastore nell'articolo sulle lettere OUV ai numeri 17, 19, 22, e 25.

III. Analisi di alcune parole sanscrite.

Adana-cibo: a-ed (edo-mangiare) -a-in-a, ha da mangiare entro ha, opure ha mangiare ha entro ha.

Agra - eminente, sommo, migliore: ó-a-ed-ce-re-a, alto ha, opure da alto, prodotto questo cosa ha.

Ambhas - aqua: ò-a-e-in-è-pe-h-a-esse, aqua ha in egli è piede ho ha essere; questa analisi sarebbe confermata dalla parola ambu anche essa significante aqua: ò-a-e-in-è-pe-u, aqua ha in egli è piede ho.

Anapa-privo di aqua: analizzata nell'articolo OUV al num. 2.

Antar - entro: a-in-ed-a-re, ha entro costituita ha cosa.

Anu - dopo, poi, oltre: a-in-u, ha entro sopra.

Anuvàda - parlar dopo: anu-vo-à-ed-ha, dopo da voce costituito ha.

Ap-aqua: ò-a-pe, aqua ha piede.

Ati-sopra, oltre: ó-a-ed-i, sopra ha costituito avete.

Atidàna - dono: ati-dà-in-a, sopra dà entro ha.

Atri-mangiatore: a-ed (edo-mangiare)-re-i, ha mangia cosa avete.

Atri-nemico: a-ed-ru-i, ha produce ruina avete.

Bali-cibo: è-pe-al (alo-nutrire)-i, è piede nutre avete.

Bhràç - fiammeggiare: è-pe-ur (uro) -à-re-esse, è piede da bruciare cosa essere.

Bhràc, opure Bhranç - cadere, rovinare: è-pe-h-ru-a-esse, è piede ho rovina ha essere; Bhranç: è-pe-h-ru-a-in-esse, è piede ho ruina ha entro essere.

Bhrâtr - fratello: è-pe-or-à-ed-re, è piede da nascita costituita cosa.

Dàna - dono: dà (dare) in-a, dà entro ha.

Danta-dente: ed (edo) -a-in-ed-a, mangia ha entro costituito ha.

Dàra - rompere: de (privativo) -à-re-a, da toglie, o taglia cosa ha, opure dà-ru-a, da rompe ha.

Das - mancare: de (privativo) -a-esse, manca ha essere.

Dram - andare, errare: ed-ire-a-e-in, costituisce andare ha in egli; opure ire-am, andare attorno.

Eka - uno: e-ce-a, è questo ha; opure e-kv-a, è base ha.

Eta - vario: e-du-a, è due ha.

Eva - così: è-va (andare); opure è va ha: opure è ho ha.

Eva - andante, rapido, via: è va.

Galp - parlare: voc-a-ul-pe, voce ha qualche piede.

Gar - suonare, gridare: voc-a-re, voce ha cosa.

Gar - vegliare: oc-a-re, ochio ha cosa.

Gar - consumarsi: ed-ce-a-ru, produce questo ha rovina: opure de (privativo)-ce-a-re, manca questo ha cosa.

Garb - andare: ed-ce-a-ir-è-pe, produce questo ha andare è piede.

Gir - grido: voc-i-re, voce avete cosa; opure ed-ce-i-or (os, oris), produce questo avete bocca.

Hal - arare: ó-a-ul, sopra ha, opure da sopra, qualche.

Hasta - mano: ó-a-esse-ed-a, sopra ha, opure da sopra, essere costituito ha.

Ikh - andare: i (ire) -ce-h, va questo ho.

It - andare: i-ed, va produce.

Kaç - suonare: voc-a-ed-esse, voce ha prodotta essere.

Kada-rauco, muto: voc-a-de (privativo) -a, voce ha manca ha.

Kakud - culmine, sommità: ce-ac (acus) -u-ed, questo punta molta prodotta, opure ac-a-ce-u-ed, punta ha questo molta costituita.

Kàna - cieco: oc-à-in (negativo) -a, ochio ha, opure da ochio, non ha.

Kapàla - coppa, vaso: ce-ap (apa - aqua) -à-ul-a, questo da aqua qualche ha.

Kar - fare, agire: ce-a-re, questo ha cosa.

Kar - ferire: ce-a-ru (ruo), questo ha rovina.

Kar - estendere: ce-a-ire, questo ha andare.

Kar - ricordare: ce-a-or (os, oris), questo ha parla.

Karb - andare: ce-a-ir-è-pe, questo ha andare è piede.

Kati - natica: cu-a-ed-i, culo ha costituisce avete.

Katu - acre, acuto: ac (acus) -a-ed-u, punge ha produce molto, opure ho.

Keça, e keçara - chioma: co (capo, testa) -e-ed-esse-a, capo fuori prodotto essere ha; keçara: keça-re-a, capo fuori prodotto essere ha cosa ha.

Kira - pappagallo: voc-i-re-a, voce avete cosa ha; opure ce-i-or (os, oris) -a, questo avete bocca (parla) ha.

Kirana - grano: oc-i-re-a-in-a, ochio avete cosa ha entro ha, opure ce-i-or-a-in-a, questo avete da nascere entro ha, opure questo avete nasce ha entro ha. L'analisi di Kirana suggerisce quella di grano sembrando ammissibile quella ed-ce-or-a-in-o, costituito questo nasce ha, opure da nascere, entro ho.

Kirti - notizia, fama: voc-i-re-ed-i, voce avete cosa prodotta

egli; opure ce-i-or-ed-i, questo avete parla prodotto egli.

Kisala – gemma di una pianta: oc-i-re-esse-a-ul-a, ochio avete cosa essere ha qualche ha.

Kona - angolo: ac (acus) -o-in-a, punta ho entro ha.

Kram - andare: ce-ir-a-e-in, questo andare ha in egli.

Kumb - coprire: ce-u-e-in-è-pe, questo sopra in egli è piede.

Kvath-cuocere: cu-a-ed-h, da covare prodotto ho.

Lad - ledere: ul-a-de (privativo), qualche ha toglie, manca.

Laghu - leggiero: al-a-ed-ce-h-u, ala ha costituito questo ho sopra, molto, opure ho.

Likh - incidere: ul-ic-h, qualche colpo ho.

Loc' - ochio: ul-oc, qualche ochio.

Marb - andare: e-in-a-ir-è-pe, in egli ha andare è piede.

Marn-spezzare, rompere: e-in-a-ru-in, in egli ha rovina entro.

Matha-casa, dimora: e-in-a-te (tego) -h-a, in egli ha coperto (tetto) ho ha, opure e-in-a-ed (edo-costruire) -h-a, in egli ha fabrica ho ha.

Na - no: in (negativo) -a, non ha.

Nàra - aqua: in-ò-à-re-a, entro da aqua cosa ha.

Niksh - toccare, baciare: in-ik-esse-h, entro colpo essere so-pra, opure ho.

Niksh - traforare: in-ik-esse-h, entro colpo essere sopra, opure ho.

Pac' - cuocere: pe-a-cu, piede ha cova (scalda, cuoce).

Pattana - città: pe-a-ed-ed-a-in-a, piede ha fabriche fabriche ha entro ha.

Prach - prece: pe-or-a-ce, piede bocca ha questo.

Pràk-prima, inanzi, ad oriente: pe-or (orior) -à-ce, piede da nascere questo.

Pràkrita – naturale, originario: pe-or-à-ce-re-i-ed-ha, piede

da nascere questa cosa avete costituito ha.

Pravàha - fiume, corrente: pe-re-a-ò-à-h-a, piede cosa ha da aqua molto, opure ho, ha.

Rad-rompere: ru-a-ed, ruina ha produce.

Rài - proprietà , ricchezza : re-ó-à-i , da molte cose avete , opure egli.

Rài – latrare , abbajare : or-ó-à-i , da molto bocca avete , opure egli.

Ran - andare: ir-a-in, andare ha entro.

Ràs - gridare: or-ó-à-ed-esse, da molto bocca prodotto essere.

Rep - andare: ir-e-pe, andare è piede.

Rep - suonare: or-è-pe, bocca è piede.

Ret - parlare: or-e-ed, bocca è produce.

Rik - andare: ir-i-ce, andare avete questo.

R'iksha - distruggere: ru (ruo) -i-ce-ed-esse-h-a, rovina avete questo prodotto essere molto ha.

R'ishi - cantore, poeta: or-i-ed-esse-h-i, bocca avete prodotto essere molto avete.

Samàna-simile: esse-a-e-in-à-in-a, essere ha da in egli entro ha. Samipa-vicinanza: esse-am-i-pe-a, essere intorno avete piede ha.

Sampradana - donazione: esse-a-e-in-pe-re-a-dàna, essere ha in egli piede cosa ha dono.

Samudra - lago, mare: esse-a-e-in-ud-re-a, essere ha in egli aqua cosa ha.

Samvàda - colloquio: esse-a-e-in-vo-à-ed-a, essere ha in egli da voce costituito ha.

Sàndra - spesso, denso: esse-ó-à-in-ed-re-ha, essere da molto entro costituita cosa ha.

Sànu - punta, cima: esse-ó-a-in-u, essere da alto entro ho.

Sarb - andare: esse-a-ir-è-pe, essere ha andare è piede.

Sarpa - andare trascinandosi: esse-a-ir-pe-a, essere ha andare piede ha.

Taksh - fabricare: ed-a-ce-re-esse-h, costruisce ha questo cosa essere ho.

Taksh-tagliare: de (privativo) -a-ce-re-esse-h, toglie ha questo cosa essere ho.

Tar - passare, tragittare: ed-a-ir, costituito ha andare.

Tàra-acuto, penetrante: ed-ó-à-re-a, costrutto da punta cosa ha.

Tarb - andare: ed-a-ir-è-pe, costituito ha andare è piede.

Tard - rompere, dividere: ed-a-ru-ed, costituito ha rompe produce; opure de (privativo) -a-re-ed, toglie, o taglia ha cosa produce.

Tarsh - aver sete, essere secco: ed-a-ur-re-esse-h, prodotto ha bruciato cosa essere ho.

Tas-levare, diminuire: de (privativo) -a-esse, toglie ha essere.

Trup - ferire: ed-ru-pe, produce rovina piede.

Trut - rompersi: ed-ru-ed, costituito rovina (rompe) produce.

Tsar - penetrare di nascosto: te-ed-esse-a-re, coperto produce essere ha cosa.

Uda - aqua: ud-a, aqua ha.

Uru - grande, vasto: u-re-u, molta cosa ho.

Ush - bruciare, ardere: ur-esse-h, brucia essere ho.

Ushana-pepe: ur-esse-h-a-in-a, brucia essere ho ha entro ha.

Usra - toro: ur-esse-re-a, brucia essere cosa ha.

Vad - dire, parlare, suonare: vo-a-ed, voce ha produrre.

Vadh - ferire: fo (vuoto) -a-ed-h, apertura ha produce ho.

Vadhu - femina: fo-a-ed-h-u, apertura ha costituita ho molto, opure molto ho.

Val - velare, coprire: ó-a-ul, sopra ha qualche.

Valg - saltare, ballare: ó-a-ul-ed-ce, sopra ha qualche produce questo.

Valk - parlare: vo-a-ul-ce, voce ha qualche questo.

Vardh - crescere, essere forte: ó-a-re-ed-h, sopra, opure molto, ha cosa prodotta ho.

Varh - alzare: ó-a-re-h, alta ha cosa ho.

Varsh-versare: ó-a-re-ed-esse-h, sopra ha cosa prodotta essere ho.

· Vart - volgere: ó-a-re-ed, sopra ha cosa produrre.

Vàta - vento, aria: fo-à-ed-a, da vuoto prodotto ha.

Vil - fessura, caverna: fo-i-ul, vuoto avete qualche.

IV. Analisi di alcune parole francesi.

Affoibli - indebolito: a-ed-fo-i-è-pe-ul-i, ha costituito vuoto egli è piede qualche avete.

Aile - ala: o-a-i-ul-e, da alto egli qualche è.

Ainsi - così: a-in-esse-i, ha entro essere avete.

Alonger - allungare: a-longer, ha lungare.

Armée - armata: arm-é-e, derivante da armi è.

Aussi - anche: a-u-esse-esse-i, ha ho, opure ha sopra, essere essere avete.

Avec - con: a-ó-e-ce, ha sopra è questo.

Aveugle - cieco: a-fo-eugle, ha vuoto ochio.

Bande - benda: è-pe-6-a-in-ed-e, è piede da sopra entro,

opure in da sopra, costituito è.

Barlong-bislungo, Bavard - ciarlone, Berlue-bagliore, Boîre-bevere, Bris - rottura analizzate nell'articolo sulla lettera B al numero 1, e Brailler - grachiare, Braire - ragliare, Braise - bragia, Bride-briglia, Bastille e Château - castello, e Brûler - bruciare al successivo numero 2.

Bâtir - fabricare: é-pe-a-esse-ed-i-re, è piede ha essere costruire avete cosa.

Bâton - bastone: è-pe-ast-ó, opure ó-o, -in, è piede asta molto, opure molto ho, entro.

Berceau - culla: è-pe-e-re-cu-e-a-u, è piede è cosa quiete è ha ho; e forse è-pe-e-ir-ce-e-a-u, è piede è andare questo è ha ho.

Brèche - breccia: è-pe-ru (ruo)-é-è-ce-e, è piede derivante da rottura è questo è.

Bruit-rumore: è-pe-or-u-i-ed, è piede bocca molto avete produce. Bureau-banco, tavolo: e-pe-u-re-c-a-u, è piede sopra cose è ha ho.

But-segno, mira: è-pe-u-ed, è piede sopra costituito.

Cabane - capanna: ca-è-pe-a-in-e, ca (in dialetto significa casa) è piede ha entro è.

Calotte - beretto: co-a-ul-o-ce-ed-e, da co (da testa, da capo) qualche ho questo costrutto è.

Canard - anitra: ce-ò-a-in-a-re-ed, questo da aqua entro ha cosa costituita.

Cane - anitra femina: ce-ò-a-in-e, questo da aqua entro è.

Canot - piccola barca: ce-ò-a-in-o-ed, questo da aqua entro ho costituito.

Car - perchè: ce-a-re, questo ha cosa.

Cercle - cerchio: oc-e-re-ce-ul-e, ochio è cosa questo qualche è.

Certain - certo: ce-e-re-ed-a-in, questa è cosa stabilita ha entro.

Chaud - caldo: cu-a-u-ed, da covare ho prodotto.

Cloche - campana: voc-ul-o-ce-e, voce qualche ho questo è.

Clos - chiuso: ce-ul-a-u-esse, questo qualche ha sopra essere.

Comble - colmo: ce-ó-e-in-è-pe-ul-e, questo sopra in egli è

piede qualche è.

Craindre - temere: ce-ru-a-in-ed-re-e, questo ruina ha (opure da ruina) entro costituita cosa è; opure ce-or-a, questo da nascere, sorgere, entro costituita cosa è.

Cran - tacca, intaglio: ce-ru-a-in, questo rotto ha, opure da rotto, entro.

Créer-creare: ce-or-é-e-re, questo derivante da nascere è cosa.

Creux - cavo: ce-ru-e-u-ce-esse, questo derivante da rotto sopra, opure ho, questo essere.

Danger - pericolo: de (privativo) -a-in-ed-ce-e-re, da mancare entro costituito questo egli cosa.

Dans - nel, nella, negli, nelle: ed-a-in-esse, costituito ha entro essere.

Diner - desinare: ed (edo - mangiare) -i-in-e-re, mangiare avete entro è cosa.

Dompter - domare: de-o-e-in-pe-ed-e-re, toglie ho in egli piede costituisce è cosa.

Drille - straccio: ed-ru-i-ul-ul-e, costituito rotto avete qualche qualche è; opure ed-ru-i-in-ul-e, costituito rotto avete entro qualche è.

Écale - guscio: é-ce-ó-a-ul-e, fuori questo da sopra qualche è. Égarer - sviare: é-ed-ce-a-ir (ire) -e-re, fuori produce questo ha andare è cosa.

Élire - eleggere: é-ul-i-re-e, fuori qualche avete cosa è.

Face - facia: fo-a-ce-e, vuoti (buchi) ha questo è.

Fame - fama: ó-a-e-in-e, molto ha è entro è; opure ó-am-e, molto attorno è. Invece faim corrispondente a fame in italiano si analizza fo-a-i-e-in, vuoto ha egli è entro.

Fat - sciocco, balordo: fo-a-ed, vuoto ha costituito.

Fatras - fascio, cumulo:  $f(\delta)$  -a-ed-re-a-esse, sopra ha costituite cose ha essere.

Femelle - femina in italiano, e foemina in latino: fo-e-e-in-e-ul-ul-e, cavo (buco, vulva) è in egli è qualche qualche è.

Fète - festa: fo-e-esse-ed-e, fuoco è essere prodotto è.

Fiole - ampolla: fo-i-o-ul-e, vuoto egli ho qualche è.

Flacon - bottiglia: fo-ul-a-ce-ó, opure ó-o, -in, vuoto qualche ha questo molto, opure molto ho, entro.

Flanc - fianco: fo-ul-a-in-ce, vuoto qualche ha entro questo. Foudre - fulmine: fo-u-ed-re-e, fuoco molto costituita cosa è.

Frere - fratello: fo (radicale di foemina) -re-e-è-re-e, derivante da cosa fo (vuoto, buco, vulva), è cosa egli; opure f-or-e-è-re-e, ho derivante da nascita è cosa egli.

Gaban-mantello, gabano: te (tego) -ce-a-è-pe-a-in, copre questo

ha è piede ha entro.

Gamelle - scodella: ed (edo-mangiare) -ce-a-e-in-e-ul-ul-e, mangiare questo ha in egli è qualche qualche è.

Gardien - guardiano: oc-a-re-ed-i-e-in, ochio ha cosa costi-

tuito egli è entro.

Glace - ghiaccio: gel-a-ce-e, gelo ha questo è.

Glacière - ghiacciaja: gel-a-ce-i-e-re-e, gelo ha questo avete è cosa è.

Glisser - sdrucciolare: gel-i-esse-esse-e-re, gelo avete, opure gelo va, essere essere è cosa.

Gourmand - ghiottone, mangione; ed (edo-mangiare) -ce-o-u-re-e-in-a-in-ed, mangia questo ho molto cosa in egli ha entro costituito.

Gril - graticola: ed-ce-ur-i-ul, produce questo brucia avete qualche.

Guet - guardia: oc-u-e-ed, ochio sopra è prodotto (costituito).

Habit - abito, vestimento: ó-a-è-pe-i-ed, da sopra è piede avete costituito.

Hampe - asta: ó-a-e-in-pe-e, alto ha in egli piede è.

Hauteur - altezza: haut-e-u-re, alto è ho cosa.

Herbe-erba: analizzabile come il latino Herba alla lettera H colla mutazione dell'a finale in  $\dot{e}$ .

Honte - vergogna, onta: ó-o-in-ed-e, sopra ho entro prodotto è.

Inepte - inetto: in (negativo) -e-apt-e, non è atto egli, opure è.

Ioindre - congiungere: i, opure ed-ce, -o-i-un-ed-re-e, avete, opure produce questo, ho egli uno costituisce cosa è.

Lac - lago: ul-ò-a-ce, qualche da aqua questo.

Léger - leggiero: al (ali) é-ed-ce-e-re, derivante da ali costituito questo è cosa.

Léser'- ledere, in latino laedere: ul-a-e-de (privativo) -esse-e-re, qualche ha egli toglie essere è cosa.

Loup - lupo: al (alo-nutrire, mangiare) -o-u-pe, mangia ho molto piede, opure mangia molto ho piede.

Lueur - bagliore, barlume: lu-e-u-re, luce è ho cosa.

Mâcher - masticare: e-in-a-ed (edo - mangiare) -ce-e-re, è entro ha mangia questo è cosa.

Mâchoire - mascella: mâch-o-i-re-e, mastica ho egli cosa è.

Maison - casa: e-in-a-i-ed-esse-o-in, in egli ha egli costruzione molta entro, opure ho entro, opure ó-o-in, molto ho entro.

Malle - baule , valigia : e-in-a-ul-ul-e , è da entro qualche qualche è.

Marcher - marciare: e-in-a-ir (ire) -ce-e-re, in egli ha andare questo è cosa.

Méchant - cattivo: e-in (negativo) -é-ce-a-in-ed, derivante da non egli questo ha entro costituito.

Milieu - mezzo: e-in-i-lieu, in egli avete luogo.

Mine - aspetto, sembianza: e-in-i-in-e, in egli avete entro è.

Morne - triste, pensieroso: e-in-o-ru (ruo) -in-e, in egli ho ruina entro è.

Nacelle - navicella: in-ò-a-ce-e-ul-ul-e, entro da aqua questo è qualche qualche è.

Nager – nuotare : in-ò-a-ed-ce-e-re, entro da aqua costituisce questo è cosa.

Naître - nascere: l'î rappresenta is essendo stato sostituito l'accento circonflesso alla lettera s, e questa si proferiva dolce, per la assimilazione di un'r alla s, per cui l'î rappresenta le tre lettere irs, e queste rappresentano le voci i-or-esse, la prima in significato di egli, opure di avete, la seconda radicale di orior-sorgere-nascere, e la terza significante essere. Ciò stante l'analisi di naître sarebbe in-a-i-or-esse-ed-re-e, entro ha egli sorge essere costituita cosa è.

Navire - nave: in-ò-a-v-i-re-e, entro da aqua sopra avete cosa è. Néant - niente: in (negativo) -é-a-in-ed, non egli, opure derivante da non, ha entro costituito.

Nier - negare: in (negativo) -i-e-re, non avete è cosa.

Nue - nube: in-u-e, in sopra è.

Obéir - obedire: o-è-pe-é-i-re, sopra è piede egli avete cosa. Ombreux-ombroso: ombre-u-ce-esse, ombra molto questo essere. On - si: o-in, ho entro. Orage - tempesta, burrasca: ò-re-a-ed-ce-e, da cosa aqua costituito questo è.

Oreille-orechia: aur-e-i-ul-ul-e, orechia è egli qualche qualche è.

Oser - osare, ardire: aud (radicale di audeo) -esse-e-re, ardire essere è cosa: l'analisi di aud sarebbe a-u-ed, ha sopra produce.

Outre - oltre: o-u-ed-re-e, ho sopra costituita cosa è.

Pantoufle - pantofola: pe-a-in-ed-o-u-fo-ul-c, piede ha entro costrutto ho sopra vuoto qualche è.

Patte - zampa: pe-a-cd-ed-e, da piede costituito costituito è.

Peau - pelle: pe-ó-e-a-u, piede sopra è ha ho.

Percer - forare: pe-e-ru (ruo) -ce-e-re, piede è rompere questo è cosa.

Petit-piccolo: pe-e-de (privativo) -i-ed, piede è manca avete costituito.

Pince-punta del piede: ap (apice) -in-ce-e, punta entro questo è.

Pincer - pizzicare: ap-in-ce-e-re, punta entro questo è cosa.

Piquer - pungere: ap-i-ce-u-e-re, punta avete questo ho è cosa. Plaire - piacere: pa-ul (pa radicale di pascere, sodisfare)

-a-i-re-e, pasce qualche ha egli cosa è.

Poisson - pesce: pe-ò-a-i-esse-esse-o-in, piede da aqua egli essere essere ho entro.

Pot - vaso: pe-ò-ed, piede aqua costituito.

Prêcher - predicare: pe-or (os , oris) ed-ce-e-re , piede bocca costituisce questa è cosa.

Précis - preciso : pe-re-é-ce-i-esse , piede derivante da cosa questo avete essere.

Prier - pregare: pe-or-i-e-re, piede parla avete è cosa.

Prix - prezzo: pe-re-i-ce-esse, piede cosa avete questo essere.

Puits - pozzo: pe-u-i-ed-esse, piede aqua avete costituito essere, opure pe-ò-u-i-ed-esse, piede aqua molta avete costituito essere.

Querelle - questione: ce-u-e-or-è-ul-ul-e, questo molto è parlare è qualche qualche è.

Queux - cuoco: cu-e-u-ce-esse, cova (scalda) è ho questo essere. Rabais - ribasso: re-a-bais, cosa ha basso.

Race - razza: or (orior)-a-ce-e, da nascita questo è.

Racheter - ricomperare: re-ó-acheter, cosa sopra comperare.

Racine - radice: or-a-ce-i-in-e, sorge ha questo avete entro è.

Rage - rabia: ir-a-ed-ce-e, da ira prodotto questo è, opure ira ha produce questo è.

Railler - motteggiare: or-a-i-ul-ul-e-re, da bocca egli qualche qualche è cosa.

Raison - ragione: or-a-i-ed-esse-o-in, da bocca egli costituito essere ho entro, opure 6-o-in, molto ho entro.

Rat - topo: ru (ruo) -a-ed, rovina (rosica) ha produce.

Ride - ruga, crespa: ir-i-ed-e, ire (andare, via) avete costituito è: tale sarebbe l'analisi, se la parola ride fu applicata nel senso traslato, che una crespa per la sua conformazione assimiglia ad una via; se poi si è voluto indicare il deperimento di un corpo, l'analisi potrebbe essere ru (ruo) -i-ed-e, rottura (deperimento) avete prodotto è.

Rideau - cortina: rid (crespe, piegature) -e-a-u, piegature è ha ho.

Rien - niente: re-i-e-in, cosa avete è non.

Rire - ridere: or (os, oris) -i-re-e, bocca avete (opure va) cosa è. Ris - riso: or-i-re-esse, opure ed-esse, bocca avete (opure va) cosa (opure prodotto) essere.

Rôti - arrostito: ur-o-esse-ed-i, bruciato ho essere costituito avete.

Rouler - rotolare: ir-o-u-ul-e-re, andare ho sopra qualche è cosa.

Route - via, strada: ir-o-u-ed-e, andare ho sopra costituito è. Ruelle - vicolo: ir-u-e-ul-ul-e, andare sopra è qualche qualche è. Sable - sabia, arena: esse-ò-a-e-pe-ul-e, essere da aqua è piede qualche è.

Sage - savio: sa (sapere) -ed-ce-e, sa costituito questo è.

Sentier - sentiero: esse-é-in-ed-i-e-re, essere in fuori costituito avete egli cosa.

Soin-cura: esse-o-in, essere sopra entro, opure essere ho entro. Sombre - oscuro, tetro: esse-ombr-e, essere ombra egli, opure è. Sot - sciocco, inetto: esse-o-de (privativo), essere ho mancante. Stérile - sterile: ust (urst) -é-re-i-ul-e, derivante da bruciato

Stérile - sterile: ust (urst) -é-re-i-ul-e, derivante da bruciato cosa egli qualche è.

Subir - essere sottoposto: esse-u-è-pe-i-re, essere sopra è piede avete cosa.

Sur - sopra: esse-u-re, essere sopra, alto, cosa.

Taille - taglio: de (privativo) -a-i-ul-ul-e, da toglie egli qualche qualche è. Taire - tacere: te (tego) -a-i-re-e, coperto ha egli cosa è, opure da coprire.

Tard - tardi: aet-a-re-ed, da età (tempo) cosa costituita.

Temps - tempo: aet-é-e-in-pe-esse , derivante da età in egli piede essere.

Terrine - vaso di terra: terra-i-in-e, terra avete entro è.

Toit - tetto: te (tego) -o-i-ed, coperto ho egli costrutto.

Tomber - cadere: de (privativo) -o-e-in-è-pe-e-re, manca ho in egli è piede è cosa.

Trace - traccia: ed-ir-a-ce-e, costituito da andare questo è.

Trou-buco: ed-ru-o-u, prodotta rottura ho molto.

Trouble - torbido: ed-re-o-u-è-pe-ul-e, costituita cosa ho sopra è piede qualche è.

Troup - truppa: ed-re-o-u-pe, costituita cosa ho molti piedi.

Tuer - uccidere: de-u-e-re, toglie molto è cosa.

Unir-unire: un-i-re, uno avete cosa.

Vain - vano: fo (vuoto) -a-in, vuoto ha entro.

Vaincre - vincere: ó-a-in-ce-re-e, sopra ha, opure da sopra, entro questo cosa è.

Vautour - avoltojo: av-a-u-tour, uccello ha alto gira.

Veille - veglia: v-e-i-ul-ul-e, sopra è egli qualche qualche è. Vénerie - veneria: av (avis) -é-in-e-re-i-e, derivante da uccelli entro è cosa egli è.

Vertu - virtù: ó-e-re-ed-u, molto egli cosa costituita sopra. Vétéran - veterano: ó-aet-é-re-a-in, derivante da età molta cosa ha entro.

Vide - vuoto: fo-i-ed-e, vuoto avete costituito è.

Voile - velo: v-o-i-ul-e, sopra ho egli qualche è.

Voir - vedere: ó-o-i-re, sopra ho egli cosa.

Vol - volo: v-ó-ul, sopra alto qualche, opure av-ó-ul, uccello alto qualche.

Vomir - vomitare: v-o-e-in-i-re, sopra ho in egli, opure  $\grave{e}$  entro, avete cosa.

Sono analizzate le parole Foible - debole nell'articolo sulla lettera B al numero 1, Larme - lacrima nell'articolo C al num. VIII, France - Francia nell'articolo F al numero III, Fade - scipito al successivo numero IV, Oie - oca nell'articolo OUV al numero 2, Hardi-ardito, Haut-alto, Herse-erpice, Hisser-alzare, Hors-fuori,

e Habler - chiacchierare nell'articolo H, Blanc - bianco, e Blond-biondo nell'articolo L al numero II, Lire - leggere al successivo numero XI, Blane - biasimo nell'articolo M al numero 2, Mere - madre al successivo numero 4, Nappe - tovaglia nell'articolo N al numero 3, Peuple - popolo nell'articolo P al numero 7, Poulpe - polpa al successivo numero 9, Rue - strada nell'articolo R al numero 6, Ane - asino nell'articolo S al numero 6, Saut - salto al successivo numero 8, Sermon - sermone, e Sec - secco al successivo numero 9, Sourd - sordo al successivo numero 11, Bateau - batello nell'articolo OUV al numero 2.

V. Analisi di alcune parole spagnuole.

Aclarar - rischiarare: a-ce-lu-a-re-a-re, ha questo luce ha cosa ha cosa.

Atar - legare: a-ed-a-re, ha costruisce ha cosa.

Bindo - vedovo: b (rappresentante un v significante fo - vuoto, privo) i-in-ed-o, privo avete entro costituito ho.

Brando - ballo, danza: è-pe-ir (ire) -a-in-ed-o, è piede da andare entro costituito ho.

Cabo - fine, termine, capo: co-a-è-pe-ho, capo ha è piede ho. Cegar - accecare: oc-e-ed-ce-a-re, ochj fuori produce questo ha cosa.

Doble - dopio: du-è-pe-ul-e, due è piede qualche egli, opure è.

Duda - dubio: du-ed-a, due produce ha.

Echar - scacciare: e-ce-a-re, fuori questo ha cosa.

Falto - mancante: fo-a-ul-ed-ho, vuoto ha qualche costituito ho.

Fuisca - scintilla, favilla: fo-i-esse-ce-ha, fuoco avete essere questo ha.

Ganar - guadagnare: ed-ce-a-in-a-re, produce questo ha entro ha cosa.

Gruesso - grosso: ed-ce-re-u-e-esse-esse-ho, produce questo cosa molto è essere essere ho.

Hablar - parlare: fa (for, faris) -è-pe-ul-a-re, parla è piede qualche ha cosa.

Hambre - fame: ham (fam) -è-pe-re-e, fame è piede cosa è; fam, fo-a-e-in, vuoto ha in egli, opure è entro.

Hermano - fratello: germ-a-in-o, da germe entro ho.

Hurtar - rubare: h (fa) -u-re-ed-a-re, fa sopra cosa costituito ha cosa.

Iarro - boccale: i-ò-a-re-o, avete da aqua cosa cosa ho.

Lama - fango: ul-ò-a-e-in-a, qualche da aqua in egli ha.

Llama - fiamma: l (fo, fuoco) -ul-a-e-in-a, fuoco qualche ha in egli ha.

Llamar - chiamare: l (vo, opure voc) ul-a-e-in-a-re, voce qual-

che ha in egli ha cosa.

Llano - piano: ul-lu-a-in-ho, qualche luce ha, opure da luce, entro ho.

Llave - chiave: ul-ul-a-v-e, qualche qualche ha sopra è.

Madrasta - matrigna: madr-a-esse-ed-a, madre ha essere costituito ha.

Mascar - masticare: e-in-a-ed (edo-mangiare) -esse-ce-a-re, in egli ha mangia essere questo ha cosa.

Mojar - bagnare: e-in-ò-i-a-re, in egli aqua avete ha cosa.

Nada - niente: in (negativo) -a-ed-a, non ha costituito ha.

Narra - favola: in-a-or-or-a, entro ha parla parla ha; opure in-ha-or-re-ha, entro ha parla cosa ha.

Noche - notte: in (negativo) -o-ce-e, non ho questo è.

Ojal - ochiello: oi-a-ul, ochio ha qualche.

Olvido - oblio: o-ul-v-i-ed-o, ho qualche vuoto avete prodotto ho.

Parado-fermo: pe-a-re-a-ed-o, piede ha cosa ha costituito ho.

Perenal - perpetuo: pe-e-re-e-an-a-ul, piede è cosa è qualche da anni.

Quebrado - rotto: ce-u-e-è-pe-ru-a-ed-o, questo ho è è piede rotto ha, opure da rottura, costituito ho.

Quedo-fermo: cu-e-ed-o, quieto è costituito ho.

Rocio - rugiada: re-ò-ce-i-o, cosa aqua questo egli ho.

Ruar-andare passeggiando: ir-u-a-re, andare sopra ha cosa.

Ruego-prego: or-u-e-ed-ce-o, parla molto è produce questo ho.

Sacar - trar fuori: ex-a-ce-a-re, fuori ha questo ha cosa.

Senda-sentiero: esse-e-in-ed-a, essere fuori entro costituito ha.

Silo-buca da grano: os-i-ul-o, bocca avete qualche ho.

Sobrar - avanzare, restare: esse-ó-è-pe-re-a-re, essere sopra è piede cosa ha cosa.

Subir - salire: esse-u-è-pe-i-re, essere sopra è piede avete cosa. Tapar - turare: te (tego) -a-pe-a-re, copre ha piede ha cosa.

Teja - tegola: te-i-a, copre egli ha.

Tienda-tenda: te-i-e-in-ed-a, copre egli fuori entro costituito ha.

Toca - velo: te-o-ce-a, copre ho questo ha; se l'o si pronuncia chiuso sarà da interpretarsi per sopra.

Turrar - arrostire: ed-ur-ur-a-re, prodotto brucia brucia ha cosa; opure ed-ur-re-a-re, prodotto brucia cosa ha cosa; opure ed-u-ur-re-a-re, prodotto molto brucia cosa ha cosa.

Ubre - poppa: u-è-pe-re-e, sopra è piede cosa è.

Uraco-buco: u-ru-a-ce-ho, sopra rotto ha questo ho.

Vadil-badile: v-a-ed-i-ul, da sopra costituito avete qualche.

Vanda - banda, compagnia: v-a-in-ed-a, molti ha entro costituito ha.

Vanda - banda, fascia: v-a-in-ed-a, da sopra entro costituito ha. Vizco - losco: vid-ex-ce-o, vede fuori questo ho.

Zabra - barchetta: ed-esse- $\grave{o}$ -a- $\grave{e}$ -pe-re-a, costituita essere da

aqua è piede cosa ha.

Sono analizzate le parole Ganso - oca nell'articolo OUV al
numero 2, Harnero - vaglio, Haca, e Hacha - scure, Hastio -

numero 2, Harnero - vaglio, Haca, e Hacha - scure, Hastio - nausea, Hizar - issare nell'articolo H, Pueblo - popolo nell'articolo P al numero 7, Sobre - sopra nell'articolo S al numero 11, e Venda-benda nell'articolo OUV al numero 18.

VI. Analisi di alcune parole tedesche.

Aber - ma: a-è-pe-e-re, ha è piede è cosa. Si opina essere aperta la e di aber, ma sicome non si ha un dizionario, che indichi quando sia a ritenersi chiusa, e quando aperta, così talora potrà essere errato il significato applicato alle e delle parole tedesche citate in questo libro.

Adel - nobile: ó-a-ed-e-ul, da molto costituito è qualche.

Adler-aquila: ó-a-ed-ul-e-re, da alto costituita qualche è cosa.

Alt-vecchio: a-ul-aet, ha qualche età; opure ó-a-ul-ed, da molto, opure da sopra, qualche costituito.

Alter - vecchiaja: alt-e-re, vecchio è cosa.

Ast - ramo: ó-a-esse-ed, da sopra, opure sopra ha, essere costituito.

Auch - anche: a-u-ce, ha ho, opure ha sopra, questo.

Auf-sopra: a-u-f, ha ho sopra, opure ha sopra ho.

Aus - fuori: a-u-ex, ha ho fuori.

Beglauben – accreditare, Bekennen – confessare, Beklagen – compiangere, Bereden – persuadere, Besitzen – possedere, Blitz – baleno, Bohren – forare, Born – sorgente, Brechen – rompere, ana-

lizzate nell'articolo B al numero 1, e Bach-ruscello, Berg-monte, Brand-abbruciamento, Braten - arrostire, Braun - bruno, Brüllen-ruggire, Brunnen - fontana al successivo numero 2.

Bähre - bara: è-pe-ó-a-h-re-e, è piede da sopra ho cosa è.

Bearbeiten - lavorare: è-pe-e-arbeiten, è piede è lavorare.

Bedienen - servire: è-pe-e-dienen, è piede è servire.

Beule - tumore: è-pe-e-u-ul-e, è piede è sopra qualche è.

Bleichen - imbiancare: è-pe-lu (luce) -e-i-ce-e-in, è piede luce è, opure derivante da luce, egli questo è entro.

Blenden-abbagliare: è-pe-lu-e-in-ed-e-in, è piede luce è, opure

derivante da luce, entro produce è entro.

Brauch - uso: e-pe-re-a-u-ce, è piede cosa ha, opure da cosa, opure ir-a da andare, ho questo.

Brennen-bruciare: è-pe-ur-e-in-in-e-in, è piede bruciare è en-

tro entro è entro.

Bresche - breccia: è-pe-ru-e-esse-ce-e, è piede derivante da rottura essere questo è.

Das - il, lo: ed-a-esse, costituito ha essere.

Degen - spada: de (privativo) -ed-ce-e-in, toglie costituito questo è entro; opure ed-e-ac (acus) -e-in, costituita è punta è entro.

Demüthig - umile, sommesso: de (privativo) -müthig, non coraggioso, mancante coraggio.

Dorf - villaggio: ed-o-re-f, costruzioni (case) ho cosa molte.

Edel - nobile: ó, opure ó-e, -ed-e-ul, alto, opure derivante da alto, molto, o sopra, costituito è qualche.

Ehre - onore: e-h-re-e, è molto cosa è.

Eifer - zelo, fervore: e-i-fo (fuoco) -e-re, è egli fuoco è cosa.

Eile-fretta: e, opure ó-e, -i-ul-e; è, opure molto è, va qualche è.

Ein - uno: e-i-un, è egli uno.

Ende-fine: e-in-de (privativo), è entro manca; opure e-in (negativo) -ed-e, è non costituisce è.

Erbauen, erbrechen, erfüllen – fabricare, rompere, empire: e-re-bauen, brechen, füllen, è cosa fabricare, rompere, empire.

Essen - mangiare: ed-esse-e-in, mangiare essere è entro.

Falte - piega, crespa: fo-a-ul-ed-e, vuoto ha qualche costituito è.

Fast-quasi: fo-a-esse-ed, da vuoto, opure vuoto ha, essere costituito.

Faul - marcio: fo-a-u-ul, da vuoto ho qualche.

Feind - nemico: fa-e-in (negativo) -ed, fa è non costituito; opure fe-in-ed, fede non costituisce; opure fo (radicale di foedus) -e-in-ed, non derivante da fo costituito; opure fe-in-de, fede entro manca,

Fest - fermo: ó-e-esse-ed, molto è essere costituito.

Feuer - fuoco: fo-e-u-e-re, fuoco è ho è cosa.

Frage - dimanda: far (for, faris) -a-ed-ce-e, da parlare costituito questo è; fra: analizzabile anche f-or-a-, ho, opure fa da bocca.

Frech - audace: ó-e-re-e-ce, molta è cosa è questo: opure oir-e-ce, molto andare è questo.

Fressen - divorare: ó-re-essen, molta cosa mangiare.

Gebinde - cerchiatura: ed-ce-e-binde, costituisce questo è fascia.

Gerede - discorso: ed-ce-e-rede, costituisce questo è parla.

. Glanz - lustro, splendore: ed-ce-lu-a-in-ed-esse, prodotto questo da luce entro costituito essere.

Glas - vetro: ed-ce-lu-a-esse, costituito questo da luce essere.

Grab - fossa: ed-ce-ru-a-è-pe, costituito questo da rottura, opure rottura ha, è piede.

Haar - pelo: h-a-a-re, da sopra ha cosa.

Hafen - porto di mare, olla: ò-a-fo-e-in, da aqua vuoto è entro; opure ò-a-ho-e-in, da aqua ho è entro.

Hals-collo: h-a-ul-esse, sopra ha, opure da sopra, qualche essere.

Hand - mano: h-a-in-ed, da sopra entro costituito.

Hart - duro, sodo: h-a-re-ed, da molto cosa costituita.

Haut - cute, pelle: ó-a-u-ed, da sopra, opure sopra ha, ho costituito.

Heben - alzare: h-e-è-pe-e-in, derivante da alto è piede è entro.

Heer - esercito: h-e-e-re, derivante da molti è cosa.

Hehr - sublime: h-e-h-re, molto è alta cosa.

Held - eroe: h-e-ul-ed, molto è qualche costituito.

Herbe - aspro: h-e-ru-è-pe-e, molto è ruina (punge) è piede è.

Herkommen - venire: h-e-re-kommen, ho è cosa venire.

Herr - signore: h-e-re-re, molto è cosa cosa.

Hersagen - recitare: h-e-re-sagen, ho, opure molto, cioè ad alta voce, è cosa dire.

Kalt - freddo: cu-a-ul-de (privativo), da cu, cioè da caldo, qualche manca.

Kein - nessuno: ce-e-in (negativo), questo è non.

Kelch - calice, coppa: cu-e-ul-ce, contiene è qualche questo.

Kern - grano: k-e-or (orior-nascere) -in, questo è nasce entro.

Knabe - fanciullo: cu-in-a-è-pe-e, da in culla è piede è.

Krank - ammalato: ce-ru-a-in-ce, questo ruina ha entro questo.

Kreis - cerchio, giro; oc-re-i-esse, ochio cosa è egli essere.

Lachen - ridere; ul-ó-a-ce-e-in, qualche da sopra questo è entro.

Laub - foglie, frondi: ul-a-u-è-pe, qualche ha sopra è piede.

Laube - pergola: ul-a-u-è-pe-e, qualche ha sopra è piede è.

Lauch - porro: ul-a-u-ce, qualche ha sopra questo.

Lauge-ranno, bucato: ul-ò-a-ed-ce-e, qualche da aqua sopra produce questo è, opure ul-a-ò-ed-ce-e, qualche ha aqua produce questo è.

Leben - vivere: al (alo-nutrire) -e-è-pe-e-in, nutre è, opure derivante da nutrire, è piede è entro.

Leib - corpo: al-e-i-è-pe, nutre è, opure derivante da nutrire, egli è piede.

Leicht-leggero: al (ali) -e-i-ce-ed, ali è egli questo costituito. Leichten - lucere: lu-e-i-ce-ed-e-in, luce è egli questo produce è entro.

Lein - lino: lu-e-in, luce è entro (cioè bianco).

Machen - fare: e-in-a-ce-e-in, è entro ha questo è entro.

Malen - dipingere: e-in-\(\delta\)-a-ul-e-in, \(\delta\) entro da sopra qualche \(\delta\) entro.

Manchmal - qualche volta: e-in-a-in-ce-e-in-a-ul, è entro ha entro questo è entro ha qualche.

Meer - mare: e-in-ò-e-e-re, in egli aqua è è cosa, opure in egli derivante da aqua è cosa.

Mehr - più: e-in-e-h-re, in egli è sopra cosa.

Melk - che ha latte: e-in-e-al (alo) -ce, in egli è nutre questo.

Nach - dopo, dietro: in-ó-a-ce, in da sopra questo.

Nadel - ago: in-a-ed-e-ul, da entro costituito è qualche.

Nagel-chiodo: in-a-ed-ce-e-ul, da entro costituito questo è qualche; Nägel in plurale: in-a-ó-ed-ce-e-ul, da entro molti (più) costituito questo è qualche.

Nahe - vicino: in-a-h-e, entro ha molto è.

Narbe - cicatrice: in-a-ur-è-pe-e, entro ha bruciato è piede è.

Nasz - molle, bagnato: in-ò-a-esse-esse, entro aqua ha, opure da aqua, essere prodotto essere.

Nebel - nebbia: in-ò-e-è-pe-e-ul, entro derivante da aqua è piede è qualche.

Nest - nido: in-e-esse-ed, entro è essere costituito.

Netz-rete: in-e-ed-ed-esse, entro è costrutto produce essere.

Nur - solamente: in-u-re, non sopra cosa, opure un-ù-re, uno ho cosa.

Oben - sopra: ó-è-pe-e-in, sopra è piede è entro.

Ober - superiore: ó-è-pe-e-re, sopra è piede è cosa.

Ofen - forno: o-fo-e-in, ho fuoco è entro.

Pelz - pelle: pe-6-e-ul-ed-esse, piede sopra è qualche costituito essere.

Pfad - sentiero: pe-f-a-ed, piede da sopra costituito.

Pfand - pegno: pe-f-a-in-ed, piede da sopra entro costituito.

Pflicht - dovere: pe-f-ul-i-ce-ed, piede sopra qualche avete questo costituito.

Pinsel - pennello: ap- (apice - punta) -i-in-esse-è-ul, punta avete entro essere è qualche.

Plärren – strillare: pe-ul-a-ó-or-re-e-in, piede qualche ha molto bocca cosa è entro, opure pe-ul-a-e-or-or-e-in, piede qualche ha è bocca bocca è entro.

Pracht - magnificenza: pe-re-ó-a-ce-ed, piede cosa da molto questo produce.

Prangen - pompeggiare: pe-re-ó-a-in-ed-ce-e-in, piede cosa da molto entro produce questo è entro.

Pressen - comprimere: pe-re-ó-e-esse-esse-e-in, piede cosa sopra è, opure derivante da sopra, essere essere è entro.

Putz - ornamento: pe-u-ed-ed-esse, piede sopra costrutto costituisce essere.

Quaken-gracidare: voc-u-a-ce-e-in, da molta voce questo è entro. Quelle-sorgente: ce-u-e-ul-ul-e, questo sopra è qualche qualche è.

Quieken - stridere: voc-u-i-e-ce-e-in, voce molta avete, opure egli, è questo è entro; opure derivante da avete molta voce que-sto è entro.

Rabe-corvo: or (os, oris) -a-è-pe-e, bocca (voce) ha è piede è, opure ru (ruo) -a-è-pe-e, da ruina è piede è.

Rache - vendetta: ir (ira) -a-ce-e, da ira questo è.

Rachen-gola, bocca: or-a-ce-e-in, bocca ha questo è entro.

Rad - ruota: ir (ire) -a-ed, da andare costituito.

Rand - orlo: re-ó-a-in-ed, cosa da sopra, opure sopra ha, entro costituita.

Ranzen - valigia: ire-a-in-ed-esse-e-in, da andare entro costituito essere è entro.

Rasen - arrabiare: ira-a-ed-esse-e-in, da ira, opure ira ha, prodotto essere è entro.

Raub - rapina: ru-a-u-è-pe, da rovina, opure rovina ha, molto è piede.

Rauch - fumo: ur-a-u-ce, da bruciare sopra questo.

Raum - spazio: ir-a-u-e-in, da andare molto è entro.

Recht - diritto: re-e-ce-ed, cosa è questa stabilita.

Rede - discorso: or-e-ed-e, derivante da bocca costituito è.

Regen - pioggia: ò-re-e, opure re-ò-e, -ed-ce-e-in, derivante da cosa aqua, opure cosa derivante da aqua, costituito questo è entro.

Reis-riso, in latino oryza: ò-re-e-i-esse, derivante da cosa aqua egli essere.

Reise - viaggio: ir (ire) -e-i-esse-e, andare è, opure derivante da andare, egli essere è.

Rennen - correre: ir-e-in-in-e-in, derivante da andare entro entro è entro.

Renten - rendere: re-e-in-ed-e-in, derivante da cosa entro produce è entro.

Risz - straccio: ru-i-esse-ed-esse, rotto avete essere prodotto essere.

Risz - disegno, abbozzo: re-i-esse-ed-esse, cosa avete essere prodotta essere.

Rosz - cavallo: ir-o-esse-ed-esse, andare ho essere costituito essere.

Rufen - chiamare, gridare: or-u-f-e-in, bocca ho molto è entro.

Rund - rotondo: ir-u-in-ed, andare sopra entro prodotto.

Sache - cosa: esse-ha-ce-e, essere ha questo è.

Saft - succo: esse-ha-f-ed, essere ha sopra prodotto.

Singen - cantare: os-i-in-ed-ce-e-in, bocca avete entro produce questo è entro.

Saum - orlo: esse-a-u-e-in, essere ha sopra è entro.

Schade - danno: esse-ce-a-de, essere questo ha manca.

Schaf - pecora: esse-ce-a-ov (ovis), essere questo ha pecora.

Schau - mostra: esse-ce-a-u, essere questo ha sopra.

Schauen - guardare: esse-ce-a-u-e-in, essere questo ha sopra è entro.

Schaum-schiuma: esse-ce-a-u-e-in, essere questo ha sopra in egli.

Schelten - gridare, far rumore: s, opure os, -ce-e-ul-ed-e-in, fuori, opure voce, questo è qualche produce è entro.

Scherz - scherzo: s-ce-e-re-ed-esse, fuori questa è cosa prodotta essere.

Schlaf - sonno: esse-ce-ul-a-f, essere questo qualche ha vuoto. Schlafen - dormire: schlaf-e-in, sonno è entro.

Schlau - sagace: esse-ce-ul-a-u, essere questo qualche ha sopra, molto; opure esse-ce-lu-a-u, essere questo da luce molto.

Schreiten - avanzarsi: s-ce-ir-e-i-ed-e-in, fuori, opure essere, questo derivante da andare egli costituito è entro.

Schrey - grido: s-ce-or-e-y, fuori, opure essere, questo bocca è molto; opure os-ce-re-e-y, bocca questa cosa è molto.

Schweiss - sudore: s-ce-w-e-i-esse-ed-esse, fuori questo derivante da sopra egli essere prodotto essere.

See - lago: esse-ò-e-e, essere derivante da aqua è.

Sehr - molto: esse-e-ó-re, essere è molta cosa.

Sitte-uso, costume: us-i-ed-ed-e, uso avete costituito costituito è.

Solcher - tale: esse-o-ul-ce-e-re, essere ho qualche questo è cosa.

Spät: tardo: esse-pe-aet, essere piede età.

Sprache - parola: esse-pe-or-a-ce-e, essere piede da bocca, opure bocca ha, questo è; opure os-pe-re-a-ce-e, voce piede cosa ha questo è.

Sprechen - parlare: esse-pe-or-e-ce-e-in, essere piede derivante da bocca questo è entro; opure os-pe-re-e-ce-e-in, voce piede cosa è questo è entro.

Stab - bastone: ast-a-è-pe, asta ha, opure da asta è piede.

Stark - forte: esse-ed-a, opure ó-a, -re-ce, essere costituito ha, opure da molto, cosa questo.

Stengel - stelo: ast-e-in-ed-ce-e-ul, asta è, opure derivante da asta, entro costituito questo è qualche.

Sterben - morire: esse-de (privativo) -e-re-è-pe-e-in, essere manca è cosa è piede è entro: opure esse-ed-e-ru-è-pe-e-in, essere prodotta è ruina è piede è entro.

Stern - stella: aster-in, astro entro.

Stock - bastone: ast-o-ce-ce, asta ho questo questo.

Strasse - strada: esse-ed-ir-a-esse-esse-e, essere costituito da andare essere essere è.

Stroh - paglia: ast-re-o-h, aste cosa ho molte.

Suchen - cercare: esse-aug-e-in, essere ochj è entro, opure esse-u-ce-e-in, essere sopra questo è entro.

Tapfer - valente, valoroso: ed-a-pe-f-e-re, costituito ha, opure da produrre, piede molto è cosa.

Tauchen - tuffare: yd-a-u-ce-e-in, aqua ha, opure da aqua, sopra questo è entro.

Taufe - battesimo: yd-a-u-f-e, da aqua, opure aqua ha, so-pra ho è.

Teich - stagno: yd-e-i-ce, derivante da aqua egli questo, opure ed-ò-e-i-ce, prodotto derivante da aqua egli questo.

Tief-fondo: ed-i-e-f-o, costituito avete è vuoto.

Tod - morte: de-o-ed, mancanza ho prodotta.

Traben - trottare: ed-ir-a-è-pe-e-in, costituito da andare è piede è entro.

Treppe - scala: ed-ir-e-pe-pe-e, produce andare è piede piede è. Ueben - esercitare: u-e-è-pe-e-in, sopra è, opure derivante da sopra, è piede è entro.

Um - intorno: u-e-in, sopra in egli.

Ungleich - ineguale: u-in-gleich, ho non eguale.

Verachten - sprezzare: fo-e-re-achten, vuoto è cosa stimare.

Verbinden - collegare: fa, opure ho, -c-re-binden, fa, opure ho, è cosa legare.

Vergehen - passare: v-c-re-gehen, fa, opure ho, è cosa andare. Verreden - disdire: fo-e-re-reden, vuoto è cosa dire.

Viel - molto: ó-i-e-ul, molto avete è qualche.

Voll - pieno: v-o-ul-ul, sopra, opure molto, ho qualche qualche. Wache - guardia: w-a-ce-e, da sopra, opure sopra ha, questo è.

Wachen - vegliare: w-a-ce-e-in, da sopra, opure sopra ha, questo è entro.

Wallen - bollire: w-a-ul-ul-e-in, sopra ha, opure da sopra, qualche qualche e entro.

Wand-parete, muro: w-a-in-ed, sopra, alto, ha entro costrutto. Warten - guardare, aspettare: w-a-re-ed-e-in, da sopra, opure sopra ha, cosa costituita è entro.

Wedel-coda: ó-e-ed-e-ul, sopra è costituito è qualche.

Weise - saggio: ó-e-i-ed-esse-e, molto è egli costituito essere è. Weise - modo, maniera: ho-e-i-ed-esse-e, ho è egli stabilito essere è.

Welt - mondo: ó-e-ul-ed, sopra è qualche costituito.

Werk - opera: ho-e-re-ce, ho è cosa questo.

Wie - come: w-i-e, sopra, opure ho, avete è.

Wimper - palpebra: ó-i-e-in-pe-e-re, sopra avete in egli piede è cosa.

Wort - parola: w-or- (os - oris) -ed, ho bocca produce, opure vo-re-ed, voce cosa prodotta.

Zauber - magia: ed-os-a-u-è-pe-e-re, costituito da bocca ho è piede è cosa.

Zaum-briglia: ed-os-a-u-e-in, costituito da bocca ho è entro. Zehren - mangiare e bere: ed (edo) -esse-e-h-re-e-in, mangiare essere è molto cosa è entro.

Zerarbeiten - ammazzarsi a lavorare: ed-esse-ó-e-re-arbeiten, produce essere derivante da molto, opure molto è, cosa lavorare.

Zerbrechen - spezzare: ed-esse-ó-e-re-brechen, produce essere derivante da molto, opure molto è, cosa rompere.

Zoll \* dazio: dà-esse-o-ul-ul, dà essere ho qualche qualche.

Zweyfel - dubio: zwey-f-e-ul, sopra due è qualche.

Sono analizzate le parole Kaiser - imperatore, e König - re, nell'articolo sulla lettera C al numero XI, Feyern - festeggiare, Fladen - focaccia, Flimmern - scintillare, Flinken - lucicare, Funke - scintilla, Bruder - fratello, Fach - cassettino, Fächer ventaglio, Fade - scipito, Fall - caduta, Fallen - cadere, Farzen tirar peti, Faseln - figliare, Fasz - botte, Feder - penna, Fehl difetto, Fehlen - mancare, Felgen - arare, Fenchel - finocchio, Fist - peto, Flau - debole, Flicken - rapezzare, Flieder - sambuco, Frau - donna, Freund - amico, Frist - termine, Furche - solco, Furz - peto, Vetter - zio, cugino, Dach - tetto, Decken - coprire, Fell - pelle, Fels - roccia, rupe, Fett - grasso, Fette - comignolo, Firniss - vernice, Firste - sommità, Fleisch - carne, Flor - velo, Forst - comignolo, Fracht - carico, Feucht - umido, Fisch - pesce, Vogel - uccello nell'articolo F ai numeri III, IV, VI, VII, e VIII, Gans - oca nell'articolo OUV al numero 2, Hacken - uncino, Hirn - cervello, Hoch - alto, Holper - monticello nell'articolo H, Lesen - leggere nell'articolo L al numero XI, Mutter nell'articolo M

al numero 4, Napf - nappo, Nacht - notte nell'articolo N ai numeri 3, e 4, Sand - sabbia, Sage - voce, Sagen - dire, Sang - canto, Stein - sasso, Sole - aqua salsa, Sonne - sole, Sommer - estate, Sau, e Schwein - porco nell'articolo S ai numeri 8, 11, e 12, Zeit - tempo, Zaudern - indugiare, Zögern - temporeggiare, Zahn, e Zacken - dente, Zeichen - segno, Zorn - collera, Zuerst - daprima, Zuletzt - da ultimo nell'articolo Z al numero 4, Wasser - aqua, Bad - bagno, Rube - rava, Apfel - pomo, Wahr - vero, Was - ciochè, Walchen-ondeggiare, Waschen-lavare, Waten-guadare, Weiherpeschiera, Welle - onda, Woge - flutto, Wolke - nube, Walgen volgere, Windel - benda, Werful - cima, Wirbel - cocuzzo, Wacker bravo, Weit-largo, Werth-valore, Wachsen-crescere, Warmcaldo, Wimpel - fiamma, Wuth - furore, Waise - orfano, Weib femina, Wind - vento, Waschen - ciarlare, Winseln - quaire, Weidmann - cacciatore, Winter - inverno, Wackeln, e Wanken vacillare, Watte - ovatta, Weiden - pascolare, Wolle - lana, Wein - vino nell'articolo sulle lettere O U V ai numeri 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, e 26.

VII. Analisi di alcune parole inglesi.

Alike - eguale, simile: a-ul-ik-e, ha qualche imagine è.

Areek - fumante: a-ur-e-e-ce, ha brucia avete, opure derivante da bruciare, è questo.

Ashes - cenere: a-us (urs da uro) h-ed-esse, ha bruciato molto è prodotto essere.

Be - essere: è-pe-e, è piede è.

Bee - ape: ap-e-e, ape avete, opure egli, è.

Blend - mescolare: è-pe-ul-e-in-ed, è piede qualche è entro produrre.

Break - rompere: è-pe-ru (ruo) -e-a-ce, è piede rompe è ha, opure derivante da è rompe, questo.

Breed - generare, produrre analizzata nell'articolo B al num. 2.

Burn - bruciare: è-pe-ur-in, è piede brucia entro.

Clear - chiaro: ce-lu-e-a-re, questo luce è ha cosa.

Cloak - mantello: ce-ul-ó-a-ce, questo qualche sopra ha, opure da sopra, questo.

Coat - abito, veste: ce-ó-a-ed, questo da sopra costituito; opure ce-ó-a-te (tego), questo sopra ha copre.

Crease - increspare, solcare: ce-ru-e-a-esse-e, questo derivante

da rompere, opure rompe avete, ha essere è: forse la r potrebbe rappresentare il verbo ire, andare.

Creep - strisciare, serpeggiare: ce-ir-e-e-pe, questo andare avete

è piede.

Dark - oscuro: te (tego) -a-re-ce, coperto ha cosa questo.

Deep - profondo, fondo: de (privativo) -e-e-pe, manca, opure basso, avete è piede.

Dell - vallicella, cavo: de (privativo) -e-ul-ul, manca, opure

basso, è qualche qualche.

Dew - rugiada: ed-e- $\dot{o}$ , prodotto avete aqua; opure yd-e- $\dot{o}$ , aqua avete sopra.

Do - fare: ed-o, produce ho.

Dress - vestire, adornare, allestire: ed-re-e-esse-esse, costruire cosa è essere essere.

Eld - vecchiaja: ó-e-ul-aet, molto è qualche età.

End - fine, termine: e-in-ed, è non prodotto; opure e-in-de (privativo), è entro manca.

Fire - fuoco: fo-i-re-e, fuoco avete cosa è.

Fret - rodere: f-ru-e-ed, sopra, opure ho, ruina è prodotta.

Get - ottenere, acquistare: ed-ce-e-ed, produce questo è prodotto.

Glare - bagliore, splendore; ed-ce-lu-a-re-e, prodotto questo da luce cosa è.

Gleam - barlume: ed-ce-lu-e-a-e-in, prodotto questo derivante da luce ha in egli.

Goad - pungolo: ac-o-a-ed, punta molta ha costituita.

Help-ajutare: h-e-ul-pe, ho, opure sopra, molto, è qualche piede.

Hem - orlare, fregiare: h-e-e-in, sopra è in egli.

King - re: analizzata nell'articolo C al numero XI.

Learn - imparare: ul-e-a-re-in, qualche è ha in cosa, opure qualche è ha cosa entro.

Loaf - pane: al (alo) -o-a-f, nutre molto ha ho.

Lone - solo: ul-on-e, qualche uno è.

Meal - pasto: e-in-e-al, in egli avete nutrimento.

Meat - cibo: e-in-e-a-ed (edo - mangiare), in egli avete ha mangiare.

More - più: e-in-o-re-e, in egli sopra cosa è.

Neap - calante, decrescente: in (negativo) -e-a-pe, derivante da non ha piede.

Near - vicino, presso: in-e-a-re, derivante da entro ha cosa. Need - bisogno: in (negativo) -e-e-ed, derivante da non è prodotto.

Oar - remo: ó-ò-a-re, sopra da aqua cosa; opure ò-o-a-re, da sopra aqua cosa.

Peak - sommità, cima: ap-e-a-k, apice egli ha questo: opure

pe-e-ac (acus) piede avete punta.

Pearl - perla: pe-e-a-re-lu, piede è ha cosa luce.

Pond - stagno: pe-ò-in-ed, piede aqua entro costituita.

Preach - predicare: pe-or-e-a-ce, piede derivante da parlare ha questo.

Reach - stendere, arrivare: ir-e-a-ce, derivante da andare ha

questo.

Read - leggere: or (os, oris) -e-a-ed, bocca fuori ha produce. Repine - dolersi, lagnarsi: re-e-pi-in-e, (pi la voce come di lamento dei pulcini) cosa è lamento entro è.

Road - strada: ir (ire) -6-a-ed, da sopra andare costrutto.

Sear - secco, arido: us (urs) -e-a-re, derivante da bruciare ha cosa, opure bruciato è ha cosa.

Seed - seme: esse-e-ed, essere è, opure egli, produce.

Sleek - liscio, lucente: esse-lu-e-c-k, essere luce fuori è questo.

Speack - parlare: os-pe-e-a-k, bocca piede fuori ha questo.

Stake - steccone: ast-a-ce-e, asta ha questo è.

Stew - stufare, far bollire lentamente: us-te-w, brucia coperto molto; opure us-te-e-w, derivante da brucia coperto molto.

Tell - dire, raccontare: ed-e-ul-ul, produrre è qualche qualche.

True - vero: ed-re-u-e, costituita cosa ho è, opure sopra è.

Vater - aqua: ò-a-ed-e-re, aqua ha costituita è cosa.

Weak - debole: w (fo) -e-a-k, vuoto avete ha questo.

Wealth - ricchezze, beni:  $w(\phi)$  -è-a-ul-ed, molto è ha qualche prodotto.

Wear - portare: w (ó) -e-a-re, sopra è ha cosa.

Wear - consumarsi, logorarsi: fo-e-a-re, vuoto è ha cosa.

Well - pozzo: w (fo, opure  $\delta$ ) -e-ul-ul, vuoto, opure aqua, è qualche qualche.

Wimble - foratojo, succhio: fo-i-e-in-è-pe-ul-e, vuoto avete in egli è piede qualche è.

Wrist-polso: ó-o-re-i-esse-ed, sopra ho cosa avete essere produce.

Writ - scritto, opera: 6-o-re-i-ed, sopra ho cosa avete prodotta. Sono analizzate le parole Brother - fratello nell'articolo sulla lettera F al numero IV, Hade - inclinazione, pendio, Hale - sano, vigoroso, Handy - destro, abile, Heap - mucchio, cumulo nell'articolo H, Nap - pelo, Napless - spelato, Nape - nuca, Nàpking - tovagliolo nell'articolo N al numero tre, People - popolo nell'arcolo P al numero sette, Boat - battello, Bog - palude, pantano, Goose - oca, Board - tavola, Load - carica, Lord - signore, Winter - inverno nell'articolo sulle lettere OUV ai numeri due, tre, e ventidue.

VIII. Analisi di alcune parole olandesi.

Baat - profitto, interesse: e-pe-a-a-ed, è piede da ha prodotto, opure è piede ha ha prodotto.

Bleeken - imbiancare: è-pe-lu-e-e-k-e-in, è piede derivante da

luce, opure luce fuori, è questo è entro.

Breeken - rompere: e-pe-ru-e-e-k-e-in, è piede derivante da ruina (rottura) opure ruina fuori, è questo è entro.

Bres - breccia: è-pe-ru-e-esse, è piede derivante da rottura essere, opure è piede rottura è essere.

Brok - pezzo, bricciola: e-pe-ru-o-ce, è piede rotto ho questo.

Dak - tetto: te (tego) -a-ce, copre ha questo.

Dom - stupido: de (privativo) -o-e-in, deficiente ho in egli.

Dood - morte: de (privativo) -o-o-ed, mancanza ho ho prodotta.

Dorp - villaggio: ed-o-re-pe, costruzioni (case) ho cosa piede.

Eind - fine, termine: e-in (negativo) -ed, è non costituisce; opure e-in-de (privativo), è entro manca.

Enkel - semplice: e-in-ce-ul, è entro questo è qualche: opure e-un-ce-e-ul, è uno questo è qualche.

Fali - manto, velo: f (ó) -a-ul-i, da sopra qualche avete.

Feil - fallo: fo-e-i-ul, vuoto (mancanza) è avete, opure egli, qualche.

Flep - velo da testa: f (ó) -ul-è-pe, sopra qualche è piede.

Galm - suono: voc-a-ul-e-in, voce ha qualche in egli.

Gans - oca: analizzata nell'articolo OUV al numero due.

Gids - conduttore: ed-ce-i-ed-esse, produce questo va produce essere.

Grimmen - rugire: ed-ce-or, produce questo bocca, opure vocre (voce cosa) -i-e-in-e-in-e-in, avete in egli è entro, Hair, opure Haair - i capelli: Hair: ó-a-i-re, da sopra egli cosa; Haair: ó-a-a-i-re, da sopra ha egli cosa.

Hemel - cielo: ó-e-e-in-e-ul, sopra è in egli è qualche.

Honger - fame: fo-in-ed-ce-e-re, vuoto entro produce questo è cosa.

Huid - pelle: ó-u-i-ed, sopra ho avete costituito.

Inkommen - entrare: in-kommen, entro venire.

Iaagen - cacciare : i-a-a-ed-ce-e-in, da va ha prodotto questo è entro.

Keizer - imperatore, e Koning - re, analizzate nell'articolo sulla lettera C al numero XI.

Kind - infante: cu-in-ed, cova entro costituito.

Klaagen - lagnarsi: voc-ul-a-a-ed-ce-e-in, voce qualche ha ha prodotto questo è entro.

Klappen - riferire, divulgare: voc-ul-a-pe-pe-e-in, voce qualche

ha piede piede è entro.

Klinken - suonare: voc-ul-i-in-ce-e-in, voce qualche avete entro questo è entro.

Knoest - nodo: ce-in-o-e-esse-ed, questo entro ho fuori, opure sopra è, essere prodotto.

Koorn - grano: ce-o-or-in, questo ho nasce entro.

Kot - tetto: ce-o-te (tego), questo ho copre.

Krollen - miagolare: voc-re-o-ul-ul-e-in, voce su ho qualche qualche è entro.

Kus - bacio: ce-u-esse, questo sopra essere.

Kwast - nodo: ce-w-a-esse-ed, questo sopra ha essere prodotto.

Laf - insipido: ul-a-fo, qualche ha vuoto.

Last-carico: ul-ó-a-esse-ed, qualche da sopra essere prodotto.

Leiden - menare, condurre: ul-e-i (eo-andare) -ed-e-in, qualche è va costituito è entro.

Licht-chiaro, splendore: lu-i-ce-ed, luce avete questo produce.

Lid - membro: ul-i-ed, qualche avete costituito.

Meer - più: e-in-e-o-e-re, in egli è sopra è cosa.

Min-meno: e-in-i-in, è non avete entro, opure in egli avete non.

Min - amore: e-in-i-in, in egli avete entro.

Moed - coraggio: e-in-o-è-ed, in egli ho è produce.

Moede - lasso, debole: e-in-o-e-de (privativo), in egli ho è manca. Na - presso; in-a, entro ha. Naad - cucitura: in-a-a-ed, entro ha ha costruito.

Naakt - nudo: in (negativo) -a-a-ce-ed, da non ha questo costituito.

Nop - nodo: in-ó-pe, entro sopra piede.

Norsch - feroce, brutale, rozzo: in-o-ru (ruo) -esse-ce, entro ho rotto (rovina) essere questo.

Nut - utile: in-u-ed, entro molto produce.

Omreizen - viaggiare attorno: ó-e-in-reizen, sopra in egli andare.

Ondankbaar - ingrato: o-in (negativo) -dankbaar, ho non grato.

Onder - sopra: ó-in-ed-e-re, sopra entro costituita è cosa.

Ook - così, equalmente: o-o-ce, ho ho questo.

Op - sopra: ó-pe, sopra piede.

Opper - superiore: ó-pe-pe-e-re, sopra piede piede è cosa.

Oven - forno: o-fo-e-in, ho fuoco è entro.

Pad - sentiero: pe-ó-a-ed, piede da sopra costituito.

Pal - fermo: pe-a-ul, piede ha qualche.

Pand - pegno: pe-ó-a-in-ed, piede da sopra entro costituito.

Pram-mammella: pa-re-a-e-in, pasce cosa ha in egli, opure da cosa pasce in egli; opure pe-or (orior) -a-e-in, piede da nato (neonato) in egli.

Pronk - ornamento: pe-re-ó-in-ce, piede cosa sopra entro questo.

Puik - scelta: pe-u-i-ce, piede sopra avete questo.

Puilen - enfiarsi: pe-u-i-ul-e-in, piede sopra avete qualche è entro.

Puist - pustula, gemma di pianta, bottone: pe-u-i-esse-ed, piede sopra avete essere costituito.

Raad - consiglio: or-a-a-ed, parla ha, opure da parla, ha produce.

Raapen - ammassare: re-a-a-pe-e-in, da cose ha piede è entro.

Ren - galoppo, corso: ir-e-in, andare è entro.

Reus - gigante: re-e-u-esse, cosa è molto essere.

Ring - anello: ir (ire) -in-ed-ce, and are entro costituito questo; opure re-i-in-ed-ce, cosa va entro costituito questo.

Roepen - chiamare: or-o-e-pe-e-in, bocca ho è piede è entro. Rooken - fumare: ur-o-o-ce-e-in, bruciare ho ho, opure sopra ho, od ho sopra, questo è entro.

Samen - insieme: esse-a-e-in-e-in, essere ha in egli è entro. Schaal-tazza: esse-cu-a-a-ul, essere covo (vuoto) ha ha qualche. Schat - tesoro: esse-ce-a-te, essere questo ha coperto.

Scheen - osso della gamba: os-ce-e-e-in, osso questo è è entro.

Scheut - gemma, bottone di pianta: esse-ce-e-u-ed, essere questo è sopra prodotto.

Schob, e Schub - scaglia (dei pesci): s-ce-o-è-pe, essere, opure

fuori, questo sopra è piede.

Schot-progresso: esse-ce-o-ed, essere questo ho produce.

Schraal - magro: esse-ce-ru-a-a-ul, essere questo da ruina ha qualche, opure qualche da ha ruina questo essere.

Schuim - schiuma: esse-ce-u-i-e-in, essere questo sopra avete

in egli.

Slak - lumaca: esse-ul-ò-a-ce, essere qualche da aqua questo; opure esse-lu-a-ce, essere da luce questo.

Springen - saltare: esse-pe-or (orior - nascere, sorgere) -i-ined-ce-e-in, essere piede sorge avete entro produce questo è entro.

Sprong - salto: esse-pe-or-o-in-ed-ce, essere piede sorge ho entro produce questo.

Stok - bastone: ast-o-ce, asta ho questo.

Tand - dente: ed (edo - mangiare) -a-in-ed, da mangiare entro costituito.

Toe-fermo: ed-o-e, costituito ho è.

Toorn - corruccio, ira: ed-o-o-ira-in, produce ho ho ira entro; se uno dei due o si pronuncia chiuso avrebbe il significato di molto.

Traan-lacrima: ed-re-ó-a-a-in, produce cosa da aqua ha entro.

Trap - scala, montata: ed-ir-a-pe, costituito da andare piede.

Twist - querela, disputa: tw-i-esse-ed, due avete essere produce. Vaak - spesso: v-a-a-k, molto ha, opure da molto, ha questo.

Vagt - guardia: v-a-ed-ce-te, da sopra produce questo protege, difende.

Vagt-lana: ov (ovis-pecora)-a-ed-ce-te, pecora ha produce questo copre.

Vat-vaso: fo-a-ed, vuoto ha costituito; opure o-a-ed, da aqua costituito.

Vel-pelle: ó-e-ul, sopra è qualche.

Voeden - nutrire: ó-o-ed-e-in, molto ho mangiare è entro.

Voederen - pascolare, pascere : ó-o-ed-e-re-e-in, molto ho mangiare è cosa è entro; opure ov-o-ederen, pecore ho mangiare è cosa è entro. War - torcitura, avvolgimento: w-a-re, sopra ha cosa, opure da sopra cosa.

• Wasschen - lavare: w-a-esse-esse-ce-e-in, aqua ha, opure da aqua, essere essere questo è entro.

Wassen - crescere: w-a-esse-esse-e-in, sopra ha essere essere è entro.

Wat-qualche cosa: w-a-ed, ho ha, opure da ho, prodotto.

Water - aqua: ò-a-ed-e-re, aqua ha costituita è cosa.

Wenden-girare, volgere: ó-e-in-ed-e-in, sopra è entro produce è entro.

Wet-legge, regola: ó-e-ed, sopra è costituito.

Wil-volontà: ó-i-ul, sopra avete qualche.

Winter - inverno: analizzata nell'articolo OUV al numero 22.

Wol-lana: ov-o-ul, pecora ho qualche.

Wond - piaga, ferita: fo-o-in-ed, vuoto ho entro prodotto.

Wreeten - divorare: w-re-e-eten, molta cosa è mangiare. Eten: e-ed (edo) -e-in, è mangiare è entro.

Zand - sabia: ed-esse-ò-a-in-ed, costituito essere aqua ha entro prodotto.

Zang-canto: os-a-in-ed-ce, voce ha, opure da voce, entro prodotto questo.

Zwager - cognato, fratello della moglie, o del marito: ed-essefo-a-ed-ce-e-re, costituito essere da fo (radicale di foemina, feto, figlio, vulva) prodotto questo è cosa.

Zwak - debole: ed-esse-fo-a-ce, costituito essere vuoto ha questo. Zwenken - girare, volgere: ed-esse-ó-e-in-ce-e-in, costituito essere sopra è entro questo è entro.

## ARTICOLO XL.

Dei dizionarj occorrenti per lo studio della lingua umana in genere, e delle lingue speciali.

Gli studj fatti sulla lingua umana hanno persuaso potere riescire utile al progresso della scienza sulle lingue la redazione di varj dizionarj nelle varie lingue con determinati segni per tutte le

lingue, e in ispecie dei dizionari sotto indicati.

Il primo dizionario da redigersi in ciaseuna lingua sarebbe quello, che indicasse 1.° se una vocale sia lunga, o breve; 2.° se in ispecie le vocali e, o, u siano aperte, o chiuse; 3.° dove cada la pausa di ciaseuna parola. Un tale bisogno si manifesta dal diverso valore, che è ad attribuirsi ad una parola, o ad una voce, o ad una sillaba secondo la sua natura di lunga, o breve, di aperta, o chiusa. Nei dizionarj ora in uso non sono indicate in generale dette circostanze, e perciò sono a determinarsi i segni, che le indichino, e che tali segni siano usati in tutte le lingue, in quanto fosse ammissibile, per rendere a tutti meno difficili gli studj di confronto fra più lingue, confronto spesso utile, e non di raro necessario per scoprire se una vocale sia a pronunciarsi aperta, o chiusa, o se, e quale assimilazione, o trasformazione sia avvenuta.

Il dizionario dovrebbe esporre ogni parola colla ortografia, e coi segni in uso in ciascuna lingua, e poscia ripetere di seguito la parola stessa senza alcuno dei segni ora in uso, ed invece avere i segni, che si propongono, o che si trovasse di adottare.

Sarebbe ad apporsi una lineetta orizontale sotto la vocale, o le vocali, che di loro natura fossero aperte, come in essere, obligo, e sovraporre una eguale lineetta alla vocale, o alle vocali, che fossero chiuse, come in sēme, ōmbra: quindi tutte le vocali, o quanto meno le vocali e, o, dovrebbero avere una lineetta orizontale, o sotto, o sopra di esse, ed essendone prive sarebbe a ritenersi incerto il modo di pronunciarle, lasciando così luogo ad aggiungerla, secondo che venissero poi riconosciute certe.

Per indicare una vocale lunga sarebbe ad apporsi al di sotto della vocale un punto, come nelle prime vocali delle parole essere, obligo, sēme, ōmbra; per indicarla breve sarebbe a sovraporsi il segno o, come in tavola: la vocale senza segno sarebbe a ritenersi incerta.

Per indicare poi la pausa sarebbe ad aggiungersi un secondo punto al di sotto, per cui sarebbe a stamparsi essere, obligo, seme, ombra, destino, destino, destino, perdono, perdono, perdono.

La segnatura come sopra delle parole sarebbe diretta ad indicare nel dizionario la natura delle vocali, e non il modo di pronunciarle, perchè anzi colla segnatura ora additata si andrebbe qualche volta ad indicare una pronuncia diversa dall'usata, come sarebbe nel caso delle parole carnivori, erbivori, in cui l'o di vori pronunciasi breve, mentre colla nuova segnatura verrebbe indicato lungo, essendo di fatto chiuso, e lungo l'o di vori, come rilevasi dalla parola divora, e in carnivori, erbivori è reso breve per effetto della sua aggregazione alle parole precedenti. Ciò stante alla parola carnivori dovrebbe essere ripetuta la stessa parola coi segni suindicati, poi ripetuta una seconda volta col solo segno o sull'o per indicare la sua brevità nella pronuncia, non ostante il sottopostovi punto indicante una vocale di natura lunga: l'analisi di carnivori sarebbe carn-i-vor-i, carne avete divorano eglino, e quella di erbivori sarebbe erba-i-vor-i, erba avete divorano eglino.

Sicome, ripetesi, la nuova segnatura tenderebbe a far conoscere la natura delle vocali, così può avvenire, che in una parola sianvi più vocali lunghe, sebene siavi una sola pausa, come in parlo parlare parlato, perche l'a di parlo conserva la sua lunghezza, ossia il suo significato anche nei suoi derivati, sebene nelle parole derivate non cada la pausa sopra di essa.

Riguardo al significato delle parole, quando si trovasse di indicarlo pei varj loro usi, sarebbe ad indicarsi daprima il significato positivo, e indi quello, o quelli applicati, mentre spesso si è usato il contrario, e talvolta il significato positivo non è stato nemeno citato.

Sulla vocale u sono a farsi degli studj per rilevare la ragione, per la quale l'u latino corrisponde in italiano ora ad un  $\bar{o}$  chiuso,

ora ad un <u>o</u> aperto, ed ora è conservato come <u>u</u>, e se vi sia, e quale la causa, per cui ora si pronuncia come l'<u>u</u> francese, ed ora come l'<u>u</u> toscano, cioè come l'<u>ou</u> francese.

Oltre detti segni sarebbe a farsi anche la distinzione delle lettere s, e z, esponendole daprima come in passato, indi colle s, e z lunghe se devono pronunciarsi dure, e colle s, e z corte se si devono, o si dovrebbero pronunciare dolci: nel caso poi, che vi fosse dubio sul modo di pronunciarle, dovrebbero essere usate la s, e la z lunghe con una linectta orizontale, che tagliasse la parte inferiore, per cui la loro forma risulterebbe f 3. L'importanza di tale distinzione desumesi dall'articolo 29 sulla lettera S, e da quello 33 sulla lettera Z.

Per rilevare detti estremi sulle vocali, e sulle lettere s, z, sarebbero a consultarsi i dialetti, quelli in ispecie dei montanari, e degli isolani parlanti la lingua, cui si riferisce il dizionario, e potranno giovare le distinzioni, o diversità usate in altre lingue per adottarle, in quanto fossero con fondamento applicabili: inoltre chi sarà per redigerlo, converrà sia stato allevato da bambino, e rimasto sino alla sua virilità nel paese, della cui lingua vuole occuparsi. Il modo di leggere delle scuole, e degli scienziati non offre sicurezza di verità, e siane prova, che nelle chiese, e nelle scuole pronunciasi credo, Deus, meus coll'e aperta, mentre in italiano la parola credo si pronuncia coll'e chiusa, e mentre le parole Dio, e mio indicano manifestamente, che la e deve pronunciarsi chiusa.

I nuovi segni sarebbero per la redazione del ridetto dizionario, e non applicabili pel momento alla scrittura a mano, e alla stampa dei libri, poichè, non ostante che in origine non siasi usato alcun segno, per quanto è presumibile, dovrebbero continuare quelli in uso, onde non recare confusione coll'introdurre novità, o correzioni a poco a poco, e sembrerebbe consigliato l'attendere la formazione dei dizionarj proposti in questo articolo, il rilievo degli errori certi di ortografia, e la decisione sulle correzioni da adottarsi. Non è ad ammettersi la introduzione di tutti i nuovi segni nelle scritture a mano, e nelle stampe, perchè la scrittura, e la lettura diventerebbero complicate, riescirebbe più faticoso il leggere, più facile il commettere errori, più difficile il collocare i segni con precisione, e per leggere occorrerebbe un tempo mag-

giore, e una maggiore istruzione. Potrebbe però giovare qualche libro stampato con tutti i proposti segni per servire di esercizio pratico a conoscere il valore delle vocali, e le pause delle parole.

Sempre nello scopo di facilitare lo studio di una lingua sarebbe suggerita per detto dizionario l'aggiunta della corrispondente parola di altre lingue, come riguardo all'italiano alla parola degno dovrebbe susseguire dignus; a detto-dictus; a mio-meus; a coda-cauda, in cui l'o chiuso rappresenta le due vocali au; a poco-paucus, in cui l'o aperto rappresenta anch'esso le due vocali au; a ombra - umbra; ad affermare - adfirmare; a cassa capsa; a esso - ipse; a nozze - nuptiae; a sasso - saxum; a scritto scriptus; a scrivere - scribere, ed altre. Riguardo al francese alla parola bianco dovrebbe susseguire la parola blanc, e così si avrebbe, che l'i rappresenta un'l, e questa la radicale lu-luce; a bruciarebrûler, da cui scorgesi, che l'idea principale della parola è rappresentata dalle prime tre lettere; a colare - couler, e da questa avrebbesi la assicurazione, che la l di colare rappresenta la sillaba ul - ullus; a imbarazzo - embarras, a imperatore - empereur, nelle quali parole è a studiarsi la causa dell'uso di un i in italiano, e di un'e in francese; a leone - lion, dal confronto delle quali si può dedurre consistere la radicale nella sola lettera l rappresentante al radicale di alo-nutrire. Riguardo allo spagnuolo alla parola coprire - cubrir; a dopio - doble; a forte - fuerte; a forza - fuerça; a inimico - enemigo; a invidia - embidia; a involgere - embolver; a lingua il francese langue, indi lo spagnuolo lengua, indi il valaco limba. Riguardo al valaco alla parola anno anu; a carro - caru; a dopo - dupo; a correre - curu; a legno lemnu; a mentire - minti; a monte - munte; a notte - nopte; a petto - pieptu; a pugno - pumnu; a quattro - patru; a segno semnu; a singolo - singuru. Altretanto sarebbe a farsi riguardo alle altre lingue, e un simile dizionario sarebbe a farsi anche per ciascuna altra lingua.

Alle parole esposte nel modo sinora usato, indi coi nuovi segni, e di poi nei casi suindicati colla corrispondente parola latina sarebbe a premettersi, o posporsi alla parola latina il modo, in cui anticamente furono usate in iscritto, di modo che la parola Danno dovrebbe essere susseguita da danno, poi dal latino damnum, e indi dall'antico dampnum esistente in varie pergamene vedute, e

da ciò si presenterebbe la avvenuta assimilazione del p oltre la conversione della m in un'n. Parola dovrebbe essere susseguita da parola, indi da paraula così scritta anticamente, e da ciò rileverebbesi, che le due vocali au furono convertite in un o aperto; Popolo dovrebbe essere susseguito da popolo, indi da poplus; Publico da pūblico, indi da poplicus, e così di altre parole. Dalla analisi di dampnum si avrebbe un'idea esatta del significato positivo della parola, poichè l'analisi di dampno sarebbe de-a-e-in-pe-in-ho, mancanza ha in egli piede entro ho, e quindi sarebbe espressa la idea di un fondamento di mancanza, e non mancanza assoluta, sicome in fatto un danno esprime un toglimento parziale, e non totale. Dalla analisi di paraula si avrebbe pe-a-or-a-ul-a, piede ha da bocca qualche ha, e quindi che l'a di au rappresenta la preposizione a dell'ablativo, e che ul forma parte dell'aggettivo ullus significante qualche.

Ciò che si è sopra esposto riguarda in generale tutte le lingue, in quanto vi sia applicabile, ma in parte è stato detto in ispecie pel dizionario italiano. Rapporto a questo, ed anche agli altri dizionarj, in quanto fosse applicabile, sarebbe suggerito, che in fine del proposto dizionario, o separatamente fosse aggiunto allo scopo di agevolare lo studio della natura delle parole un elenco alfabetico coi nuovi segni.

1. Delle parole, in cui l'e italiano corrisponde ad un i in latino, come in degno-dignus, pegno-pignus.

2. Altro di quelle in cui l'i italiano corrisponde ad un'e in latino, come in Dio - Deus, mio - meus, misura - mensura, sicuro - securus.

3. Altro di quelle, in cui l'o in italiano corrisponde ad un u in latino, come in bollire - bullio, giogo - jugum, volgo - vulgus.

4. Altro di quelle, in cui l'o in italiano corrisponde alle vocali au in latino, separando quelle dell'o chiuso, come in coda cauda da quelle dell'o aperto, come in lode - laus, povero - pauper.

5. Altro di quelle, in cui l'o latino corrisponde ad uo in italiano, come in bonus - buono, jocus - giuoco, locus - luogo, nocet - nuoce.

6. Altro di quelle egualmente scritte, ma aventi una pausa, o un suono diverso, come calamita - calamità, corre - corre, detto - detto - detto - detto; gia - gia, merce - merce, meta - meta, pero - pero, torre - torre.

- 7. Altro di quelle eguali nelle lettere, nelle pause, e nei suoni, ma di significato diverso, come in abito nome, e verbo; fino sottile, e fino in significato di sino; letto da dormire, e da leggere; molle aggettivo, e plurale di molla; riso grano, e da ridere; rosa fiore, e da rodere; sano, e vano aggettivi, e verbi, ritenuto erroneo l'uso di scrivere con due n i plurali di sa, e di va.
- 8. Altro di quelle scritte in più modi come sarebbe Amadeo, e Amedeo, camara, e camera, comodo, e commodo, comune, e commune, inimico, nemico, e nimico, ripa, e riva, onde facilitare il loro studio per rilevare quale sia il giusto modo di scriverle, e pronunciarle, o se i varj modi siano ammissibili.
- 9. Altro delle parole aventi una lettera in una lingua, e di quelle aventi dopia la stessa lettera in altra lingua, come kale, pena, plopu in valaco, e calle, penna, pioppo in italiano; alonger, leger in francese, allungare, leggiero in italiano; Nebel in tedesco, nebula in latino, e nebbia in italiano.
- 10. Altro delle parole aventi in una lingua una lettera, e aventi invece altra lettera in altra lingua, come sarebbe un b in una lingua, e una delle lettere f p r v in altra: Bràtar in sanscrito, Bruder in tedesco, frater in latino; cabo, doble in spagnuolo, capo, dopio in italiano; noru in valaco, nube in italiano; vadil, vanda in spagnuolo, e badile, banda in italiano; tabula in latino, e tavola in italiano.
- 11. Altro delle parole aventi un dittongo in una lingua rappresentato da una sola vocale in altra lingua: aequalis, laesus, coelebs, foemina in latino, equale, leso, celibe, femina in italiano.

Detto dizionario italiano coi proposti elenchi sarebbe a redigersi non solo per agevolare, come gli altri, al progresso della scienza, ma anche per procedere in confronto con quelli di altre lingue a riconoscere i molti errori ortografici stati introdotti nella lingua italiana, di parte dei quali si tratta nella parte terza degli studj fatti, errori alteranti il significato intrinseco delle parole, e che perciò interessa siano riconosciuti sussistenti, o insussistenti, onde introdurre nei libri, e nello scrivere le correzioni necessarie, e così rendere la lingua molto più facile agli stranieri, e agli stessi italiani. Col sussidio delle lingue francese, spagnuola, valaca, e sanscrita sarà più facile il rilevare la esistenza di molti errori

non trattati, e la sussistenza, o meno di quelli rimarcati in detta terza parte, e da altri. A tale fine sarebbe suggerito, che da una associazione di studiosi, o da singoli individui fosse indagato se sussistano gli errori rimarcati, quali altri sussistano non trattati, quali siano i motivi dimostranti gli errori riconosciuti sussistenti, e che indi fosse fatto un dizionario alfabetico delle parole italiane errate scritte come ora si usa, indi scritte di nuovo colla correzione, che venisse adottata, e indi ripetuta una seconda volta coi segni già proposti per indicare le vocali lunghe, le brevi, le chiuse, le aperte, e le pause. Ad un tale dizionario di correzioni dovrebbe susseguire un elenco alfabetico delle parole, per le quali la correzione non sarebbesi trovata totalmente fondata, esponendo prima il modo attuale, poscia la correzione presentatasi munita dei nuovi segni, ma non adottata.

A ottenere detti fini è suggerita anche la compilazione di un dizionario desinenziale, in cui siano notate tutte le parole terminanti con una data sillaba, quand'anche le parole non costituiscano una rima fra loro, come sarebbero armadio, Egidio, esordio, gaudio, medio, modio, omicidio, podio, radio, rimedio, tedio, riguardo alla desinenza dio; e in tale dizionario desinenziale dovrebbero essere distinte oltre le pause anche la natura delle vocali, giachè negli attuali rimarj erroneamente sono date come rime le desinenze con lettere di natura diversa.

Per somministrare agli studiosi una facilitazione allo studio del valore delle lettere dell'alfabeto sarebbe suggerita la compilazione di un dizionario delle parole aventi una data lettera consonante non incomincianti colla consonante stessa, come sarebbe sulla lettera b abate, abbietto, abitare, alba, ambire, anfibio, arbusto, assorbire, attribuire, cabala, cambiare, carbone, celibe, cibo, colombo, cubo, debito, dubito, ebano, ebro, emblema, fabro, febre, e così scrivere daprima le parole incomincianti per a aventi un b, poi quelle incomincianti per un d aventi un b, e così di seguito per una tale lettera, e indi fare altretanto per le altre consonanti.

Sicome nella scrittura, e nella stampa non sarebbero ad usarsi tutti i segni sovra proposti pel dizionario speciale riguardo alle vocali, e alle pause, perchè la scrittura, e la lettura diventerebbero complicate, riescirebbe più faticoso il leggere, più difficile il collocare i segni con precisione, e per leggere occorrerebbero un tempo maggiore, e una maggiore istruzione, così si presenterebbero opportuni lo studio delle norme generali, o speciali, che potessero facilitare la lettura delle parole italiane, e la successiva redazione di un compendio delle norme in seguito alle correzioni, che venissero adottate, e alla redazione degli altri lavori accennati.

Riguardo ai segni da adottarsi sembrerebbe: 1.º che fosse a conservarsi l'uso dell'apostrofo per indicare la avvenuta ommissione di una lettera, l'uso dei due punti al di sopra, dove occorresse indicare la pronuncia separata di due vocali attigue, e l'uso dell'accento circonflesso per indicare la avvenuta assimilazione di una o più lettere; 2.º che fosse a sostituirsi all'accento una lineetta orizzontale sotto la vocale ora accentata, se la vocale è aperta, una lineetta orizzontale al di sopra se la vocale fosse chiusa, e nessuna linea, se la vocale fosse incerta, o non distinta in aperta, e chiusa; 3.º che fosse a determinarsi quali parole debbano essere segnate come sopra, sia per far conoscere la loro pausa, o la loro diversità da altre egualmente scritte come in viola, e viola, per le quali sembrerebbe doversi sottoporre un punto all'i a viola in significato di fare violenza, sia perchè viola - fiore, o istrumento avrebbe la pausa sull'o giusta la regola che in generale le parole polisillabe senza accento sono piane.

Fra la norme presentatesi per agevolare la lettura vi sarebbero le seguenti:

- 1. Una parola accentata ha la pausa sulla vocale accentata, come in *lavoro* tempo presente, e *lavoro* tempo passato; *gravita* verbo, e *gravita* nome: *favori* nome, e *favori* verbo.
- 2. Le parole non aventi accento sull'ultima sillaba non hanno la pausa sull'ultima sillaba; le parole però aventi la pausa sulla penultima, o sulla terz'ultima sillaba la conservano, se la penultima sillaba diviene l'ultima per la ommissione dell'ultima vocale, come se in luogo di amare, sentire, mortale, padrone, tesoro, amano, dissero, facile si scrivesse amar, sentir, mortal, padron, tesor, aman, disser, facil.
- 3. L'accento è da apporsi ai monosillabi da, gia, la, e, ne, se, di, li, si, per distinguere da verbo da da preposizione dell'ablativo, gia avverbio da gia verbo, la avverbio da la articolo, e verbo da e congiunzione, ne particella negativa da ne pronome, se pro-

nome da se congiunzione, di giorno da di preposizione del genitivo, li avverbio da li articolo, o pronome, si particella affermativa da si pronome.

- 4. I monosillabi lo, la, ci, vi, ne, che, fra, tra, ed altri, quando sono soli hanno la pausa sopra di essi, ma aggregati ad altra parola non conservano la pausa, come in amalo, amala, amali, amaci, amatevi, ladove, laonde, anche, godine, infra, contra, e se la conservano hanno la vocale accentata come in cola poiche; quando la parola è composta di due monosillabi, la pausa si conserva sul primo monosillabo, se il secondo non ha l'accento, come nel primo caso daci, dami, dane, havi, infra, contra, e nel secondo caso bensi, purche siche, lasu.
- 5. La aggregazione ai verbi dei pronomi lo, li, la, le, me, mi, te, ti, se, si, ce, ci, ve, vi, ne, e degli avverbj ci, vi non altera la pausa dei verbi stessi, come da parla parlami parlaci parlamene, nelle quali la pausa è conservata sulla prima a di parla; da parlate parlategli parlatemi parlatene parlatevene, nelle quali la pausa è conservata sulla seconda a di parlate; da parlera parleragli parlerasi parleravene, nelle quali la pausa è conservata sull'a finale di parlera; arriva arrivaci, in cui la pausa è conservata sull'i; da arrivato arrivatovi, in cui la pausa è conservata sull'a di arrivato; da modera moderasi moderalo moderali moderala moderale, nelle quali la pausa è conservata sull'o di modera.
- 6. L'j di forma lunga non ha mai la pausa sopra di sè, come in fornaj, notaj, ferraj, desiderj, tugurj.
- 7. Le parole bisillabe hanno la pausa sulla prima sillaba, quando la seconda non è accentata, come in mio, tuo, noi, voi, sia, reo, pane, cena, vite, oro, muro.
- 8. Le parole maggiori di due sillabe sono in generale a presumersi piane, cioè colla pausa sulla penultima sillaba, quando non vi è accento, che la manifesti altrove, o siavi altra circostanza, che additi altramente: quindi sono a presumersi, e sono piane le parole rapace, fedele, infedele, cornice, quadrimestre.
- 9. Sono sdruccioli gli infiniti dei verbi della terza conjugazione, come in *credere*, *correre*, e del verbo *essere*, e in generale le terze persone plurali del presente, dell'imperfetto, e del perfetto dell'indicativo, e dei presenti del soggiuntivo, delle prime e terze per-

sone plurali dell'imperfetto del soggiuntivo, e delle terze persone plurali del condizionale, nelle quali desinenze la pausa sarebbe sulla terz'ultima sillaba, come in amano, temono, credono, sentono, amavano, temevano, leggevano, sentivano, amarono, temerono, crederono, sentirono, amino, temano, credano, sentino, amassimo, temessimo, credessimo, sentissimo, amassero, temessero, credessero, sentissero, amerebbero, temerebbero, crederebbero, sentirebbero, eccettuate le terze persone plurali vanno, hanno, danno, fanno, sanno, e stanno, ma non i derivati constano, e contrastano. I verbi derivati da una parola sdrucciola hanno bisdrucciole le persone terze plurali del presente dell'indicativo, del soggiuntivo, e dell'imperativo, di maniera che animare derivando da animo sono bisdruccioli animano, animino; ordinare derivando da ordine sono bisdruccioli ordinano, ordinino.

- 10. Sono sdruccioli in generale i superlativi terminanti in imo, come massimo, integerrimo, minimo, bellissimo, benissimo, ottimo; le parole terminanti in asimo, esimo, come biasimo, battesimo, trentesimo; i nomi terminanti in agine, igine, ugine, come farragine, caligine, rugine; gli aggettivi terminanti in abile, ebile, ibile, obile, ubile, adico, edico, idico, odico, afico, efico, ifico, ofico, ifero, igero, agico, ogico, ineo, astico, estico, istico, ostico, ustico, atico, etico, itico, otico, utico, evole, evolo, e gli aggettivi numerali terminanti in imo, come settimo, decimo, quindicesimo, centesimo, millesimo; i nomi terminanti in acolo, ecolo, icolo, ocolo, ucolo; più molte delle parole almeno quadrisillabe aventi in fine aggregata una parola bissillaba, come in sarcofago, fedifrago, perifrasi, febrifugo, centigrado, retrogrado, geografo, filologo, bibliomano, velocimano, geometra, centimetro, termometro, velocipede, ipotesi, monotono, girovago, equivoco, carnivoro.
- 11. Sono piane le parole con due consonanti eguali nell'ultima sillaba, i diminutivi terminanti in ino, e in generale i nomi terminanti in one, ore, oso, coi rispettivi feminini, e plurali, come in alunno, cavallo, durotto, bellino, padrone, stradone, signore, timore, furioso, grandioso.
  - 12. È a ritenersi chiusa la vocale e
- a) Nelle desinenze del tempo presente del modo infinito dei verbi della seconda conjugazione: godere, temere.

b) Nelle persone prime, c seconde del plurale dei futuri di tutti i verbi: amarēmo, amarēte, temerēmo, temerēte, scriverēmo, scriverēte, sentirēmo, sentirēte.

c) Nei tempi imperfetti del modo indicativo, e del congiuntivo dei verbi di seconda, e terza conjugazione: temēva, temēssi, scri-

vēva, scrivēssi.

d) Nei tempi imperfetti secondi del modo soggiuntivo di tutte

le conjugazioni: amarēi, temerēi, scriverēi, sentirēi.

- e) Nei tempi perfetti dell' indicativo dei verbi della seconda conjugazione: temēi, temēsti, temē, temēmmo, temēste, temērono; e in quelli della terza conjugazione per tutte le persone, se sono conservate tutte le lettere meno la sillaba desinenziale re, come in battere battēi, battēsti, battē, battēmmo, battēste, battērono, e altramente soltanto in alcune persone come in scrivere scrivēsti, scrivēste, cedere cedēsti, cedēmmo, cedēste.
- f) Nei participi presenti, e nei gerundi dei verbi di seconda, terza, e quarta conjugazione: temente, scrivente, dormiente, temendo, scrivendo, dormendo.
- g) Nelle parole terminanti in egna, egno, enta, ente, ento, enza, esa, ese, eso, esima, esimo, e nei diminutivi in etta, etto: consēgna, sostēgno, trēnta, gēnte, parlamēnto, potēnza, difēsa, palēse, illēso, quarēsima, medēsimo, ariētta, borghētto.
- h) nelle parole terminanti in esca, esco, come fantesca, guerresco, ma eccettuati esca, ed esco in significato di escire, e i loro derivati riesca, riesco.
- 13. È a ritenersi aperta la vocale <u>e</u> nelle parole terminanti in efica, efico, erna, erno, erra, erro, ersa, erso, erta, erto, erva, ervo, estra, estre, estro, etica, etico, come in benefica, venefico, caverna, interno, guerra, ferro, fersa, avverso, offerta, aperto, caterva, servo, finestra, silvestre, canestro, aritmetica, frenetico; nei diminutivi terminanti in ella, ello, come in cartella, cestello.
- 14. È a ritenersi chiusa la vocale o nelle parole terminanti in olmo, omba, ombe, ombo, ombola, ombolo, ombra, ombro, onca, onco, onda, onde, ondo, ondola, ondolo, one, onfa, onfo, onga, ongo, onta, onte, onto, ontra, ontro, onza, onzo, come in colmo, olmo, tomba, soccombe, piombo, frombola, tombolo, ombra, ingombro, ronca, tronco, gronda, fronde, fecondo, gondola, ciondolo, ra-

gione, ronfa, trionfo, sponga, depongo, impronta, fonte, confronto, contra, contro, lonza, bronzo; nelle parole terminanti in ore come in signore, dolore, dottore, errore, e quelle terminanti in ora, oro, derivanti da nomi aventi la desinenza in ore, eccettuati però cuore, muore, e loro derivati; nelle parole terminanti in orsa, orso, come in borsa, corso, eccettuati però morsa, morso, dorso, torso, e loro derivati; nelle parole terminanti in osa, oso, come in acetosa, penoso, eccettuati però cosa, rosa (tanto come fiore, quanto quale derivato di rodere), oso, derivato di audere, chioso,

posa, poso, riposo, prosa, roso, e loro derivati.

15. È a ritenersi aperta la vocale o nelle parole terminanti in oca, oco, occa, occo, occhia, occhio, oda, ode, odo, oggia, oggio, ogica, ogico, oja, ojo, olga, olgo, ometra, ometro, omica, omico, onica, onico, opico, orta, orto, come in foca, poco, brocca, blocco, ranocchia, ginocchio, moda, custode, chiodo, foggia, poggio, logica, cronologico, noja, scrittojo, dolga, colgo, geometra, termometro, vomica, comico, bettonica, cronico, idropico, tropico, porta, morto; sono però da escludersi dalle parole terminanti in oca, oco, le parole voca, voco, e loro derivate, perchè la loro radicale voce ha l'o chiuso; dalle parole terminanti in occa, occo sono da escludersi bocca, rocca (da filare), tocca, sbocco, tocco, e loro derivati; da quelle in occhia, occhio sarà a levarsi un c presentandosi erroneo l'uso dei due c; da quelle terminanti in oda, ode, odo sono da esludersi coda, nodo, e loro derivati; da quelle terminanti in oggia, oggio sarà a levarsi un g presentandosi erroneo l'uso dei due g; da quelle terminanti in oja, ojo sembra doversi escludere ingoja, ingojo derivando da gola avente l'o chiuso; da quelle terminanti in olga, olgo è da escludersi volgo in significato di popolo, perchè avente l'ō chiuso: e da quelle in orta, orto sono da escludersi torta (vivanda), corto, sorto, e loro derivati. È pure a ritenersi aperto l'o dei diminutivi terminanti in occia, occio, otta, otto, come in saccoccia, bamboccio, casotta, pienotto.

Per parlare con sicurezza di una lingua ritiensi necessario, che chi ne parla sia stato allevato sino da bambino nella lingua stessa, e perciò si procede ora a parlare di lingue diverse dalla italiana sempre con timore di errare, e puramente per accennare, come convenga adottare un sistema comune fra le nazionalità,

onde giovarsi reciprocamente nel progresso della scienza sulla lingua umana in genere, e sulla lingua rispettiva. Sarà quindi a calcolarsi quanto verrà detto, che lo sia nella intenzione di dire il vero, salvo in fatto, quanto fosse a ritenersi diversamente.

La lingua francese ha il vantaggio di avere adottato in generale l'accento acuto per indicare le e chiuse, l'accento grave per indicare le e aperte, i due punti per indicare la divisione di due vocali nel pronunciarle, e l'accento circonflesso. Sarebbesi adottato l'uso di detti accenti acuto, e grave anche per la lingua italiana, e per le altre lingue, se la esperienza non avesse dimostrato, che per insufficienza di vista, o per difetto della stampa non di raro il lettore resta incerto, se l'accento stampato sia l'uno o l'altro, e quelli proposti indicano a prima vista in modo sicuro se la vocale sia aperta, o chiusa, e perciò proponesi anche pel dizionario francese di far seguire alle parole coi segni ora in uso quelle coi nuovi segni proposti. Sarebbe quindi a stamparsi nel proposto dizionario Après - apres - dopo: la lineetta al di sotto indicherebbe, che la e pronunciasi aperta; il primo punto che è lunga; il secondo punto, che sopra di essa cade la pausa; riguardo all'a sarebbe a sottoporsi altra lineetta se fosse a considerarsi aperta, ed inoltre un punto se fosse di natura lunga. Bénir - benir - benedire: la lineetta sopra l'e la indicherebbe chiusa, il sottopostovi punto la indicherebbe lunga, essendo chiusa, e lunga la e di bene; il primo dei due punti sotto l'i indicherebbe, che è lungo, e l'altro punto, che sopra di esso i cade la pausa della parola. Berger - berger - pastore: riguardo alla prima e sarebbe a stabilirsi se nei dialetti si pronuncia chiusa, od aperta, non avendosi sufficiente argomento per saperlo, non essendo accentata, e quando pure la sillaba ber derivasse da ov-e-re, resterebbe incerto, se la e sia preposizione, o verbo per tradurla cosa derivante da pecore, opure cosa è pecore; la seconda e di berger si pronuncia chiusa, e lunga colla pausa della parola sopra di essa, e quindi segnabile colla lineetta al di sopra, e coi due punti al di sotto. Bergère - bergere - pastorella: la prima e ritiensi eguale alla prima di berger; la seconda si pronuncia aperta, lunga, e colla pausa sopra di essa; la terza e non pronunciandosi potrebbe segnarsi con due lineette al di sopra. Nelle scritture a mano però,

e nei libri basterebbe la sostituzione delle lineette agli attuali accenti, per cui si scriverebbe apres, bēnir, bergēr, bergere.

Si troverebbe di adottare la conservazione dei due punti sopra una vocale indicanti la divisione di due vocali nella pronuncia, come in laïque, heroïne, ambigüe, perchè con essi è manifesto il modo di leggerle; e si conserverebbe l'accento circonflesso, perchè questo indica la assimilazione avvenuta di una, o più lettere, come in bâton - bâton - bastone, in cui l'a conserverebbe sopra di sè l'accento circonflesso, e sotto di sè avrebbe la lineetta indicante essere aperta, e lunga, essendo aperta, e lunga l'a di asta, da cui deriva, e sotto l'o sarebbero a porsi i due punti per indicare che l'o è lungo colla pausa cadente sopra di esso, e sarebbe da aggiungersi la lineetta inferiore se sussiste, che in francese si pronuncia aperto, poichè, se si pronunciasse chiuso come in italiano, la lineetta sarebbe da apporsi invece al di sopra.

Oltre i segni già indicati pei dizionarj generali si propone per la lingua francese, e per le altre se occorresse, di sovraporre due lineette alle lettere, che non si pronunciano, sebene non faciano parte di un dittongo, come in simplē - semplice, danser - danzare, aurons - avremo, passant - passante, curieux - curioso, avez - avete, avoient - avevano, limures - limatura, nelle quali non si pronuncia la e della prima parola, la r della seconda, la s della terza, il t della quarta, la x della quinta, la z della sesta, le tre lettere ent della settima, e le due lettere es dell'ultima.

Si è detto che l'accento circonflesso indica la avvenuta assimilazione di una, o più lettere senza determinare se prima, o dopo la vocale accentata, nè quali lettere. Nella citata parola batôn, e in quelle bête - bestia, champêtre - campestre, côte - costa, côté - lato - fianco, crête - cresta, forêt - foresta, goût - gusto, hôte - oste, plutôt - piutosto, vêtir - vestire, e in altre è manifesta la assimilazione di una sola s. Nella parola nôce - nozze si reputa assimilato il p del latino nuptiae colla contemporanea conversione del t nel c. In quella voûte - volta sembra assimilata un'l; ma per brûler - bruciare, chaîne - catena, chêne - quercia, flûte - flauto, hâter - affrettare, mêler - mescere, même - medesimo, mûr - maturo, pâle - pallido, sûr - sicuro, vîte - veloce, ed altre parole aventi l'accento circonflesso è a studiarsi quali siano le assimilazioni, e permuta-

zioni avvenute, ed è a stabilirsi se le vocali espresse, o rappresentate siano aperte, o chiuse, poichè, se in generale si pronunciano aperte le vocali aventi un accento circonflesso, si avrebbe però, che in italiano si pronunciano chiuse le e di carême – quaresima, crête – cresta.

Riguardo ai dittonghi, e alle parole pronunciate diversamente dal suono delle singole lettere, le parole dovrebbero essere scritte anche come in fatto vengono pronunciate coi segni delle brevi, e delle lunghe, delle chiuse, e delle aperte, senza segno per le incerte, e colla s corta se dolce, e lunga se dura, di maniera che sarebbe a scriversi autre – autre – ōtr – altro, autant – otan – altretanto, beau – bo – bello, faire – faire – fer – fare, peine – peinē – pen – pēna, temps – temps – tan – tēmpo, cendre – cendrē – sandr – cēnere, infini – infini – enfini – infinito, dēvoir – dvoar – dovēre, citoyen – citoyen – sitoaien – cittadino, beaucoup – beaucoup – bocu – molto, saisir – saisir – sesi – prēndere.

È certo, che l'o è aperto nelle parole colle-colla, féroce-fe-roce, moderer-moderare, essendo aperto anche nelle corrispondenti parole italiane, ma sarà ad indagarsi, e stabilire se in francese si pronunci in fatto aperto, o chiuso nelle parole, in cui in italiano si pronuncia chiuso, come in fécond-fecondo, fond-fondo, monde-mondo, ombre-ombra, ed altre per applicare il segno loro attribuibile.

Anche nel dizionario francese sarebbe ad indicarsi ad ogni parola il modo diverso di scrivere, che anticamente fosse stato usato. Dall'antico modo di scrivere avrebbesi facilmente il mezzo di conoscere varie delle avvenute assimilazioni, e mutazioni di lettere, di rilevare le cause dell'accento circonflesso, e di scoprire la natura di molte parole: vedrebbesi a modo d'esempio: 1.º la assimilazione di un b in soubs - sous - sotto; di un c in faict - fait - fatto, in scay - sai - so, in scavoir - savoir - sapere; di un d, e di un o in adiouster - ajuster - aggiustare; di un'e in asseurent - assurent - assicurano, in creu - cru - creduto; di un'l in aultre - autre - altro, in ceuls - ceux - quelli, in doulce - douce - dolce, in fault - faut - bisogno (da falloir), in hault - haut - alto, in mieul - mieux - meglio, in peult - peu - può, in vouldra - voudra - vorrà;

di un o in voues-vues-vedute; di un's in chasque-chaque - ciascuno, in chascun-chacun-ciascuno, in esté-été-stato, in plustost-plutôt-piuttosto, in tousjours - toujours - sempre, in toutesfois - toutefois - ogni volta; 2.º la mutazione di un'l in un's in haulser - hausser - alzare, di un o in un u, e di un u in v in paoure-pauvre-povero - pauper; di un's in un t in ceste - cette - questa; di un u in un v in trouue - trouve - trova; di un u in un v, e di un y in i in uray - vrai - vero; di un y in un i in aussy, icy, monstreray, pourquoy; 3.º la sostituzione dell'accento circonflesso ad un's, come in beste - bête - bestia, coste - côte - costa, costé - côté - lato, coustumier - coûtumier - solito, estre - être - essere, goust - goût - gusto, maschoire - mâchoire - mascella, noirastre - noirâtre - nerastro, pescher - pêcher - pescare, rougeastre - rougeâtre - rossastro, teste - tête- testa.

La esposizione dell'antico modo di scrivere le parole francesi sarà per produrre importanti vantaggi non solo ai francesi studiosi della propria lingua, ma anche agli studiosi delle altre lingue, e in ispecie della italiana. Un principio di prova si avrebbe nella circostanza, che essendosi ora ricercata in una stampa antica la causa dell'accento circonflesso allora non usato è venuta sott'occhio la antica parola moult - molto, e così è risultata fondata la analisi già fatta della parola molto nel precedente articolo trentesimosettimo sulle lettere OUV stata ivi analizzata e-in-o-ul-ed-o, in egli molto qualche costituito ho, senza sapere che anticamente in francese si scrivesse moult, e risulta fondata in alcune parole la interpretazione della lettera l per l'aggettivo ullus - qualche.

Tale è l'importanza del confronto dei due modi di scrivere, che, oltre il controporre alle parole il vecchio modo di scriverle, si reputa utile la redazione di un dizionario speciale delle parole antiche, che hanno subita una variazione, e viceversa anche quello speciale delle moderne susseguite dal modo antico, ommettendo però in entrambi quelle, che si scrivono ancora nel modo di prima.

Oltre detti dizionari sono suggeriti al medesimo scopo lo speciale delle parole aventi le vocali suaccennate con due punti, quello pure speciale delle parole con accento circonflesso, e quello generale desinenziale sovracitato per la lingua italiana, includendo in questo tanto le desinenze moderne, quanto le antiche.

Nei dizionarj delle lingue greca, e spagnuola oltre la apposizione dei segni sarebbe da eseguirsi ciò, che è stato detto per le

lingue italiana, e francese per quanto fosse applicabile.

Nel dizionario delle parole valache sarebbero a premettersi le parole scritte con caratteri comuni alle lingue latina, italiana, francese, ed altre, come si è usato nel vocabolario valaco-tedesco, e tedesco-valaco di Andrea Clemens publicato a Hermannstadt nel 1823, indi scritte coi caratteri, accenti, e segni valachi, indi in detti caratteri comuni nel modo, in cui pronunciansi in valaco se la parola si pronuncia in modo diverso dallo scritto, indi in caratteri comuni coi segni proposti per tutti i dizionari all'oggetto di far conoscere le vocali aperte, le chiuse, le lunghe, le brevi, e le pause.

Per questa lingua, oltre quanto si è detto per le lingue italiana, francese, e spagnuola, sono suggeriti in ispecie, come molto utili, anche gli elenchi speciali delle parole valache corrispondenti alle latine, alle italiane, alle francesi, o ad altre lingue con qualche radicale differenza, onde poter studiare le cause delle differenze, e riescire a scoprire la origine delle une, e delle altre. Fra gli ora accennati elenchi si presentano opportuni:

- 1. Quello delle parole aventi nella radicale, o presso di essa, una vocale di più, come per citarne alcune nelle parole: Coasta, in latino, e in italiano costa, in francese côte, in spagnuolo costilla; Doamna (domna) domina; Floare (flore) flos fiore; Foae (foe) folium foglia; Iarba herba erba; Poame (pome) pomum pomo; Soare (sore) sol sole, e in tedesco Sonne.
- 2. Quello delle parole aventi come sopra una vocale diversa, come: Dinte dens dente; Dupo dopo; Inelu anulus, e annulus anello; Inima animus animo; Munte mons monte; Punte pons ponte; Oae ovis; Ploae pluvia pioggia; Ureche auris orechia, e in tedesco Ohr.
- 3. Quello delle aventi una consonante diversa, distinguendo ciascuna consonante, come:

un m'in valaco, e un g in altra lingua: Lemnu - lignum - legno; Pumnu - pugnus - pugno; Semnu - signum - segno;

un'm, e un'n: Limba - lingua, e in francese langue; un p, ed un c: Fapta - factum - fatto; Lapte - lac - latte; Noapte - nox - notte, e in tedesco Nacht; Pieptu - pectus - petto;

un p, e un q: Apa - aqua; Patru - quatuor - quatro;

un'r, e un'l: Anger - angelus - angelo, e in tedesco Engel; Ceriu - caelum, e coelum - cielo; Gura - gula - gola; Moara mola, e in tedesco Mühle, e in greco mylh; Purece - pulex pulce; Sare - sal - sale; Singuru - singulus - singolo; Viorea viola, e in tedesco Weilchen;

un'r, ed un'n: Morment - monumentum - monumento; Ferestra - fenestra - finestra.

4. Quello delle parole scritte con una sola consonante in una lingua, e con due in altra lingua, e viceversa, come in valaco Anu - annus - anno; Batu - batuo - battere; Buca - bucca - bocca; Bute - butta - botte; Caru - carrus - carro; Grosu - grossus - grosso; Vaca - vaca - vacca.

A dimostrare l'utilità, che possono arrecare gli accennati elenchi, si osserva sulla citata parola coasta, che inutilmente si studiò di rilevare l'analisi della parola italiana costa, ma nel confronto colla corrispondente valaca se ne è tratta la analisi ce-o-asta, questo ho asta, come in fatto le coste nella loro forma si avvicinano a quella delle aste in significato positivo, e non in quello applicato di arma per ferire. Anche la sucitata parola Semnu ha spiegato l'ignota origine, e il conseguente significato della parola italiana segno, e del relativo latino signum, offerendo la parola semnu la analisi sem-in-u, ho in seme, opure ho entro seme. La interpretazione di semnu ha fatto sorgere più tardi l'idea, che pumnu-pugno sia analizzabile pum-in-u, ho in pomo, opure ho entro pomo, che cioè in un pugno è la forma materiale di un pomo, opure che la forma di un pugno assimilia a quella di un pomo.

Riguardo alla lingua sanscritta, sicome presenta non poche parole aventi una radicale presumibile comune alle lingue valaca, latina, italiana, francese, ed altre, così si propone quanto è stato sopra detto per la lingua valaca, compresi i suaccennati elenchi, ciò suggerendo la parola sanscrita dana corrispondente alla valaca daru, alla latina donum, alla italiana dono, e la parola danta

corrispondente alla sucitata parola valaca dinte, alla latina dens, e alla italiana dente.

Pei dizionari delle lingue tedesca, inglese, e olandese sarebbe suggerito quanto si è detto superiormente per gli altri dizionarj, e conseguentemente oltre la ripetizione della parola coi nuovi segni sarebbe a ripetersi di nuovo la parola nel modo, in cui effettivamente viene pronunciata, se fosse diversamente scritta, e sarebbero a farsi gli elenchi preaccennati. Riguardo alla lingua tedesca si ritiene erroneo, e quindi da evitarsi l'uso adottato da alcune stampe di un i in luogo di un y, potendo l'y avere avuta una causa per essere scritto così, sebene pronunciato come un i. La derivazione delle tre lingue tedesca, inglese ed olandese da un ceppo comune, almeno in buona parte, suggerisce la compilazione anche di un dizionario complessivo delle parole di esse lingue aventi una derivazione comune, sia manifesta, sia probabile, munite dei nuovi segni, e ripetute anche dal modo, in cui si pronunciano, onde avere così facilitato lo studio a scoprirne la loro origine, e forse anche l'origine di parole di altre lingue.

Oltre detti dizionari sarebbe a farsi in ogni lingua un dizionario desinenziale delle parole comprendendo sotto una desinenza non solo quelle, che rimano fra loro, ma anche quelle, che hanno la medesima desinenza, cioè hanno eguale l'ultima sillaba, sebene non faciano rima fra loro, onde avere pronto il mezzo di studiare il significato di una desinenza qualsiasi, e dalla intelligenza di questa giungere talvolta a conoscere l'origine della intera parola. Per la lingua tedesca potrebbe nella massima parte supplire il rimario di Peregrino Syntax intitolato Allgemeines deutsches Reimlexicon stampato a Lipsia nel 1826, colla aggiunta però dei segni indicanti le vocali aperte, le chiuse, le lunghe, le brevi, e le pause. Sicome nei rimari non è stata fatta la distinzione della natura delle vocali, per cui erroneamente sono state unite, come rime, le parole aventi vocali di suono diverso, così sarebbero a premettersi le parole, la cui desinenza cade sopra una vocale aperta, poscia quelle sopra vocale chiusa, e indi sopra quelle di vocale incerta.

È probabile, che la cognizione della lingua ebraica possa giovare non poco a scoprire i segreti delle altre lingue, e bisogne-

rebbe saperla per poter indicare quanto occorrerebbe riguardo ad essa. La lettura di parte di un abecedario ebraico ha suggerito: 1.º che a diminuire le difficoltà per comprenderla potrebbe essere opportuna l'applicazione di ciò, che è stato proposto superiormente per le altre lingue, e in ispecie per la lingua valaca, in quanto fosse applicabile; 2.º che essendosi letto esservi le vocali brevi, e brevissime, se le brevissime non si pronunciano, potrebbe essere sovraposto ad esse il segno = proposto per le lettere, che in francese non si pronunciano, e, se si pronunciassero in qualche modo, potrebbesi sovraporre il segno o alle brevissime, e il segno o alle brevi, come nelle altre lingue; 3.º che la distinzione fra il tet, e il tau potrebbe aver luogo coll'uso del semplice t per quella delle due lettere, che si avvicina di più al t italiano, e coll'uso del t a due tagli per l'altro; 4.º che la distinzione fra il vet, e il vau potrebbe effettuarsi coll'uso del v per quella delle due lettere, che si avvicina di più al v italiano, e coll'uso del -v, o del v- colla aggiunta di una lineetta orizontale a destra, o a sinistra da determinarsi per l'altro; 5.º che se occorresse di distinguere il c, od il g dolce dal duro sembrerebbe opportuno l'indicare la dolcezza del c colla aggiunta di una lineetta verticale nella parte inferiore, cioè, q e quella del g coll'aggiunta di una lineetta orizontale a traverso dell'asta inferiore, o nella parte superiore a destra, cioè  $q^-$ ; 6.º che siano scritte dopie le lettere, quando in ebraico sono indicate tali dal punto; 7.º che se una lettera, o voce fosse da pronunciarsi ora naturale, ora nasale, ora gutturale, si potrebbe distinguere la nasale con una lineetta verticale al di sopra, cioè à, la gutturale con uno lineetta verticale al di sotto, cioè a, e se occorresse altra distinzione si potrebbe indicarla con due lineette verticali al di sopra, o al di sotto, cioè "a, a; 8.º che siano indicati anche i diversi suoni, che anticamente avevano alcune lettere.

Lo studio delle antiche inscrizioni ha fatto conoscere la necessità di un dizionario alfabetico dei nessi di lettere delle inscrizioni stesse, e di un dizionario desinenziale desunto da quello alfabetico.

Nel dizionario alfabetico sarebbero ad esporsi non solo le lettere isolate, ma anche i nessi di due, o più lettere colle relative citazioni delle inscrizioni, in cui si trovano, citando il *Glossarium*  italicum del Fabretti, se ivi sono esposte, giachè in esso sono citati molti nessi colla indicazione delle inscrizioni, in cui si trovano, e citando i libri, in cui si trovano esposti per quelli non compresi nel detto Glossario, libri da citarsi con abbreviature schiaribili con apposito elenco. In tale dizionario sono a comprendersi non solo le inscrizioni in pietre, in lastre metalliche, in statue, ma anche quelle in lucerne, in terre cotte, o in altri oggetti qualsiansi, e sarebbe suggerita la redazione della continuazione del Corpo delle inscrizioni del Fabretti per comprendervi anche tutte quelle ivi non citate, onde rendere più brevi le citazioni delle inscrizioni a ciascun nesso del dizionario proposto.

Nel dizionario desinenziale sarebbero a comprendersi tutti i nessi terminanti con due, o più lettere eguali, quand'anche nessuna di esse fosse vocale, e quand'anche non facesse rima con altro nesso: per non ripetere poi molte volte un nesso maggiore di due lettere, ad un nesso di minor numero di lettere eguali sarebbero ad indicarsi le desinenze di un maggior numero di lettere, come alla desinenza re sarebbe a dirsi vedansi le desinenze in are, ere, ire, ore, ure, bre, cre, dre, fre, gre, pre, tre, se esistessero nessi, che avessero una di tali desinenze.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

# PARTE SECONDA

### Studj sopra alcune antiche inscrizioni.

Le antiche inscrizioni non latine ritrovate in Italia sono a distinguersi in varie classi principali, cioè in etrusche propriamente dette, in italiche, e in greche; ritenuto che per italiche, e per greche, non è ad intendersi, che siano scritte nelle lingue classiche italiana, o greca, ma che si avvicinano ad esse, o che da esse almeno in buona parte sono derivate.

In generale può presumersi, che le inscrizioni scritte da diritta a sinistra siano senz'altro molto antiche, e che quelle scritte da sinistra a diritta siano meno antiche.

Sono pure a distinguersi le inscrizioni sopra semplici lastre di pietra, o di metallo da quelle sopra oggetti di qualsiasi sorta, o annesse a qualche cosa di figurato, sia di uomini, di animali, o di cosa qualunque, quand'anche fosse un semplice ornato, poichè la conoscenza della qualità dell'oggetto, o di ciò che è figurato, può essere causa di intendere quanto è scritto, o porgere fondamento per assicurare la probabilità della giustezza della interpretazione, o far conoscere quale di più interpretazioni verisimili sia la più certa, o la più probabile; ritenuto che per lo

meno in generale è erronea la opinione esposta nei libri publicati, che le lettere scolpite, impresse, o disegnate a simiglianza di una parola siano i nomi proprj dei defunti, dei luoghi, dei fabri, degl'incisori, dei pittori, degli scultori, o delle persone rappresentate nell'oggetto, su cui trovansi le inscrizioni, poichè invece esprimono delle proposizioni, e talora gli artefici, e gli artisti in alcuni oggetti usarono indicare brevemente colla scrittura quanto avevano avuto intenzione di rappresentare.

Sicome quanto viene publicato è l'effetto di studj intrapresi da molti anni contemporaneamente ad altre occupazioni ben diverse, nè si previde di arrivare al punto di publicare in parte il risultato dei propri studi, così non si sono citate di mano in mano le interpretazioni, nè le opinioni dei singoli autori, e quindi per lo più non verranno nè citate, nè discusse, limitandosi chi scrive ad esporre le proprie opinioni, senza escludere che da altri possano essere state precedentemente publicate in tutto, od in parte.

Detti studj sono stati fatti, da chi ora li espone, simultaneamente a quelli sulla lingua umana, avendo gli uni servito al progresso degli altri, e viceversa. A comprendere quanto si dirà sulle inscrizioni, occorrerebbe ripetere almeno molto di quanto è stato esposto negli studj sulla lingua umana, contenendo essi norme, e scoperte necessarie per arrivare a comprendere il significato delle inscrizioni stesse; ma il ripeterlo riuscirebbe lungo, e difficile, e perciò occorre, che il lettore conosca daprima quanto è stato esposto nei suaccennati studj sulla lingua, e potrà essergli utile anche la previa lettura di quelli pure contemporaneamente fatti sulla ortografia italiana, concorrendo tutti detti studj, sebene incompleti, a dimostrare la sussistenza dei principj esposti, o la giustezza delle date interpretazioni, e delle proposte correzioni, e ad additare la via per conoscere l'intrinseca costituzione delle lingue, e delle antiche inscrizioni.

I lavori preparatorj da farsi per scoprire il significato della maggior parte delle inscrizioni, fra i quali almeno i dizionarj alfabetici, e quelli desinenziali di tutti i nessi delle inscrizioni, non permettono a chi scrive, che ha già passato il settantesimo anno, di dividere le inscrizioni stesse in classi, e procedere a parlare di tutte, o di parte delle classi stesse. Ciò non ostante

si è stimato conveniente di dividere questo lavoro in cinque sezioni, nella prima delle quali si parla di alcuni nessi di lettere, che si trovano non di raro nelle inscrizioni, nella seconda di inscrizioni consistenti in un solo nesso di lettere, nella terza di inscrizioni sopra patere, specchj e gemme, nella quarta di inscrizioni composte di più nessi, e nella quinta delle fotografie da farsi delle antiche inscrizioni.

## SEZIONE PRIMA

Inscrizioni aventi un nesso di lettere costituito in tutto, o in parte da una data sillaba.

Alcune sillabe, e non poche formano parte di più nessi di lettere: in questa sezione si espongono soltanto varie inscrizioni aventi nei loro nessi una delle sillabe an, fil, ic, laf, lav, o lavt, petr, ra8, tit, up, 8ast, e si dividono nei nove articoli seguenti.

### ARTICOLO I.

#### Inscrizioni aventi la sillaba an.

La sillaba an esprime dolore, tristezza, mestizia, compianto in alcune inscrizioni, e si presenta quale radicale della parola greca ania, ma talora può esprimere ha-in, ha entro, e facilmente da quest'ultimo significato, opure da quello ha non sarà derivato anche il primo, essendo la tristezza, la mestizia una cosa, che si ha entro, e producendo tristezza, mestizia la deficienza di una cosa desiderata, o benevisa. Può darsi però, che la sillaba an formi soltanto parte di una voce, o che la lettera a sia preposizione relativa a voce precedente, o sia altramente, e in tali casi non sarebbe applicabile il significato suesposto. La sillaba an trovasi in molti nessi, e nelle inscrizioni seguenti.

1. MANGAD: ANA: ANAO Questa inscrizione in coperchio di ossuario è riferita sotto il n. 1553 C. ins. (1), e si traduce O-a-in-a, morto ha entro ha; an-a, compianto ha; ce-a-re-in-a-ed-esse, questo ha cosa entro ha costruzione essere.

<sup>(1)</sup> Le lettere *C. ins.* indicano in questo libro il *Corpus inscriptionum italicarum* annesso al *Glossarium Ilalicum Ariodantis Fabretti* con citazione degli autori, da cui desunte le inscrizioni.

- 2. JAMAMA · ISA · PA Questa si dice in un'urna cineraria al n. 1122. C. ins., e si traduce a-re, ha cosa; a-esse-i, ha essere avete; an-a-in-a-ul, proposizione, che riflessa esprime qualche da entro ha compianto.
  - 3. IVA Iscrizione sopra tegola sepolerale riferita sotto il n. 137 C. ins., che si legge Aule: Cae: Ancari, e si analizza a-u-ul-è, ha ho qualche è; ce-a-è, questo ha è; an-ce-a-re-i, compianto questo ha cosa avete.
- 4. IBMA +2A8 Leggesi nell'urna citata al n. 1557 C. ins., e AIM si traduce 8-a-esse-ed, molto ha essere fatto; an-e-i-in-i-a, compianto è avete entro avete ha.
- 5. METABAD · IMA · IOAAN Questa iscrizione sopra coperchio di ossuario è citata sotto il n. 1554 C. ins., e si traduce lar-O-i, lare morto avete; an-i, compianto avete; ce-a-8-a-ed-è-re-esse, questo ha molto ha costrutto è cosa essere. La interpretazione del nesso OAAN resta quasi sempre incerta, perchè il nesso AAN può significare tanto lare, quanto ul-a-re, qualche ha cosa, opure cosa da qualche: questa osservazione sarà a ritenersi sottintesa anche per le altre inscrizioni aventi il nesso OAAN, o AAN.
- 6. HAB Leggesi nell'amuleto di terra cotta citato al n. 1046 C. ins., e questo si traduce è-a-in, è ha entro.
- 7. IMAN: NOAN Sotto il n. 162 C. ins. è riferita questa iscrizione scolpita in urna rozza: essa si traduce ul-a-re-ed, qualche ha cosa fatta; ul-an-i, qualche compianto avete.
- 8. ANIMIVI Questa inscrizione sopra tegola sepolerale riferita VINAII sotto il n. 194 C. ins. si legge Puplina Plan-301) n cuncire, e si traduce pe-op-ul-i-in-a, piede ricco qualche avete entro ha; pe-ul-an-ce-o-in-ce-i-re-è, piede qualche compianto questo ho entro questo avete cosa è.
- 9. ENVA Al n. 196 C. ins. è riferita questa inscrizione VONANA sopra tegola sepolcrale, e la si traduce a-u-ul-è, Equipment de la si traduce a-u-ul-è, pe-ul-an-ce-u-re-è, piede qualche compianto questo ho cosa è.
- 10. ANTUAL ONGA Al n. 1694 C. ins. è riferita questa inscrizione sopra coperchio di ossuario: essa si traduce a-re-in-O, ha cosa entro morto; pe-an-ed-in-a, piede compianto prodotto entro ha.

### ARTICOLO II.

### Inscrizioni aventi la sillaba fil.

Due interpretazioni presenta la sillaba fil nelle antiche inscrizioni, indipendentemente da qualsiasi altra, che fosse applicabile. L'una è quella di amico, opure caro, amato, gradito, quale voce radicale del greco philos, la cui origine si presume comune colle parole latine filius, e filia; l'altra, e non sempre, è quella di età, opure anni, quando la sillaba è preceduta da un'a costituente con quella la voce afil, essendo apparsa la sua derivazione comune colle parole latine aevum, e avus, e la sua significazione dall'essere susseguita da caratteri aventi la forma di numeri romani.

- 1. : Intval: Maini: Elata Questa inscrizione sopra urna fittile è riferita sotto il n. 596 C. ins., e si traduce a-ed-a-ul-è, ha fatto (costrutto) ha qualche è; fil-i-a-re-esse, caro egli ha cosa essere: laut-in-i, in lode avete.
- 2. SIBNIJII Questa inscrizione in tegola, riferita sotto il n. 2817 C. ins., si traduce fil-i-in-è-i-esse, caro avete entro è avete essere.
- 3. ANTHOR : JITTHOO Questa inscrizione, che sotto il n. 584 C. ins. si dice in arca, si traduce O-a-in-ce-fil, morto ha entro questo caro; a-re-in-ed-in-a, ha cosa entro costrutta entro ha. La traduzione del nesso JITTHOO in detto modo si presume possa applicarsi anche alle inscrizioni n. 405, 406, 582, 611, 991, 2057, 2069, 2568, ed anche a quelli delle inscrizioni 1957, 2071, 2108, 2417, e 2602 C. ins., salve per queste ultime le variazioni portate dalle diverse desinenze del nesso stesso.
- 4. AMANIAV · IAADMA · IOAAN Tale inscrizione in coperchio sotto il n. 1564 C. ins. si traduce lar-O-i, lare morto avete; an-ce-a-re-i, compianto questo ha cosa avete; v-fil-an-a, ho caro compianto ha. Un'eguale interpretazione si attribuisce al nesso Vfilana della precedente inscrizione n. 1563.
- 5. Manajav · 123a Inscrizione in urna rozza riferita sotto il n. 1138 C. ins., che si traduce a-ce-esse-i, ha questo essere avete; v-fil-an-è-ed-esse, ho caro compianto è prodotto essere.

6. 3113 31038 Inscrizione sopra vaso fittile riferita sotto il n. 2033 b C. ins., che si interpreta h-è-re-ce-ul-è, molta è cosa questa qualche è; fil-è, cara, opure gradita è.

7. Il nesso 2ABNIAA, riferito nella inscrizione 1948 C. ins., si interpreta a-fil-è-a-esse, ha caro è ha essere, e quello 2BNIAA, terminante la inscrizione 2612 C. ins., si traduce a-fil-è-esse, ha caro, opure gradito è essere.

### ARTICOLO III.

#### Inscrizioni aventi la sillaba ic.

Varj sono i significati della sillaba ic, opure ik: evvi quello indicante la idea dello scolpire, o di una imagine, quello di ic per colpo, da cui è a presumersi derivato quello dello scolpire, e quello di i-c, avete questo, opure egli questo: può avere anche qualche altro significato, e specialmente se la prima delle due lettere appartiene alla voce precedente, o se la seconda appartiene alla susseguente.

Si ritiene rappresentare il primo significato nelle tre inscrizioni seguenti, e nei nessi successivi senza precludere, che lo possa essere in molti altri.

1. MV>I> • ¶∃†A₁I†MA Inscrizione in urna sepolcrale riferita al n. 633 C. ins., che si analizza, e interpreta an-t-i-p-a-t-e-r, C-ic-v-m, cioè an-ed-i-pe-ha-ed-è-re, Ce-ic-v-rs, compianto prodotto avete piede ha costrutta è cosa; questo scultura ho cosa essere. In luogo di prodotto avete potrebbe essere invece produce egli, ma ciò non altererebbe il significato di cicu≥. Nella lingua etrusca sonovi la s, e la M, per cui è a presumersi, che quella colla forma m rappresenti un's dolce, resa tale dalla assimilazione di altra lettera alla s, e cioè di un'r nel caso presente, ma potrebbe essere un d la lettera elisa, la quale rappresenterebbe la radicale ed-produrre-fare, ed esprimerebbe prodotto essere, o produce essere, secondo le circostanze: nel caso di assimilazione della lettera r la m rappresenta le voci re esse, cosa essere, se la r non forma parte di altra voce.

2. MAMMANIAI Inscrizione incisa nel vaso d'argento indicato al n. 801 *C. ins.* Ritenuto quanto si è detto sulla lettera M si analizza p-l-ic-a-M-n-a-M, pe-ul-ic-a-eds-in-a-rs, piede qualche da scultura prodotto essere entro ha cosa essere.

3. MIDAAI INADIS Inscrizione in urna cineraria riferita al n. 1209 C. ins. La sua analisi sarebbe ó-ic-a-in-i, Lar-ce-i-re-esse, molta scultura ha entro avete, lare questo avete cosa essere. Potrebbe darsi, che tanto l'i finale di Sicani, quanto quello di LarciM si dovessero entrambi interpretare per egli, e non per avete.

4. Il nesso ANDIED riferito nel ridetto corpo delle inscrizioni sotto il n. 308, e l'altro eguale riferito sotto il successivo n. 314 A, linea nona, si analizzano ce-ic-in-a, questo scultura entro ha: le prime due lettere, in luogo della sola sillaba ce-questo, potrebbero rappresentare le due sillabe ce-è, questo è.

5. Quello NANDIED riferito sotto detto n. 314 A, alla linea quarta, e l'altro eguale sotto il n. 344 bis si analizzano ce-è-ic-in-a-ul, questo è qualche da entro scultura.

6. IBNDIBO leggesi sotto detto n. 314 alla linea undecima dalla parte B, e si analizza  $ce-\grave{e}-ic-in-\grave{e}-i$ , questo  $\grave{e}$  scultura entro  $\grave{e}$  avete.

7. VII) Trovasi nelle inscrizioni sopra coperchi di ossuari riferite ai n. 156 e 157 C. ins.: l'analisi di questo nesso sarebbe ce-ic-v, questo scultura ho.

8. A2V)) Vedesi sotto il n. 720 C. ins., e si traduce ce-ic-v-esse-a, questo scultura ho essere ha.

9. CICCI Sopra lucerna plastica, scritta da sinistra a diritta, è riferita dal Vermiglioli nel volume secondo, alla pagina 606 sotto il n. 46. Questo nesso si interpreta ce-ic-ce-i, questo scolpito questo avete.

10. VIDIZAE Leggesi nella inscrizione sopra lapide n. 1679 C. ins., che si analizza è-a-esse-ic-i-v, è ha essere scultura egli (opure avete) ho.

11. EVIKV. Nel catalogo di Canino, alla pagina 36, sotto il n. 296, si indica un vaso grande a tre manichi con rappresentato un toro domato, e colla inscrizione Evikv, che si traduce eu-ik-v, bene scolpito ho; significando bene la greca sillaba eu.

12. 3)1214 In urna fittile sotto il n. 1600 C. ins. leggesi un tale nesso, il quale si analizza pe-i-esse-ic-è, piede avete essere scultura è.

13 ANZEDIA1 Sopra coperchio si riferisce sotto il n. 760 C. ins.: un tale nesso si analizza pe-re-ic-è-esse-ul-a, piede cosa scultura è essere qualche ha.

14 NDIKOV Questo nesso, scritto da sinistra a diritta sopra moneta d'oro, si riferisce al n. 3 C. ins., e si analizza pe-re-ic-o-v, piede cosa imagine (scultura) sopra ho, opure ho sopra, secondo che sarà stato pronunciato.

15 231)12 opure 231)12 Questo nesso sopra coperchio indicato sotto il n. 1791 *C. ins.* si traduce *esse-ic-i-è-esse*, *essere scultura egli è essere*, e se si dovesse leggere *Sicles* sarebbe a sostituirsi al secondo *i* la voce *ul* - *qualche*.

Nel significato di scultura trovasi *ik* nella prima, e seconda linea della inscrizione di Novara, scritta da sinistra a destra, riferita sotto il n. 41 *bis C. ins.*, e *ic* nel nesso DIJ38 della linea undecima della inscrizione di Perugia n. 1914 *C. ins.* interpretato 8-è-ul-ic, molto è qualche scultura.

Invece nel nesso ANIZVXI riferito nella linea quinta della tavola settima n. 80 C. ins. le due lettere i k sono a ritenersi separate in quanto che iKvEina è da analizzarsi i-kv-Ein-a, avete principio fine ha.

### ARTICOLO IV.

### Inscrizioni aventi la sillaba laf, lav, o lavt.

Nel saggio di lingua etrusca di Luigi Lanzi, nelle antiche inscrizioni Perugine dichiarate da Giovanni Battista Vermiglioli, e in altri libri si è ritenuto, che le parole aventi una delle sillabe laf, lav, o lavt esprimessero i nomi personali di Lavtia, Lavtinia, Lavtinia, e simili, a seconda delle diverse desinenze, mentre invece si è potuto presumere, e indi ritenere, che non lo siano, ma che invece siano frasi di un discorso, o parti di frasi.

Il latino laus, laudis corrisponde a laude, opure lode in italiano, a lauda in valaco, a laud in inglese, a louange in francese, a Lob in tedesco. Nell'alfabeto etrusco trovasi la lettera t, ma non la lettera d, e quindi è verisimile, che il t di laut sia stato mutato col tempo in d per una più sollecita pronuncia, o che allora rappresentasse anche il d, per cui laut in etrusco, e lode in italiano rappresentano il medesimo significato.

Nell'articolo ottavo degli studj sulla lingua umana si è dimostrato, come le così dette preposizioni anticamente venivano posposte ai nomi, ai quali si riferivano, e nel successivo articolo nono si dimostrò, che talora la lettera n rappresenta la parola in. Ciò posto, il nesso delle lettere lavtn rappresenterebbe almeno le due parole lavt-in, cioè in-lode, e tale significato esprimerebbe il nesso lavtn esistente nella linea seconda della grande inscrizione di Perugia citata al n. 1914 C. ins., nell'urna cineraria citata al n. 1116 C. ins., e nella seconda linea della lunga inscrizione detta della Torre di San Manno n. 1915 C. ins.

Giusta l'articolo decimoquarto di detti studj la vocale i, fra i varj significati, ha quello di avete; conseguentemente il significato dell'etrusco lavini va ad essere quello di lavini, cioè in lode avete, e più chiaramente, giusta la scoperta proprietà della riflessibilità delle voci costituenti una parola dimostrata nel precedente articolo decimo, il nesso etrusco lavini risolvesi in i-in-lavi, cioè avete in lode.

Detta interpretazione si presenta applicabile alle inscrizioni sottoriferite, e ad altre.

- 1. RAMITVANA ANSI Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita al n. 168 C. ins., che si traduce fel-a, marmo ha; lavt-in-i, in lode avete; re, cosa; esse, essere. La traduzione del nesso fel per marmo non è certa, perchè presenta anche la interpretazione fo-è-ul, vuoto è qualche, cioè fossa, avello, tomba, cavità: forse avello derivò da a-fo-è-ul-ul-o, ha vuoto è qualche qualche ho. La osservazione ora fatta sarà a ritenersi ripetuta anche per le altre inscrizioni, in cui trovasi il nesso fel.
- 2. VIV8: IT Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita IN+VAI: MO)V al n. 602 C. ins., che si interpetra fl, forse fel, marmo, forse fa-ul, parla qualche, e forse le due lettere rappresentano altra diversa cosa; 8-v-ul-v, molto ho qualche ho; v-ce-re-ed-esse, ho questa cosa fatta essere; lavtni, in lode avete.
- 3. JAIDAAJ·IMTVAJ·VIVA·VA Inscrizione in urna fittile riferita al n. 1026 bis C. ins., che si traduce a-v, ha ho; a-v-ul-v, ha

ho qualche ho; lavtni, in lode avete; lar-ce-i-a-ul, proposizionè, che riflessa dice qualche da avete questo lare.

- 4. VANMINAVIET Inscrizione in urna rozza riferita al n. 1392 Int C. ins., che si traduce fel, marmo; v, ho; an, compianto, e forse a-in, ha entro; i, avete; ed-esse, prodotto essere, opure re-esse, cosa essere; lavtni, in lode avete.
- 5. JANTVI AIJET Inscrizione sopra tegola sepolcrale riferita RATINTVAJ al n. 270 C. ins., che si interpreta fel-i-a, marmo egli ha; tvt-in-a-ul, qualche da entro conservato, opure difeso, presumendosi che la sillaba tvt abbia un'origine comune col verbo tueor, facente tutus nel participio passato; lavt-in-i-ed-a-esse, in lode avete prodotto ha essere.
- 6. JANDIED · A·EIANS · A Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 344 bis C. ins., che si interpreta ha; 8-laf-è, molta lode è; ha; ce-è-ic-in-a-ul, la quale proposizione riflessa esprime qualche da entro scultura è questo, ritenuto già il significato di ic per scultura dal suono ic causato nello scolpire.

7. IBM+FAN. AMAO Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1031 C. ins., che si traduce O-an-a, morto compianto ha (opure O-a-in-a, morto ha entro ha) laft-in-è-i, in lode è avete.

- 9. 3) ANN SAN Inscrizione in piccola arca fittile riferita al ANI+29VAN n. 643 bis c C. ins., che si interpreta ce-a-è, questo ha è (opure questo ha egli); lar-ce-è, lare questo è; lav-re-esse-ed-i-a-ul, qualche da avete prodotto essere cosa lode.
- 10. BIDMBHIVAN Questo nesso leggesi nella prima linea della sovracitata inscrizione detta della Torre di San Manno riferita al n. 1915 C. ins., e lo si traduce lavt-in-è-ed-esse (opure re-esse) -ce-ul-è, in lode è prodotto essere (opure cosa essere) questo qualche è.
- 11. ANGTA) 3+VAN1 2N Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1270 C. ins., che si traduce ul-esse, qualche essere; pe-lavt-è, piede lode è; ce-a-ed-re-in-a, questo ha prodotta cosa entro ha. Nel Vermiglioli alle pagine 199 e 200 sono citate le inscrizioni 64 al 68, e 74 al 76, ed ivi ai nessi Plavt sono attri-

buiti i significati dei nomi personali *Plauto*, e *Plauzia*, ma, giusta quanto è sopra esposto, non sembrano ammissibili.

12. 34VAJ1.V1MV1.AJ Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1277 C. ins., che si traduce ul-a, qualche ha; pvmp-u,

pompa-ho; pe-lavt-è, piede lode è.

- 13. 23†VAVI · IZBA · IOAAN Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1271 C. ins., che si traduce lar-O-i, lare morto avete; a-8-esse-i, ha melto essere avete; pe-lavt-è-esse, piede lode è essere.
- 14. M3+VAN1·IN37·AIMAO Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1271 bis C. ins., che si traduce O-an-i-a, morto compianto egli ha; 'fel-i, marmo avete; pe-lavt-è-re-esse, piede lode è cosa essere.
- 15. MANZINER : INVAMVA: INVAMVA: ANAO Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1278 C. ins., che si traduce O-an-a, morto compianto ha, e forse O-a-in-a, morto ha entro ha; pumpu-in-i, pompa ho entro avete; pe-lavt-i, piede lode avete; fel-edesse-in-a-re-esse, marmo prodotto essere entro ha cosa essere.

### ARTICOLO V.

### Inscrizioni aventi la sillaba petr.

In latino, e in greco dicesi petra, ciò che in italiano significa pietra, e in tale significato si è presentata la sillaba petr nei nessi delle antiche inscrizioni, non persuadendo che detta sillaba susseguita da variate desinenze rappresentasse i nomi di Petria, Petronia, Petronio, e simili, secondo le interpretazioni state publicate. Ma sebene in alcune inscrizioni l'interpretazione di pietra si presenti applicabile, tuttavia in altre non sembra presumibile, o quanto meno lascia presumere l'analisi pe-e-ed-re, piede è costruzione cosa, opure piede è costrutta cosa; analisi che sembra applicabile alle segnenti inscrizioni, e ad altre.

l. INDAM: JET: V94E4: JET Questa inscrizione in coperchio di ossuario è riferita sotto il n. 679 C. ins., e si analizza fel, marmo;

- pe-è-ed-re-v, piede è costrutta cosa ho; fel, marmo; a-re-ce-ined-i, ha cosa in questo costrutta avete.
- 2. MINVANEA: MENTIN: ENVA Questa inscrizione è sopra urna riferita sotto il n. 1244 C. ins., e si traduce a-v-ul-è, ha ho qualche è; tit-è-ed-esse, inscrizione è fatta essere; pe-è-ed-re-v-in-i-ed-esse, piede è costrutta cosa ho entro avete prodotto essere. Detta interpretazione si ritiene applicabile anche agli eguali tre nessi costituenti la prima parte della inscrizione in altra urna riferita al successivo n. 1245.
- 3. NAITHAND: MVN33: IMV4434: 3+14: 2N Inscrizione sopra coperchio con imagine di uomo esposta sotto il n. 1248 C. ins., che si interpreta ul-esse, qualche essere; tit-è, inscrizione è; pe-è-ed-re-v-in-i, piede è costrutta cosa ho entro avete; fel-v-esse, marmo ho essere; ce-ul-an-ed-i-a-ul, proposizione, la quale riflessa dice qualche da avete prodotto compianto qualche questo, opure se le due lettere a n dovessero tradursi separate direbbe qualche da avete prodotto entro ha qualche questo.
- 4. JANG+31 IBN\*>J33:9A Inscrizione in coperchio di ossuario riferita sotto il n. 1387 C. ins., che si interpreta a-re, ha cosa; fel-ce-ce-esse-in-è-i, marmo questo questo essere entro è avete; pe-è-ed-re-in-a-ul, proposizione, che riflessa dice qualche da entro cosa costrutta è piede.
- 5. Maniat ivatal Questa inscrizione sopra coperchio di ossuario è esposta sotto il n. 1234 C. ins.; altra simile sopra lamella di piombo è esposta sotto il successivo n. 1239, e si mterpretano pe-è-ed-re-v-i, piede è costrutta cosa ho avete; ed-re-i-ul-è-re-esse, costrutta cosa avete qualche è cosa essere. La circostanza, che una di tali inscrizioni è sopra lamina di piombo, e non di pietra, o di marmo, dà un maggiore appoggio alia sopradata interpretazione.
- 6. VA·V9+31·Ol Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita al n. 189 C. ins., che si interpreta ul-O, qualche morto; pe-è-ed-re-v, piede è costrutto cosa ho; ha ho.
- 7. EQV>NAJ49YE1E9VA Inscrizione in ossuario riferita sotto il n. 682 C. ins., che si traduce a-v-re-è, ha ho cosa è; pe-è-ed-re, piede è costrutta cosa; pe-ul-an-ce-v-re-è, piede qualche compianto questo ho cosa è.
  - 8. MV9T31 · I+2AO Inscrizione sopra olla cineraria citata sotto

- il n. 972 C. ins., che si interpreta ⊖-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; pe-è-ed-re-v-ed-esse, piede è costrutta cosa ho prodotto essere.
- 9. Mansa · IVO+a1 · Anao Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 1165 C. ins., che si traduce O-an-a, morto compianto ha, e forse O-a-in-a, morto ha entro ha; pe-è-ed-re-v-i, piede è costrutta cosa ho avete; a-8-ul-è-ed-esse, ha molto qualche è prodotto essere.

10. INVATEL N. Inscrizione sopra urna cineraria riferita al n. 1312 C. ins., che si interpreta ul-esse, qualche essere; pe-è-

ed-re-v-in-i, piede è costrutta cosa ho entro avete.

11. MV9+31 ON9A Inscrizione incisa in urna cineraria riferita M3N8VA al n. 1699 C. ins., che si interpreta a-re-in-O, ha cosa entro morto; pe-è-ed-re-v-ed-esse, piede è costrutta cosa ho fatto essere; a-o-8-ul-è-ed-esse, ha ho molto qualche è fatto essere.

12. INV9+34:19430 Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1706 C. ins., che si interpreta O-è-pe-re-i, morto è piede cosa avete; pe-è-ed-re-v-in-i, piede è costrutta cosa ho entro avete.

13. 13M9+31·1+2A8 Inscrizione sopra olla sepolerale riferita al n. 1707 C. ins., che si interpreta 8-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; pe-è-ed-re-in-è-i, piede è costrutta cosa entro è avete.

14. MƏTITZIQAN Inscrizione in urna cineraria riferita al n. 1806 MINV9TƏN C. ins., che si traduce lar-i-esse, lare avete essere; tit-è-ed-esse, inscrizione è prodotta essere; pe-è-ed-re-v-in-i-ed-esse, piede è costrutta cosa ho entro avete fatto essere.

### ARTICOLO VI.

### Inscrizioni aventi la sillaba ras.

La interpretazione di rag per cosa ha molta, opure grande emerge dalle seguenti inscrizioni, e da quelle sottoindicate.

1. VAIOI+AV · GA · ISAG · GA Questa inscrizione in coperchio di ossuario fu tradotta Arrius, opure Aruntius Rapius Arrii (filius) Laetia, o Laeticia (nat.) nel Vermiglioli alla pagina 269 sotto il

- n. 223 (1286 C. ins.). La interpretazione, che si presenta, sarebbe invece a-re, ha cosa; re-a-8-i, cosa ha molta (opure grande) avete; a-re, ha cosa; ul-a-ed-i-O-i-a-ul, qualche ha fatto avete qualche da avete morto, proposizione quest'ultima stata riflessa: potrebbe però darsi che la lettera t rappresentasse la sillaba te radicale di tego, e in questo caso il t avrebbe il significato di coperchio.
- 2. \$AI1IS : 38A9 : 31It : AN Questa inscrizione sopra olla sepolcrale riferita sotto il n. 1724 C. ins. si interpreta ul-a, qualche ha; tit-è, inscrizione è; rè-a-8-è, cosa ha molto è, opure cosa ha grande è; re-i-pe-ia-ce-esse, cosa avete piede lamento, compianto questo essere.
- 3. NAICEN · 9A · 18A9 · 2N Questa inscrizione in coperchio riferita dal Vermiglioli alla pagina 267 sotto il n. 232 (1295 C. ins.) colla traduzione Lartia Rapia Laetia nata si interpreta: ul-esse, qualche essere; re-a-8-i, cosa ha molta avete; a-re, ha cosa; ul-è-O-i-a-ul, nesso quest' ultimo, che riflesso esprime qualche da avete morto è qualche. La interpretazione sopra data al nesso Ra8i si ritiene applicabile anche al nesso Ra8i formante parte delle inscrizioni 1282, 1285, 1288, 1289, 1291, e 1294 del citato Corpo delle iscrizioni italiche.
- 4. AINZMV): 931: 9A: AISA9: VA Inscrizione in coperchio citata alla pagina 266 sotto il n. 220 nel Vermiglioli (1283 C. ins.), e ivi tradotta Aula Rapia Arrii, o Aruntis (filia) forse Rei (uxor) Cumnea, o Cumna (nata). La traduzione di questa sembrerebbe invece a-v, ha ho; re-a-8-i-a, cosa ha molta egli ha; a-re, ha cosa; pe-è-re, piede è cosa; cvm-esse-in-i-a, compagno, o compagna essere entro egli ha: potrebbe però darsi, che il significato dell' i di rasia, e di cumsnia fosse quello di avete, e che il cum di cumsnia significasse l'accompagnamento in genere di una cosa, e non di una persona. Se invece di per si dovesse leggere rei, giusta il dubio ivi esposto, la traduzione di questa sillaba sarebbe re-è-i, cosa è avete.
- 5. 3+A8A)·32 Questa inscrizione sopra urna rozza riferita alla NAISAA pagina 197 n. 56 (1619 C. ins.) fu tradotta dal Vermiglioli Sextus Cafatius Rufia (natus). Invece si traduce esse-è, essere-è; ce-a-8-a-ed-è, questo ha molto ha fatto (opure costrutto) è; re-a-8-i-a-ul, nesso quest'ultimo, che riflesso dà la proposizione qualche da avete molto ha cosa.

6. 218A9 1942A) Questa riferita alla pagina 166 sotto il 221 (1284 C. ins.) fu tradotta dal Vermiglioli Caspria, o Casperia Rupii (uxor), e invece si traduce ce-a-esse-pe-re-i, questo ha essere piede cosa avete; re-a-8-i-esse, cosa ha molta avete essere. Il nesso Ra8is trovasi anche nelle inscrizioni 1287, 1292, 1293 e 1296 C. ins., e anche in queste si ritiene interpretabile come sopra.

#### ARTICOLO VII.

#### Inscrizioni aventi la sillaba lil.

Nel lessico del Forcellini è detto, che la parola titulus significa inscrizione, titolo in italiano, e che equivale a epigraph in greco. Presentasi quindi spontaneo, che tit sia la radicale di titulus, ed esprima inscrizione: a ciò corrisponde l'analisi di titulus, che sarebbe tit-ul-v-esse, inscrizione qualche ho essere, e corrisponderebbero le inscrizioni sottoindicate, ed altre, per cui sembra doversi ritenere erronea la supposizione fatta dal Lanzi, dal Vermiglioli, e da altri, che la sillaba tit indichi i nomi personali Titus, Titius, Titia.

- 1. IMADVAN: ANIN Inscrizione riferita al n. 992 C. ins., come esistente sopra urna cineraria colla indicazione, che è incerto se la lettera finale sia un' A da doversi leggere invece lavcana. Questa inscrizione si interpreta tit-a, inscrizione ha; lav-ce-a-in-i, lode da questo entro avete: e se fosse a leggersi lavcana sarebbe ad interpretarsi lode da questo entro ha.
- 2. MOA·∃KIK·Ol Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita V al n. 223 C. ins., che si interpreta ul-O, qualche morto; tit-è, inscrizione è; a-O-in-v, ha morto entro ho.
- 3. NAONAA: Etit: ONAA Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita sotto il n. 723 C. ins., che si interpreta a-re-in-O, ha cosa entro morto; tit-è, inscrizione è; a-re-in-O-a-ul, proposizione che riflessa esprime qualche da morto entro cosa ha.
- 4. NAPANET AN Enscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 1802 C. ins., che si interpreta ul-a, qualche ha;

tit-e, inscrizione è; ul-a, qualche ha; fel-a-re-a-ul, proposizione che riflessa dice qualche da cosa ha marmo.

- 5. 23\VA: 3414: \J37 Inscrizione sopra olla cineraria riferita al n. 1804 bis b C. ins., che si traduce fel, avello, marmo; tit-è, inscrizione è; a-v-ul-è-esse, ha ho qualche è essere.
- 6. IBNIN: IOGAN Inscrizione sopra urna riferita al n. 225 C. ins., che si traduce lar-O-i, lare morto avete, e forse ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; tit-è-i, inscrizione è avete.
- 7. JAIONAA Inscrizione sopra urna cineraria MVQVOQAN·MƏTIT OAAN riferita al n. 1807 C. ins., che si traduce a-re-in-O-i-a-ul, qualche da avete morto entro cosa ha; lar-O, lare morto; tit-è-ed-esse, inscrizione è fatta essere; lar-O-v-re-v-ed-esse, lare morto ho cosa ho fatta essere.
- 8. VA·ITIT·AMAO Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 221 *C. ins.*, che si traduce *O-an-a*, morto compianto ha, e forse *O-a-in-a*, morto ha entro ha, opure da morto entro ha; tit-i, inscrizione avete; ha ho.
- 9. 1414:142A8 Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 1799 C. ins., che si traduce 8-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; tit-i, inscrizione avete.
- 10. Itit: NAA Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita al ANVA n. 1804 bis c C. ins., che si traduce fel, avello, marmo; tit-i, inscrizione avete; a-v-ul-è, ha ho qualche è.
- 11. AININ AMAO Inscrizione sopra urna cineraria riferita al n. 1090 C. ins., che si interpreta O-an-a, morto compianto ha; tit-i-a, inscrizione egli ha, e forse inscrizione avete ha.
- 12. Altit·ltasa)·logal Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 1139 C. ins., che s'interpreta lar-O-i, lare morto avete; ce-a-8-a-ed-i, questo ha molto ha prodotto avete; tit-i-a, inscrizione egli ha.
- 13. DARN AITIT Inscrizione sopra urna cineraria riferita al n. 1212 C. ins., che si traduce tit-i-a, inscrizione egli ha; larce-i, lare questo avete.
- 14. VAItIt: V\REQUIE AV Inscrizione riferita al n. 1297 C. ins., che si traduce ul-a, qualche ha; re-è-ce-esse-v, cosa è questo essere ho; tit-i-a-ul, qualche da avete inscrizione.
  - 15. 21:31+1+:01 Inscrizione sopra tegola sepolerale riferita

al n. 224 C. ins., che si traduce ul-O, qualche morto; tit-i-è, inscrizione avete è; ul-esse, qualche essere.

16. AINTIT 142A8 Inscrizione sopra urna rozza riferita al n. 1394 bis C. ins., che si traduce 8-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto

avete: tit-ul-i-a, inscrizione qualche egli ha.

17. : IBNV+It : It2A8 Inscrizione sopra urna fittile riferita al n. 227 C. ins., che si interpreta 8-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; tit-ul-in-è-i, inscrizione qualche entro è avete.

18. MINAITH Inscrizione riferita come titolo sepolerale al n. 1693 C. ins., che si traduce tit-pe-a-in-i-esse, inscrizione piede ha entro avete essere; e forse tit-pe-an-i-esse, inscrizione piede compianto avete essere.

19. da Inscrizione sopra olla sepolerale riferita al n. 1528 C. ins., che si traduce a-re, ha cosa; tit-v-i, inscrizione ho avete; a-re, ha cosa.

20. AN: INNIN AN Inscrizione sopra olla sepolerale riferita al successivo n. 1529 C. ins., che si traduce ul-a, qualche ha; tit-v-i, inscrizione ho avete; ul-a, qualche ha.

### ARTICOLO VIII.

### Inscrizioni aventi la sillaba up.

La sillaba up rappresenta la radicale della parola latina opsopis, significante forza, potere, facoltà, ricchezza in italiano, e ritiensi applicabile in generale il significato di ricchezza, opure ricco alla sillaba up nelle antiche inscrizioni. Ad una tale opinione corrispondono le inscrizioni, e i nessi seguenti.

1. 2ABIVI OAI In stela sepolerale: è riferita questa inscrizione al n. 2331 C. ins., e la si traduce ul-a-O, qualche ha morto;

ul-vp-è-a-esse, qualche ricco è ha essere.

2. VAITUAA · INVAVA · OAAA Questa inscrizione sopra coperchio di ossuario è riferita sotto il n. 1677 C. ins., e si traduce lar-O, lare morto; ul-vp-v-in-i, qualche ricco ho entro avete; a-re-in-edi-a-ul, proposizione, la quale riflessa dice qualche da avete costrutto entro cosa ha.

- 3. MINIAVA · AIZVAQ Tale inscrizione sopra tegola sepolerale è riferita sotto il n. 203 C. ins., e si traduce re-a-v-esse-ia, cosa ha ho essere lamento; pe-vp-i-ul-i-re-esse (opure ed-esse), piede ricco avete qualche avete cosa essere (opure costruzione essere).
- 4. (A NYNE Una tale inscrizione sopra tegola sepolerale è CE MAFEV riferita al n. 97 C. ins., e si traduce ce-a, questo ha; pe-up-ul-è, piede ricco qualche è; ce-è, questo è; re-esse (opure ed-esse) -a-fel, cosa essere (opure prodotto essere) ha marmo, opure avello.
- 5. MANNINECE Questa sopra tegola sepolcrale è riferita sotto il n. 98 C. ins., e si traduce ed-esse-a-pe-up-ul-è-ce-è, costruzione essere ha piede ricco qualche è questo è.
- 6. †VIVEIA·IV Anche questa sopra tegola sepolcrale è riferita IVECE sotto il n. 99 C. ins., e si traduce ed-v-pe-ul-è-ia, costruzione ho piede qualche è lamento; pe-op-ul-è-ce-è, piede ricco qualche è questo è.
- 7. BUN1V1 Questa inscrizione sopra tegola sepolerale è riferita sotto il n. 1718 C. ins., e si traduce pe-vp-ul-i-in-è, piede ricco qualche avete entro è.
- 8. MIZJETV · IGADMA · IOGAN Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita sotto il n. 1451 C. ins., che si traduce lar-O-i, lare morto avete; an-ce-a-re-i, compianto questo ha cosa avete; vp-è-ul-esse-i-re-esse, ricco è qualche essere avete cosa essere.
- 9. AN: 12N31V: 9A Anche questa sopra coperchio di ossuario riferita sotto il n. 1452 C. ins., e la si traduce a-re, ha cosa; vp-è-ul-esse-i, ricco è qualche essere avete; ul-a, qualche ha.
- 10. ANNIELV Questo nesso scritto con lettere dipinte sopra coperchio di ossuario, come è esposto sotto il n. 1882 C. ins. si traduce vp-è-ul-esse-in-a, ricco è qualche essere entro ha.
- 11. AIDV Questo nesso da un lato, e l'altro dall'altro lato, : XIBV in lettere dorate, trovansi sopra il vaso di argilla riferito sotto il n. 2762 C. ins., e si traducono vp-i-ul-esse, ricco (opure ricchezza) avete qualche essere; v-8-i-i-esse, ho molto egli avete essere, opure ho molto avete egli essere.
- 12. VAOGAN: 2V1V: VIII Questa inscrizione sopra arca è riferita sotto il n. 790 C. ins., e si interpreta fel, avello, marmo; vp-v-esse, ricco ho essere; lar-O-a-ul, qualche da morto lare.
  - 13. MVNASTASINVN Leggesi nel diritto della moneta riferita sotto

il n. 2830 *C. ins.*, e rappresentata nel *Glossario* alla pagina 948. Sembra, che il significato di ricchezza sia applicabile anche alla sillaba *vp* di detta moneta, poichè si analizzerebbe *K-vp-è-ul-ed-è-re-in-v-e-in*, questo ricchezza è qualche prodotta è cosa entro ho in egli.

14. Il detto significato di *ricchezza*, opure di *ricco* si reputa nei nessi delle Tavole eugubine A1V2, 431V2, MV41V1, 431V41V1, e si inclina a presumerlo anche in altri nessi delle stesse tavole.

15. Alla interpretazione sopra fatta di ricchezza, opure ricco ai nessi lupeas, e lupuni non osta la parola italiana lupo (animale) corrispondente al latino lupus, al valaco lupu, e al greco lykos, poichè l'analisi di lupo sarebbe al-u-pe-o, mangia molto piede ho, e quella di lykos, al-y-ke-o-esse, mangia molto questo ho essere, mentre nelle suesposte inscrizioni l'analisi sarebbe ul-up, qualche ricchezza, opure qualche ricco.

### ARTICOLO IX.

### Inscrizioni aventi la sillaba 811st, Bast, Oast.

Le lettere 8.  $\square$ ,  $\oslash$  sembrano state usate secondo i tempi, o i luoghi per indicare un o chiuso significante molto, opure alto, opure sopra. In non poche inscrizioni trovasi il nesso 8ast,  $\square$ ast, o  $\bigcirc$ ast susseguito da diverse desinenze; la sua analisi si ritiene essere 8-a-esse-ed, molto ha essere futto, e un tale significato sembrando applicabile alle sottoindicate inscrizioni, e a molte altre escluderebbe la interpretazione di Fansta, e Faustia sinora data a detto nesso.

- 1. AZANZIV): IBMV8A: I+ZAØ Inscrizione in urna riferita al n. 566 C. ins., che si interpreta Ø-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; a-8-v-in-è-i, ha molto ho entro è avete; ce-vp-esse-in-a-esse-a, questo ricco (forse ricchezza) essere entro ha essere ha.
- 2. : IZNET: INZAS Inscrizione in ossuario riferita al n. 766 C. NAIMANZINAI ins., che si interpreta 8asti, come sopra, molto ha essere fatto avete; fel-esse-i, marmo essere avete; pe-a-ed-i-esse-ul-an-i-a-ul, divisibile questo in tre parti, la prima patis, la

seconda ul-an, e la terza i-a-ul, e per interpretarla chiaramente giova premettere la prima parte senza rifletterla, poi la terza riflettendola, indi la seconda senza rifletterla, e in tale modo si ottiene piede ha prodotto avete essere, qualche da avete qualche compianto.

3. ITTAB Inscrizione sopra tegola sepolcrale riferita al n. 1034 tingva bis C. ins., che sembra possa tradursi Basti, molto ha essere fatto avete; pe-v-re-in-i-esse, piede ho cosa entro avete essere; e forse pe-vrn-i-esse, piede urna avete essere, opure pe-ur-in-i-esse, piede bruciato entro avete essere.

4. Maoan: Indicate Inscrizione in urna cineraria riferita al n. 1158 C. ins., che si interpreterebbe 8asti, molto ha essere fatto avete; ce-a-i, questo ha avete, e forse da questo avete; ul-è-O-è-re-esse, qualche è morto è cosa essere.

6. ASA) · METVANI · IGADNA · ITZAS Inscrizione sopra coperchio di ossuario riferita al n. 1269 C. ins., che traducesi Sasti, molto ha essere fatto avete; an-ce-a-re-i, compianto questo ha (opure da questo) cosa avete; pé-lavt-è-re-esse, piede è lode è cosa essere; ce-a-8-a..., questo ha molto ha...

7. OVOGAN·IAD·ITZAS Inscrizione in arca riferita al n. 1625 C. ins., che si traduce 8asti, molto ha essere fatto avete; cai, questo ha avete, opure da questo avete; lar-O-v-re, lare morto ho cosa.

8. Alt. 2AO Inscrizione sopra tegola sepolcrale riferita al n. 879 C. ins., che si traduce O-a-esse, molto ha essere; ed-i-a, fatto egli ha, opure fatto avete ha.

9. 2V1MV1·IN+9A·AI+2A8 Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 1274 C. ins., che si traduce 8ast-i-a, molto ha essere fatto egli ha, opure avete ha; a-re-ed-in-i, ha cosa costrutta entro avete; pvmp-v-esse, pompa ho essere.

La lettera v nelle inscrizioni citate in questa sezione fu interpretata per ho, ma in qualcuna è forse ad interpretarsi per sopra, opure molto, semprechè non vi sia una delle lettere 8,  $\oslash$ ,  $\varTheta$ .

# SEZIONE SECONDA

### Inscrizioni costituite di un solo nesso di lettere.

Molte sono le inscrizioni costituite di un solo nesso di lettere, oltre quelle già trattate nella sezione prima, ed ora si espongono le sottoindicate.

- 1. KAFRER Inscrizione in manubrio riferita al n. 50 del Corpo delle inscrizioni, che si traduce K-a-fis-c-esse, questo ha fisso è essere.
- 2. ŚVMVM∃MVŹ∃M Inscrizione sopra cippo, che si opina essere stato posto come segno di confine fra l'Etruria, e la Liguria, riferita al n. 101 C. ins., che si traduce: i-in-e-ce-esse-v-in-e-i-inv-re-esse-v-esse, va non (cioè non va) è questo essere ho entro è va non (cioè non va) ho cosa essere ho essere. Una tale interpretazione corrisponde a quella attribuibile alla parola meta, cioè termine, che sarebbe i-in-e-ed-a, va non (cioè non va) è costituito ha. In meta la e si pronuncia aperta, ed è presumibile, che ciò fosse anche della prima e della inscrizione, ma, se si proferiva chiusa, sarebbe a sostituirsi egli al verbo è, come in mena del verbo menare, che si analizza i-in-e-in-a, va in (cioè in va, non essendo negativo l'in in questa parola) egli entro ha, e se la e chiusa fosse a ritenersi preposizione, sarebbe invece derivante da in va entro ha. Se fosse a leggersi Me\*vnemvnivs, come fu publicato dal Micali, la interpretazione sarebbe i-in-e-ce-esse-v-in-emvn-î-u-esse, non va è questo essere ho entro è, avviso egli ho essere, poichè la sillaba mun, vale a dire mon, sarebbe la radicale di moneo.
- 3. Maimimalogal Inscrizione sopra stele riferita al n. 104 C. ins., che si interpreta lar-o-i-a-nin-i-e-re-esse, lare morto avete ha statua (imagine) avete è cosa essere.

- 4. JAOAJANJAAJIAN Inscrizione in olla sepolerale riferita al n. 149 C. ins., che si interpreta ul-a-re-i, qualche ha cosa avete; ce-a-re, questo ha cosa; ce-in-a-ul, questo qualche da entro; a-O-a-ul, ha qualche da morto.
- 5. IMMVO) Inscrizione in tegola sepolcrale riferita al n. 160 C. ins., che si traduce ce-re-v-re-esse-in-i, questa cosa ho cosa essere entro avete.
- 6. ARIANAI Inscrizione in tegola sepolerale riferita al n. 163 C. ins., che si traduce ul-a-lar-i-esse-a, qualche ha lare avete essere ha.
- 7. 4V+3M Inscrizione sopra tegola sepolcrale riferita al n. 184 C. ins., che si traduce e-in-e-te-v-re, in egli è copre ho cosa, ritenendo che il t rappresenti la sillaba te radicale di tego-coprire, e non sembrando preferibile la analisi e-in-e-tur, in egli è incenso.
- 8. Bumber Inscrizione in tegola sepolcrale riferita al n. 204 C. ins., che si traduce re-e-e-in-in-e, cosa è in egli entro è.
- 9. AMIOAM Inscrizione in tripode di bronzo riferita al n. 262 C. ins., che sembra dire re-esse-ul-Oin-a, cosa essere qualche tin (suono) ha.
- 10. MANAITAMENITAIM Inscrizione in columetta riferita al n. 265 C. ins., che si interpreta e-in-i-a-fil-e-re-esse, a-pe-i-an-a-re-esse, in egli avete ha caro è cosa essere, ha piede avete compianto ha cosa essere.
- 11. 4+AI Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 288 C. ins., che si traduce fo-a-ed-ul, da fuoco prodotto qualche.
- 12. VIIVI Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 291 C. ins., che si traduce pe-vp-ul-v, piede ricchezza qualche ho.
- 13. AUVVIVI Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 292 C. ins., che si traduce pe-vp-ul-v-in-a, piede ricchezza qualche ho entro ha.
- 14. VDANEE Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 293 C. ins., che si interpreta fo-e-ed-a-re-v, fuoco è prodotta ha cosa ho.
- 15. ANT Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 297 C. ins., che si traduce ed-ul-a, prodotto qualche ha.
- 16. 134 Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 298 C. ins., che si traduce ed-e-ul, fatto è qualche.
- 17. V+ Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 300 C. ins., che si traduce ed-v, fatto ho.

18. IAA Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 301 C. ins., che si traduce fo-a-i, da fuoco avete, opure egli.

19. VNVMANT Inscrizione in moneta riferita al n. 302 C. ins., che si traduce ed-ul-a-re-esse-v-in-v, fatto qualche ha cosa essere ho entro ho.

- 20. IAOAII Inscrizione in moneta di bronzo riferita al n. 303 C. ins., che si interpreta fo-e-ul-a-ed-re-i, fuoco è qualche ha prodotto cosa avete.
- 21. 31 Inscrizione in vaso riferita al n. 347 ter b C. ins., che si traduce fo-e, cavo è.
- 22. MEMASVIAIOMARIM In colonnetta di marmo riferita al n. 350 C. ins., che sembra interpretabile c-in-i-a-re-in-O-i-a-ul, in egli avete ha cosa entro qualche da avete morto; v-esse-ul-ed-(opure re) -esse-c-re (opure ed) -esse, ho essere qualche fatto (opure cosa) essere è cosa (opure fatto) essere.
- 23. MANSA Inscrizione in piede di cantaro riferita al n. 358 C. ins., che si interpreta a-8-in-a-re-esse, opure ed-esse, ha molto entro ha cosa essere, opure fatto essere.
- 24. INYTAN Inscrizione sotto piede di vaso fittile riferita al n. 359 C. ins., che si traduce ul-a-pe-ed-in-i, qualche ha piede fatto entro avete.
- 25. AIDMMI+ Inscrizione incisa nella tibia di una chimera di bronzo riferita al n. 468 C. ins., che s'interpreta tin-ed-esse-ce-fil, suono produce essere questo caro. Trovasi anche sopra gli oggetti metallici riferiti ai successivi n. 1047, 1047 bis, e 1048.
- 26. JAONGA Inscrizione in coperchio di ossuario riferita al n. 583 C. ins., che si traduce a-re-in-te-a-ul, qualche da coprire (opure da morto) entro cosa ha.
- 27. IBMIATA Inscrizione in tegola sepolerale riferita al n. 595 bis C. ins., e in coperchio di ossuario riferita al successivo n. 998, che si traduce a-te-a-i-in-e-i, ha da coprire (opure ha copre ha) avete entro è egli.
- 28. BINAM Inscrizione in fronte di ossuario riferita al n. 699 C. ins., che si interpreta re-esse-a-ul-i-e, cosa essere ha qualche egli è.
- 29. I 13+MAIZVA Inscrizione in grande tegola riferita al n. 811 C. ins., che si traduce a-v-esse-i-an-te-c-pe-i, ha ho essere avete compianto coperto è piede avete; e forse a-v-esse-ia-in-te-e-pe-i, ha ho essere lamento entro coperto è piede avete.

- 30. A23 NAIANV Inscrizione in ossuario riferita al n. 846 C. ins., che si traduce v-in-a-i-a-ul, ce-e-esse-a, ha qualche da avete ha entro, questo è essere ha.
- 31. 211AV9 Inscrizione in tegola sepolcrale riferita al n. 974 C. ins., che si traduce re-v-a-pe-i-esse, cosa ho ha piede avete essere.
- 32. IBMIAD Inscrizione in ossuario riferita al n. 1003 C. ins., che si interpreta ce-a-i-in-e-i, da questo avete entro è avete, e forse alle prime due lettere potrebbe essere stato dato il significato di ce-ha, questo ha, opure cu-a, da quiete, opure ca per casa.
- 33. Eqemon Inscrizione in urna riferita al n. 1012 C. ins., che si interpreta cu-e-in-e-re-e, culla (luogo di quiete) in egli è cosa è.
- 34. **30** NVWN33 Inscrizione in urna fittile riferita al n. 1032 C. ins., che si traduce f-è-ul-e-in-v-ed-re-e, molto è qualche in egli ho costrutta cosa è.
- che si traduce ce-a-fo-ul-a, questa ha vuoto qualche ha.
- 36. Ital In stela sepolcrale riferita al n. 1534 C. ins., che si traduce fo-e-ed-i, fo esprimente vuoto, e radicale di fossa, e quindi fossa è costrutta avete.
- 37. ANZINAZ) Inscrizione riferita al n. 1651 C. ins., che si traduce ce-esse-a-ul-i-esse-in-a, questo essere ha qualche avete essere entro ha.
- 38. BOBNEGORI In arca rozza riferita al n. 1665 C. ins., che si traduce esse-e-O-re-e-ul-e-O-e, essere è morto cosa è qualche è morto è.
- 39. VAZNAA In urna cineraria riferita al n. 1690 *C. ins.*, che si traduce a-re-in-e-re-v, ha cosa entro è cosa ho, e più probabilmente ha-ur-in-e-re-ho, ha bruciato entro è cosa ho.
- 40. MINDVIIOAN In urna cineraria riferita al n. 1717 bis C. ins., che si traduce ul-a-O-i-pe-v-ce-ul-i-re-esse, qualche ha morto avete piede ho questo qualche avete cosa essere.
- 41. AZV\*ANAA Inscrizione in urna rozza riferita al n. 1720 C. ins., che si traduce ur-a-in-a-ce-esse-v-esse-a, bruciato ha entro ha questo essere ho essere ha: potrebbe però darsi, che le prime due lettere dovessero essere interpretate ur-a, da abbruciato, opure re-ha, cosa ha, e che fosse preferibile la interpretazione re-an-a-

ce-esse-v-esse-a, cosa compianto ha questo essere ho essere ha,

opure questo essere uso ha.

42. ALBIBNO Inscrizione in olla cineraria riferita al n. 1829 C. ins., che si traduce ce-in-e-fo-e-ul-a, in questo è vuoto egli qualche ha, e forse ce-in-e-f-e-ul-a, in questo è molto è qualche ha.

43. JAINAGVONJETVA Inscrizione in urna cineraria riferita al n. 1832 C. ins., la quale presenta due interpretazioni, l'una a-v-fel-ic-v-re-an-i-a-ul, ha ho marmo, scultura ho cosa qualche da avete compianto; l'altra colla divisione delle lettere: i-ce, avete questo.

44. ANDINIRA Inscrizione sepolerale riferita al n. 1865 C. ins., la quale presenta varie interpretazioni: a-fo-i-in-ic-ul-a, ha fossa (opure fuoco) avete entro scultura qualche ha; altra a-fa, ha parla.

45. 1+37M Inscrizione sopra stela sepolerale riferita al n. 1907 C. ins., che si traduce re-esse-fo-e-ed-i, cosa essere fossa è co-

strutta avete.

46. MA1A In urna cineraria riferita al n. 1917 C. ins., che si interpreta α-pe-α-re-esse, ha piede ha cosa essere.

47. 314A4) Inscrizione scritta in giro nell'interno di patera nera riferita al n. 1918 ter a C. ins., che si traduce ce-re-a-in-

pe-e, questo cosa ha entro piede è.

48. 1817 In coperchio di vaso di rame riferita al n. 1919, che si traduce a-fo-ul-v-pe, ha vuoto qualche ho piede; opure a-ho-ul-op, ha ho qualche ricchezza; opure a-f-ul-op, ha molto qualche ricchezza.

49. May In lapide riferita al n. 1920 C. ins., che si traduce ul-e-in, qualche è entro.

50. ZAYVY Inscrizione in un'ocrea.

RAPVE Inscritta in altra ocrea.

Detta inscrizione è riferita al n. 1928 C. ins., e si traduce tanto l'uno, quanto l'altro nesso, tvt-a-esse, da difendere essere, opure difende ha essere, desumendosi il significato di tut dal verbo tueor esprimente difendere, protegere, tutelare, coprire.

51. 31+37 Sopra stela sepolcrale riferita al n. 1934 bis b C. ins.,

che si interpreta fo-e-ed-i-e, fossa è fatta avete è.

52. MANZEVIAIA Inscrizione in arca riferita al n. 1941 C. ins., che si interpreta a-i-a-ril-r-e-esse-in-a-re-esse, qualche da avete

ha ho è essere, entro ha cosa essere, opure a-ia-ul-v-e-esse-in-are-esse, ha voce (clamore, strepito, lamento) qualche ho è essere. entro ha cosa essere.

53. 8

Questa inscrizione in piccola statua di bronzo riferita

al n. 1929 C. ins., si traduce 8-ul-e-ce-esse-re-v.

molto qualche è questo essere cosa ho.

54. NZA) In olla sepolcrale riferita al n. 1963 C. ins., che si traduce ce-a-esse-in, questo ha essere entro.

55. AOMAIAEN In olla sepolcrale riferita al n. 1968 C. ins., che si interpreta ul-i-e-pe-ia-re-esse-O-a, qualche avete è piede voce (lamento, clamore) cosa essere morto ha.

56. VAN In coperchio di olla fittile riferita al n. 1972 C. ins., che si traduce in-a-ce, entro ha questo, opure in-a-cv, entro ha quiete.

57. MBV8V3+ Inscrizione sepolcrale riferita al n. 1980 C. ins., che si interpreta ed-e-v-8-ul-e-re-esse, fatto è ho molto qualche è cosa essere.

58. Altitava In coperchio di ossuario riferita al n. 1981 C. ins., e sembra analizzabile esse-v-esse-tit-i-a, essere ho essere inscrizione avete ha, opure egli ha.

59. 34A) Inscrizione in stela sepolcrale riferita al n. 1995 C. ins., la quale presenta varie interpretazioni: ce-ap-e, questo punta è, se le due lettere furono usate per esprimere la sillaba ap radicale di apice; ce-a-pe-e, questo ha piede è; una terza interpretazione vi sarebbe se fosse avvenuta la assimilazione di un o chiuso all'a, poichè in tale caso sarebbe interpretabile ce-o-ape-e, questo da sopra piede è.

60. AONAGAV Inscrizione in sepolcro riferita al n. 2029 C. ins., la quale presenta la dupla interpretazione v-a-re-an (opure a-in)

-O-a, ho ha cosa compianto (opure ha entro) morto ha.

61. DA98 Inscrizione in sepolcro riferita al n. 2029 bis C. ins., che si traduce 8-re-a-ce, molta cosa ha questo.

62. 12AI9+ Inscrizione in sepolero riferita al n. 2030 C. ins., che si traduce ed-re-i-a-esse-pe, costrutta cosa avete ha essere piede.

63. MIZIA Inscrizione sepolerale riferita al n. 2036 C. ins., che si traduce a-ul-e-i-in, ha qualche è avete entro.

64. RANRIFEDAEA) Inscrizione in stela di lava riferita al n. 2037 C. ins., che si interpreta ce-a-e-a-ce-e-fo-i-esse-in-a-esse, da questo

è ha questo è fossa avete essere entro ha essere.

65. ANAIED Inscrizione sepolerale riferita al n. 2038 C. ins., che si interpreta ce-e-i-an-a, questo è avete compianto ha, ma potrebbesi anche interpretare ce-e-i-a-in-a, questo è avete ha entro ha.

66. ІЗИЛІВ In colonnetta sepolerale riferita al n. 2040 *C. ins.*, che si traduce 8-ul-pe-in-e-i, molto qualche piede entro è avete.

- 67. AANSAMBIMB Inscrizione riferita al n. 2014 bis C. ins., che sembra potersi interpretare e-e-in-ed-e-in-a-esse-ul-a-re, è in egli costrutto è entro ha essere qualche ha cosa.
- 68. 45VIBRIBIM In colonnetta riferita al n. 2050 C. ins., che si interpreta c-in-i-fo-e-in-è-ul-v-esse-pe, in egli avete fossa è entro è qualche ho essere piede.
- 69. BIGIBIB Nel convesso di rozzo poculo riferita al n. 2081 C. ins., che si traduce e-i-e-i-re-i-e, è avete è avete cosa avete è.
- 70. SEDAAM Nel mezzo di una specie di piede di vaso riferita al n. 2170 C. ins., che si interpreta e-in-a-re-ce-e-esse, in egli, opure è entro, ha cosa questo è essere. Questa è ripetuta al successivo numero 2653 bis b come esistente sotto piede di vaso.
- 71. BUIANDA In vaso riferita al n. 2172 C. ins., che si analizza a-ce-in-a-i-in-e, e si può interpretare ha questo entro (opure ha in questo) ha avete entro è.
- 72. SMI Nell'anfora riferita al n. 2195 a C. ins., RMI nell'anfora 2195 b, e sotto il piede dell'anfora n. 2665 a, e IMS sotto il piede del vaso n. 2665 b: si traducono i-in-esse, avete entro essere.
- 73. APIONS In vaso etrusco riferita al n. 2216 C. ins., che si presenta di una antichità minore, e che sembra interpretabile a-re-i-o-in-esse, ha cosa avete ho entro essere.
- 74. JYVJAM In calice riferita al n. 2221 C. ins., che si interpreta e-in-a-re-v-ed-ul, in egli ha cosa ho fatta qualche.
- 75. RAMIAVIZ In vaso fittile riferita al n. 2222 C. ins., che si interpreta esse-pe-ur-i-in-a-esse, essere piede brucia avete entro ha essere; a-fo-i, ha fuoco avete: ciò stante

non sembra preferibile la interpretazione esse-pe-v-rin-a-esse, essere piede ho liscio ha essere, ritenuto che il greco rinh significa lima, e, se fosse preferibile, in tale caso il sottoposto afi sarebbe ad interpretarsi ha vuoto (cavo) avete.

76. IAA In vaso fittile riferita al n. 2224 C. ins., che si traduce a-fo-i, ha vuoto (cavità) avete, e forse ha fuoco avete.

77. Advoner Inscrizione sepolerale riferita al n. 2289 C. ins., che si interpreta fel-O-v-re-a, marmo (opure fossa è qualche) morto ho cosa ha.

78. IOAAN Inscrizione in parete di un sepolcro riferita al numero 2293 C. ins., che si traduce lar-O-i, lare morto avete: altra colla r di forma diversa IOAAN in lapide etrusca è riferita al successivo n. 2562.

79. AMYAMIROADA Inscrizione sepolerale riferita al n. 2305 C. ins., che potrebbe esprimere: a-re-a-O-fin-a-ce-in-a, ha cosa ha morto fine ha in questo ha.

80. VANVA Inscrizione sepolerale riferita al n. 2307 C. ins., che si traduce rv-in-re-v, ruina entro cosa ho.

81. ¿Vavaasidas Inscrizione sepolerale riferita al n. 2309 C. ins., che si traduce lar-i-esse-8-an-v-re-v-esse, lare avete essere molto compianto ho cosa ho essere.

82. ANSIA Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2310 C. ins., che si traduce a-e-8-ul-a, ha è molto qualche ha.

83. Alloganzidan Inscrizione sepolerale riferita al n. 2311 C. ins., che si traduce lar-i-esse-lar-O-i-ia, lare avete essere lare morto avete clamore.

84.  $4VO\sqrt{3}$  Inscrizione sepolerale riferita al n. 2312 C. ins., che si traduce fel-O-v-re, marmo morto ho cosa, opure f-e-ul-O-v-re, fossa (opure molto) è qualche morto ho cosa.

85. EDECLIE Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2313 C. ins., che si interpreta e-ic-re-e-ce-e, è scultura (imagine) cosa è questo è.

86. 343TQ)VM Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2314 C. ins., che si traduce in-v-ce-re-ed-e-ul-e, entro ho questo cosa fatta è qualche è.

87. IA\*MA1 In capitello riferita al n. 2321 bis C. ins., che si interpreta pe-a-in-ce-esse-a-i, piede ha entro questo essere ha avete; e forse si è voluto dire pan-ce-esse-a-i, tutto questo essere ha avete.

88. ง∃ร√ลทล⊙ Inscrizione sepolcrale riferita al n. 2333 b C.

ins., che si traduce O-a-in-a-ce-fel, morto ha entro ha questo marmo, opure questo fossa, o molto, è qualche.

89. ZAOMAO In anello riferita al n. 2333 bis C. ins., tradu-

cibile re-am-ed-a-esse, cosa attorno futta ha essere.

90. RAND (A) AN In vaso riferita al n. 2340 ter C. ins., e larcnas riferita al successivo n. 2781 bis in patera fittile, diversa nella forma delle lettere, e scritta invece da sinistra a diritta larcnas: si traduce ul-a-re-ce-in-a-esse, qualche ha cosa questo entro ha essere, e forse qualche ha cosa in questo ha essere.

91. 23) INOVA Inscrizione in sepolero riferita al n. 2386 C. ins., che sembra potersi interpretare pe-v-O-in-ic (opure i-ce) -e-esse, piede ho morto entro scultura (opure avete questo) è essere.

- 92. : NARIGAN Inscrizione incisa sul fondo esterno di un cratere ancora crudo riferita al n. 2400 c C. ins., che si traduce ul-a-re-i-esse-a-ul, qualche da qualche ha cosa egli essere, opure avete essere.
- 93. IVΦVIIIIMAO Inscrizione in coperchio di piccolo ossuario riferita al n. 2417 C. ins., che si traduce O-a-in-ce-fil-v-8-v-i, morto ha entro questo caro ho molto ho avete.
- 94. ETAMNASS In poculo di argilla riferita al n. 2433 C. ins., che si interpreta 8-e-ul-a-ed-in-a-ed-e-esse, molto è qualche ha costrutto entro ha costrutto è essere.
- 95. JET In piccola tazza riferita al n. 2434 C. ins., che si traduce fo-e-ul, vuoto è qualche, cioè cavo è qualche.
- 96. AMADIM In vaso ornato di pitture riferita al n. 2435 C. ins., che si traduce re-esse-ic-a-in-a, cosa essere imagini ha (opure da imagini) entro ha.
- 97. REA Sotto il piede di vaso ornato di pitture riferita al n. 2439 C. ins., che si traduce ul-8-esse-i, qualche molto essere avete.
- 98. AMOAID In olla sepolerale riferita al n. 2560 C. ins., che si interpreta ce-i-a-\(\phi\)-in-a, questo avete ha morto entro ha, opure questo avete ha in morto ha.
- 99. RAMINIRAJA Sul fondo di un vaso riferita al n. 2579 C. ins., che si interpreta a-f-ul-e-esse-fp (osia op) -i-in-u-esse, ha ho (opure molto) qualche è essere ricchezza avete entro ha essere: se le due lettere E p fossero da ritenersi separate si avrebbe fo-pe, ho piede, opure molto piede.

- 100. JAIJBA) Nel fondo di un vaso riferita al n. 2584 C. ins., la interpretazione di questa, come possibile, sarebbe ce-a-8-re-i-a-ul, qualche da avete cosa molto ha questo; non è rara la permutazione del v in b, come in avere, e habere, ma se fosse a leggersi un b nel significato di è-pe l'interpretazione sarebbe qualche da avete cosa piede è ha questo.
- 101. And In vaso di argilla riferito al n. 2585 C. ins., che si traduce ce-in-a, questo entro ha.
- 102. \*MAGAN In candelabro di bronzo riferita al n. 2586 C. ins., che si interpreta lu-a-re-a-re-esse-ed, da luce cosa ha cosa essere prodotta.
- 103. AI⊗ (A) In vaso d'argento riferita al n. 2587 C. ins., che si interpreta ul-a-re-fo-i-a, qualche ha cosa vuoto (cavo) egli ha.
- 104. ANBIN Nel fondo di tazza rossa al n. 2588 bis C. ins., che si traduce ul-ce-i-e-in-a, qualche questo avete è entro ha.
- 105. SEMIVIAI Nel fondo di un vaso di bronzo riferita al n. 2589 C. ins., che si traduce ul-a-fo-v-ce-re-esse-e-esse, qualche ha vuoto (cavità) ho questo cosa essere è essere.
- 106. VIZIDVII In bronzo signatorio riferita al n. 2590 bis C. ins., che si interpreta ic-v-re-ce-esse-i-v, scolpisce ho cosa questo essere egli ho.
- 107. SENTUNIES In strigile riferita al n. 2594 C. ins., che si traduce esse-e-re-ed-ur-i-e-esse, essere è cosa produce abbrucia egli (opure avete) è essere.
- 108. \$\pm\$3M\$ Nel fondo di un vaso riferita al n. 2595 C. ins.; sicome la lettera M in confronto della S è a presumersi dolce, ed è a presumersi, che la dolcezza della sua pronuncia sia derivata dalla assimilazione di un d, opure di un'n, opure di un'r alla lettera S, così la inscrizione M-e-ce sembra interpretabile fatto-essere, opure entro essere, opure cosa essere è questo.
- 109. TDV Nella parte interna di patera di argilla riferita al n. 2597 C. ins., che si traduce ed-re-v, fatta cosa ho.
- 110. RAMIHAVEIM Sul fondo di un vaso di creta riferita al n. 2606 C. ins.; sembra interpretabile e-in-i-8-v-re-tin-a-esse, in egli avete molto ho cosa sonoro ha essere attribuendosi alla voce tin il significato del suono reso da un vaso di terra ben cotto non rotto. Se il vaso fosse grande il nesso tin potrebbe rappresentare invece la radicale di tino-vaso.

111. (JM) MIMANIM Inscrizione incisa sulla coscia destra di atleta nudo, e barbato, riferita al n. 2608 bis C. ins., che si traduce e-in-i-ce-ul-a-nin-re-esse-ul, in egli avete questo qualche ha statua cosa essere qualche: se le ultime due lettere JM esposte come incerte non sussistessero, o dovessero essere lette altre lettere, ciò non toglierebbe l'attendibilità sostanziale della prima parte della traduzione.

112. RYGANIM In vaso fittile riferita al n. 2610 *C. ins.*, che si traduce *e-in-i-ul-a-re-v-esse*, in egli arete qualche ha cosa ho essere; se l'a fosse a ritenersi preposizione, in tale caso la tradu-

zione sarebbe in egli avete da qualche cosa ho essere.

113. ENIFARAMVIELEMIM In vaso di argilla nera riferita al n. 2612 C. ins.: sembra potersi interpretare e-in-i-re-e-pa-e-esse-v-in-a-esse-a-fil-e-esse, in egli avete cosa è cibo è essere ho entro ha essere ha caro è essere. Le due lettere attigue e-p potrebbero rappresentare la sillaba ep radicale di epulae significanti cibo, vivande, e in tale caso sarebbe ad ommettersi la e precedente interpretando in egli avete cosa cibo; la sillaba pa è stata interpretatà per cibo essendo la radicale di pascere, e non è escluso che il p possa rappresentare anche la sola radicale pe esprimente piede.

114. IGANETANEA In arcula fittile riferita al n. 2618 C. ins., che si traduce a-e-ul-a-fo-e-in-a-re-i, ha è qualche ha vuoto (cavo)

è entro ha cosa avete.

115. CANSAMETMA Inscrizione riferita al n. 2627 C. ins., che si traduce pe-in-ed-e-in-a-esse-ul-a-re, piede entro costruzione è entro ha essere qualche ha cosa: le ultime tre lettere sono a leggersi lar, se si è voluto indicare un lare.

116. >\\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\daggerightarrow\dagger

vuota questa.

117. Q1A Sotto il piede di calice riferita al n. 2653 bis C. ins.,

che si traduce a-pe-re, ha piede cosa.

118. VRA, e YRA Nelle due anfore riferite ai n. 2661 e 2662 C. ins., che si traduce a-esse-v, ha essere aqua, e qualora la lettera V non si dovesse interpretare per o-aqua, potrebbe rappresentare il verbo ho: se fosse stato assimilato all'a un o aperto precedente, l'analisi sarebbe o-a-esse-v, da aqua essere ho.

119. JA1 Sotto piede di vaso riferita al n. 2671 C. ins., che si traduce pe-a-ul, piede ha qualche.

120. SEE Sotto il piede di anfora riferita al n. 2675 C. ins., e sotto il piede di vaso al successivo n. 2676: si traduce fo-e-esse, vuoto (cavo) è essere.

121. POMA, e ROMA Questa parola in monete scritta la prima colla r di forma diversa dall'altra è riferita ai n. 2687 b, 2688, 2918, e 2922 C. ins., si pronuncia comunemente coll' o chiuso, e si traduce re-o-e-in-a, cosa molto in egli (opure è entro) ha, traduzione che confermerebbe essere erroneo l'uso nelle scuole di leggere in latino Roma coll' o aperto.

122. 231+VIA In anfora riferita al n. 2717 ter C. ins., che si traduce re-i-v-ed-i-e-esse, cosa avete ho fatta avete è essere: potrebbe darsi, che la lettera V rappresentasse un o aperto significante aqua, e in tale caso la traduzione sarebbe cosa avete aqua fatta avete è essere.

123. ARICIN In moneta di piombo riferita al n. 2725 C. ins., che si traduce a-re-ic-i-in, ha cosa scolpita avete entro.

124. SEIC In moneta d'argento riferita al n. 2728 C. ins., che si traduce esse-e-ic, essere è scolpito, opure essere è imagine.

125. IIVSTA Inscrizione in lamina d'oro in forma di lunetta con capiolino per tenerla pensile riferita al n. 2733 C. ins., che si traduce ul-ed-esse-v-i-i, qualche fatto essere ho egli avete; opure lu-ed, luce produce essere ho egli avete, cioè è lucente.

126. NNYAVN In moneta di bronzo dalla parte, in cui sono raffigurati un delfino, e una clava, riferita al n. 2745 C. ins., che si interpreta a-v-ru-in-ce, ha ho ruina in questi.

127. AVAAAM In vaso di argilla riferita al n. 2750 C. ins., che si traduce ed-esse-ul-re-a-ce-v-esse, fatta essere qualche cosa ha questo ho essere.

128. ΠVVΨVI≤∃◊▷Ν)! In poculo di argilla riferita al n. 2754 b C. ins., che sembra interpretabile ic-a-re-ed-e-re-esse-i-v-pe-esse-v-vp, scultura ha cosa fatto è cosa essere avete ho piede essere ho ricchezza, opure ricco.

129. KNIN, TNINH, e ITNINH Inscrizioni in monete di bronzo riferite al n. 2757 C. ins., che si interpretano kal-a, bello ha; kal-a-ed, bello ha fatto; kal-a-ed-i, bello ha fatto avete.

- 130. WIRTY In tegola riferita al n. 2763 bis C. ins., che si traduce O-pe-esse-i-e-in, sopra piede essere avete in egli, e forse op-esse-i-e-in, ricchezza essere avete in egli, opure ricco essere avete è entro.
- 131. BNICE Inscrizione in patera riferita al n. 2770 C. ins., la cui interpretazione sembra 8-e-re-i-in-e, molto è cosa avete entro è; opure 8-e-rin-e, molto è liscio (opure pulito) è: la materiale presenza della patera potrà forse far conoscere quale delle due interpretazioni sia a presumersi, o quale altra sia a preferirsi.
- 132. NINJITINIM In patera fittile riferita al n. 2774 C. ins., che si interpreterebbe e-in-i-a-i-ed-i-ul-in-i-a, in egli avete ha avete fatto avete qualche entro avete ha, opure entro egli ha.
- 133. ETIMABILIAR In vaso fittile riferita al n. 2775 C. ins., che si traduce fo-e-ul-i-i-e-esse-in-i-pe-e, vuoto (cavo) è qualche avete egli è essere entro avete piede è.
- 134. AIBNIMBR In patera di argilla riferita al n. 2776 C. ins., che si traduce fo-e-in-i-ul-e-i-esse, vuoto (cavo) è entro avete qualche è egli essere.
- 135. FRRVVV8 In piecola ara riferita al n. 2793 C. ins., che si traduce 8-ul-v-v-esse-a-i, sopra (opure molto) qualche ho ho (opure ho molto, o molto ho, o ho sopra, o sopra ho) essere ha avete: l'i potrebbe invece esprimere egli.
- 136. INNIN Inscrizione in bollo semicircolare in tegolo riferita al n. 2819 d C. ins., che si interpreta ce-a-esse-ill-i, questo ha essere circolare avete, attribuendosi il significato di circolo alla voce ill per averlo desunto dal verbo greco illω significante volvo, contorqueo.
- 137. AHMIBNS Inscrizione sopra parete riferita al n. 2822 C. ins., che si interpreta esse-a-8-i-in-i-esse, essere ha molto egli entro avete essere: si è presunto, che il b rappresenti la lettera 8 stante l'uso ora di un v, ora di un b, ora della lettera 8, ed ora di un o chiuso per esprimere la idea di molto già altrove esposta.
- 138. CIPINEI∑ Inscrizione in lapide riferita al n. 2827 C. ins., che sembra interpretabile fo-i-re-in-e-i-ed-esse, vuoto avete cosa entro è avete costrutto essere; e forse fa-i-rin-e-i-ed-esse, parla avete liscio è avete fatto essere.
- 139. WVVIGHTNBNJNWVIIQUVVI Inscrizione in moneta di argento rappresentante una testa giovenile riferita al n. 2828 С. ins.,

140. MBMIMAN, MBMIMAN, BMIMAN Al sudetto n. 2828 è riferito, che nell'esergo di detta moneta trovasi il nesso arnine, in altra simile quello arninen, ed in altra quello sarninen; il primo si interpreta a-re-nin-e, ha cosa imagine è; il secondo a-re-nin-e-in, ha cosa imagine è entro; il terzo esse-a-re-nin-e-in, essere ha cosa imagine è entro.

141. VDINA Questi nessi, differenti fra loro nelle lettere, o nelle desinenze, sono riferiti come esistenti sopra YDINAI monete d'argento rappresentanti un bue con fa-YPIANO≤ cia umana, come al n. 2831 C. ins. Stante que-VDIETES st'ultima circostanza, e la parola latina urus significando bue, si opina di tradurre i primi due nessi ur-i-in-a, bue avete entro ha, volendosi così esprimere colle parole ciò che intendevasi di raffigurare; il terzo ur-i-in-a-i, bue avete entro ha avete; il quarto ur-i-a-in-o-esse, bue avete ha entro ho essere; e il quinto ur-i-e-ed-e-esse, bue avete è fatto è essere.

142. MIZIBUITIBI In patera riferita al n. 2837 C. ins., che si interpreta fo-e-ul-ed-i-in-e-i-esse-i-e-in, vuoto (cavo) è qualche fatto avete entro è egli essere avete in egli: potrebbe darsi, che si avesse voluto esprimere essere sonora quella patera, se colla parte tin si avesse voluto indicare il suono reso da un vaso cotto battendolo; e in tale caso la versione sarebbe vuoto è qualche suono è avete essere avete in egli.

143. NITHN? In vaso riferita al n. 2840 C. ins., che si traduce esse-a-in-ed-i-a, essere ha entro fatto avete ha.

144. IBQTUBQ8 In moneta di bronzo riferita al n. 2856 C. ins., che sarebbe interpretabile 8-re-e-in-ed-re-e-i, molto cosa è entro fatta cosa è avete.

145. \$\Phi\text{TEAIA}\$ In moneta di argento riferita al n. 2866 C. ins. Questo nesso presenta la versione 8-i-re-esse-ed-ul-i-a, molto avete cosa essere fatto è qualche egli ha. Ad un tale numero vedesi anche il nesso \(\text{IVIT\text{IS}}\) sopra varie monete, quello \(\frac{1}{3}\text{T\text{IS}}\), e quello \(\frac{8}{1}\text{IVIS}\) pure sopra monete; il primo si traduce 8-i-esse-ed-ul-v-i-esse, molto avete essere fatto qualche ho egli essere; il secondo \(\frac{8}{2}\text{i-esse-ed-e-ul}\), molto avete essere fatto è qualche; e il terzo \(\frac{8}{2}\text{i-esse-ed-ul-v-esse}\), molto avete essere fatto qualche ho essere.

146. AIIBNM Inscrizione riferita al n. 2884 C. ins., che si traduce e-in-a-8-i-i-esse, in egli ha molto avete egli essere.

147. PVPINO Inscrizione in vaso riferita al n. 2888 C. ins., interpretabile pe-v-re-in (opure i-in) -o, piede ho cosa entro (opure avete entro) ho: la presenza del vaso potrà forse far conoscere se sia applicabile invece la interpretazione pe-v-rin-o, piede ho liscio (opure pulito) ho, od altra, come sarebbe quella pe-ur-in-ho, piede abbrucia (cuoce) entro ho.

148. ∑AIFIKASKONKOAASTIS Questa inscrizione riferita aln. 2948 C. ins. si ritiene scritta in un dialetto italiano probabilmente ancora parlato nel luogo, in cui fu fatta la inscrizione stessa, poichè la sua spiegazione sarebbe ∑ai-t-i-kaskon-k-o-l-a-s-tis, cioè zai-i-i-cascon-c-ho-il-ha-si-dis, gialli avete essi cadono (cascano) che ho qualche ha si dice, vale a dire se son gialli in volto, essi cadono presto, in tanto che lo si dice.

149. PAATORASFA + NIHI Inscrizione riferita al n. 2962; che sembra scritta in dialetto, e presenta la interpretazione pl-a-tora-s-fa-tt-nih-i, cioè pal-a-tor-a-s'fa-tutt-niv-i, palesemente a togliere ha si fa tutto neve avete; che cioè a togliere palesemente si opera inutilmente.

150. ΔΑΤΙΗΙΛΛΙΟΘΙΗΙ Inscrizione riferita al n. 2963 C. ins., anche questa in dialetto, e di interpretazione dubia: datih-i-ll-soO-i-va-i, dativi avete al sotto essi vanno avete.

151. ΚΙΛΑΗΙΑΙΗΙΠΑΣΕΤΟΙΗ Inscrizione riferita al n. 2964 C. ins., ΔΟΑΠΑΛΛΟΑ che ha l'apparenza di un solo nesso pure in dialetto, e che sembra dire ko-i-ul-avia-i-va, i-paset-div-doa-pal-ul-oa, quando avete qualche avviato, essi vanno, li passi tu, devi toare (gridare) largo qualche oa, cioè quando passi qual-cuno già avviato devi gridare largo, e aggiungere la voce oa.

152. △ATTETOS Inscrizione riferita al n. 2967 C. ins., che

sembra dire dat-te-to $\Sigma$ , date ti toglie, o piutosto date protege protetto ho essere.

153. MONDAHIAS Inscrizione, che può considerarsi come un solo BA nesso, riferita al n. 2969 C. ins., e che potrebbe dire e-in-o-ul-re-avi-a-sba, in egli ho qualche cosa avete a sbacco, cioè avete in abondanza, e forse e-in-o-ul-re-ahi-as-è-pe-a, in egli ho qualche cosa avete asse, è piede ha.

154. AAIIMASFEP TAHETIS Inscrizione riferita al n. 2971 C. ins., della quale si preferisce la lezione di Mommsen, per cui la prima lettera si legge per un l, e non per un d, e il segno fra le lettere P e T si ritiene un segno di elisione. Essa dice l-azim-a-s-fer ta-ve-dis, l'azimo ha se verità vi dice.

155. FANATIS Inscrizione sopra lapide riferita al n. 2972 C. ins., la quale sembra interpretabile fo-a-ul-a-ed-i-esse, vuoto (o fossa) ha qualche ha costituito avete essere; e forse fal-a-dis, fallato ha dice.

156.  $\triangle 103$  HAIHI Inscrizione riferita al n. 2983 *C. ins.*, che forse esprime dit-e-h-aih-i, ricco e molto aiv (abiente) avete.

157. AAPARBAONA: Inscrizione riferita al n. 2998 C. ins., che si presenta interpretabile in più modi: le prime tre lettere sono traducibili ul-a-pe, qualche ha piede, e le rimanenti, primo ar-e-don-a-esse, ara è dono ha essere; secondo ar-ed-o-in-a-esse, ara costrutto ho entro ha essere; terzo a-re-don-a-esse, ha cosa dono ha essere; quarto a-re-ed-o-in-a-esse, ha cosa costrutta ho entro ha essere; quinto ul-a-par-e, qualche ha partorito è, dono ha essere.

158. FAΛΛΑΜΟΛΔΑ)CIAS Inscrizione riferita al n. 3000 *C. ins.*, e qui scritta secondo la tavola quarta del Mommsen riguardo alla lettera H in luogo di quella DC, essendosi presentata la interpretazione fall-a-mold-a-xias, fallo ha molto ha chiasso (in dialetto ciass).

159. △A∑TA∑HMI Inscrizione sotto il piede di piccolo vaso riferita al n. 3019 *C. ins.*, della quale si è presentata la interpretazione da-sta-esse-h-e-in-i, da stare, cioè da poggiare, essere ho (opure molto) in egli avete.

160. KOTTEIHIC Inscrizione in mattone cotto riferita al n. 3035 C. ins., che si traduce Kott-e-i-h-i-ce, cotto è avete molto avete questo.

161. KOTTEI Inscrizione in mattone cotto riferita al n. 3036 C. ins., che si traduce Kott-e-i, cotto è avete.

162. KOTTI Inscrizione in mattone cotto riferita al n. 3037 C. ins., che si traduce Kott-i, cotto avete.

163. □EPKENO∑ Inscrizione riferita al n. 3038 C. ins., la quale per essere sopra mattone cotto presenta la interpretazione pe-e-ur-ce-e-in-o-esse, piede è abbruciato questo è entro ho essere.

164. AVBA Nella pagina 65 del Glossario alla parola Alba vedesi disegnata una moneta portante una tale parola, e tanto ivi, quanto nel Lanzi citato al relativo numero 2732 C. ins., fu ritenuto, che quella parola indicasse la città di Alba. Nell'articolo decimosettimo della parte prima sulla lettera B la parola alba, quella del mattino, fu analizzata a-lu-è-pe-a, ha luce è piede ha, e albo a-lu-è-pe-o, ha luce è piede ho. Detta Alba della moneta si analizza invece al-è-pe-a, ali è piede ha, perchè la parola Alba trovasi sotto il quadrupede alato ivi raffigurato, e quindi in detta moneta si ha una prova manifesta, che gli artefici usavano scrivere, o far scrivere quanto intendevano di avere raffigurato.

165. AITNA In detto Glossario alla parola Aetne nella pag. 31 (3051 C. ins.) evvi disegnata una moneta, che rappresenta un uomo risoluto, armato di asta, e scudo, avente al davanti il nesso di lettere Aitna, ivi ritenuto il nome di una città della Sicilia. La posizione di quell'uomo ha suggerita l'analisi a-it-in-a, ha coraggio entro ha, stantechè la sillaba it ha il significato di coraggio giusta quanto fu esposto nell'articolo 36 della parte prima di questi studi sulla lettera I alla parola Italia.

## SEZIONE TERZA

## Inscrizioni sopra patere, specchj, e gemme.

Si è accennato nella introduzione agli studj sulle antiche inscrizioni ritenersi erroneo in generale il nome di persona dato ad alcune lettere unite a guisa di parola, e ciò ritiensi avvenuto anche nella interpretazione delle patere, degli specchj, e delle gemme. I tentativi di interpretazioni, che verranno esposti, saranno a ritenersi soggetti a quelle correzioni, e varianti, che più estesi lavori potranno suggerire.

ARTICOLO 1. Nella patera disegnata sotto il n. 6 della tavola undecima del Lanzi, e nella tavola 355 del Gerhard (n. 108 C. ins.), leggonsi i nessi ENVTIVI EQNAIEM ENIEM QVTRAN interpretati alla pagina 170 Castore, Menelao, Meleagro, Polluce. Osservando il disegno vedesi fra le prime due persone in piedi alla diritta, e precisamente fra le due teste la parola Menle, e sotto questa lo scudo tenuto in mano dalla prima di dette due persone. Lo studio ha fatto rilevare, che Menle si riferisce allo scudo, e che in fatto esprime un tale oggetto, poichè la sua analisi va ad essere menul-è, luna qualche è, che cioè quell'oggetto stante la sua forma sferica assimilia alla luna, ha qualche cosa come di luna, e quindi non si riferisce alla persona, ma all'oggetto, ritenuto che la parola greca mhnh corrisponde a luna in italiano.

Nello specchio disegnato nella tavola terza del Vermiglioli sotto il numero due corrispondente a quella 197 del Gerhard (1064 C. ins.) leggonsi i nessi Ania madvi sindi colla interpretazione di Menle per Menelao. In questo specchio vedesi, che Menle è inciso entro uno scudo, e quindi tanto più è certo, che l'incisore, o chi scrisse, volle dichiarare ciò, che si era inteso di incidere collo scrivere, che quella sferica linea in sè stessa rientrante era uno scudo. Gli specchi, che viepiù persuaderebbero, sarebbero quello

disegnato nella tavola 181 del Gerhard (2500 C. ins.), in cui vedesi la parola Menle sopra un giovine, che tiene in mano un oggetto circolare, e quello disegnato nella successiva tavola 207.1 (2521 C. ins.), nella quale la parola Menle è sopra la testa di una donna, che ha coperto il capo con un oggetto di forma circolare. Di più uno scudo, e la parola menle trovansi anche nelle tavole del Gerhard 260.2, 282.2, e 398.

ART. 2. Sulla patera publicata dal Lanzi nella tavola decima al n. 1, e nel Gerhard alla tavola 66 (459 C. ins.) leggonsi le parole MNAJOEM ANJAO ANAT, e secondo il Lanzi alla pagina 151. Oalna indica una dea, ed anzi Venere, mentre invece quelle lettere trovansi fra un ramo d'albero, sopra cui poggia un volatile, e la prima persona. Sicome in greco Oalia equivale a fiore in italiano, e Oalos a germe, così è a ritenersi, che Oalna sia ad analizzarsi Oal-in-a, germe, o germoglio, o ramo (di pianta) entro ha, cioè ha in germe, o germoglio, o ramo. Nella stessa tavola decima sotto il numero 2, e nella tavola 82 del Gerhard (2470 C. ins.) leggonsi le parole VIVIA ANIAO AINIT NA(3)M in modo che la parola Oalna trovasi sopra il germoglio, o ramo tenuto in alto colla sinistra dalla persona creduta Apollo, ma anche in questa patera si comprende essersi voluto dire, che si era disegnato un germoglio, o ramo di pianta, sia esso di alloro, come fu ritenuto, sia di altra pianta.

Comunque la inscrizione AIVE EVYVDIA AVYDIA OAVNA della patera pubblicata nella tavola vigesima dal Micali nel suo libro dei monumenti inediti, e nella tavola 188 del Gerhard (481 C. ins.) si presenti meno antica per essere scritta da sinistra a dritta, tuttavia la parola Oalna importerebbe la interpretazione di germoglio, o ramo, tenendo dei rami di pianta tutte quattro le persone ivi disegnate.

Anche nella tavola 75 del Gerhard (2139 C. ins.) portante la inscrizione [M] MOVY AINIT AMIAO vedesi al basso un germoglio di pianta in corrispondenza alla stessa parola Oalna.

Nello specchio riferito dal Gerhard nella tavola 181, citato sotto il n. 2500 *C. ins.*, e rappresentato nel *Glossario* del Fabretti alla parola *Epevr* trovasi un germoglio, o ramo di pianta in parte opposta a quella, in cui è scritta la parola *Oalna*, ma nullameno si opina siasi voluto esprimere la idea di germe, o germoglio con

detta parola. Ivi vedesi la donna, presso la quale è una tale parola, a tenere lo sguardo rivolto al fanciullo alato sostenuto in alto dall'uomo munito di clava, e a guardarlo con quell'interessamento, con cui una madre guarderebbe un suo figliuoletto: sembra quindi, che chi scrisse una tale parola, abbia voluto dire Oal-in-a, ha in germe, cioè ha in mente il figlio, opure è la madre di quel fanciullo, o quanto meno guarda quel figliuoletto.

ART. 3. I nessi Hercle, Hercla, Hercele, Hercole trovansi presso persone maschili aventi in mano, o presso di sè quel grosso bastone, che è sottile dalla parte tenuta in mano, e più grosso dalla parte opposta, e che dicesi clava. Ciò vedesi nelle tavole quarta, e quinta del Vermiglioli, corrispondente la prima a quella 141 (1067 C. ins.), e la seconda a quella 128 del Gerhard (1072 C. ins.), nelle tavole 47, e 49 dei monumenti per la storia del Micali, corrispondenti a quelle 136, e 167 del Gerhard (1021, e 2054 C. ins.), e nello specchio, che vedesi alla parola Eperr nel Glossario italico del Fabretti corrispondente alla inscrizione 2500 C. ins., e alla tavola 181 del Gerhard. Chi scrisse non volle indicare la persona di Ercole, ma scrisse, che la cosa disegnata era una clava, e ciò presentasi manifesto nella sucitata tavola 47 del Micali, nella quale la parola hercle è scritta sopra la clava, che quella persona tiene alzata colla destra contro la persona, che le è dinanzi. La parola hercle corrisponde alla cosa rappresentata, poiche si può tradurre h-e-r-cl-e, o-è-re-cal-è, molto è cosa cala è, cioè grosso è cosa bastone è, essendo interpretata per bastone la parola cala nel Lessico del Forcellini; e quando pure non si volesse presumere assimilata la prima a di cala, avrebbesi la interpretazione ó-è-re-ce-ul-è, molto (grossa) è cosa questa qualche è.

Il solo nesso and del vedesi nella gemma disegnata sotto il numero 5 della tavola 116 del Micali, nella tavola 5 del Vermiglioli, e nel Glossario del Fabretti alla parola Hercle, riferita poi sotto il 2526 C. ins., e anche in questa ha il suesposto significato, giachè l'unico individuo ivi raffigurato sembra un mendico pensieroso, poggiato ad un bastone, per cui sembra, che l'incisore abbia voluto dire colla parola hercle essere un bastone quella linea, a cui quell'uomo è appoggiato.

Detto nesso *Hercle* di solito è scritto da diritta a sinistra, e qualche volta da sinistra a destra, più di solito è scritto col C,

e qualche volta col K, ed anche colla lettera ↓.

La parola AJOGH vedesi nella tavola 11 sotto il numero 3 del Lanzi, e nella tavola 164 del Gerhard (106 *C. ins.*) superiormente alla seconda persona alla destra, che sta appoggiata colla mano sinistra sopra una clava, e sarebbe da interpretarsi come sopra, colla sola differenza, che l'ultima vocale in luogo di rappresentare il verbo è rappresenterebbe il verbo ha.

Nella precedente tavola 10 dello stesso Lanzi sotto il numero 3, e nella tavola 147 del Gerhard (2483 *C. ins.*) leggesi ENENSH scritto da diritta a sinistra, e IVNO, IOVEI da sinistra a diritta: potrebbe darsi, che nell'originale siasi scritto *Hercale*, o che allora non si intendesse più il significato di tale parola, o venisse interpretata h-è-re-ce-è-ul-è, molto è cosa questo è qualche è, opure h-è-re-ce-ul-è, molto è cosa questo qualche è.

Leggesi BE⊳K∘ F nella tavola 11 del Lanzi sotto il numero 1, in quella seconda del Vermiglioli, e in quella 134 del Gerhard (1063 C. ins.), e anche riguardo a tale parola è a dirsi a un dipresso ciò, che si è superiormente detto riguardo a hercele collo scambio della seconda e nel verbo ho.

Pure una clava vedesi, dove trovasi la parola *Hercle*, anche nella gemma riferita al 2530 *C. ins.*, e nelle altre tavole del Gerhard 127, 133, 135, 139, 140, 142, 155, 156, 158, 165, 255 e 336, riferite ai n. 2498, 2143, 2529, 2481, 2489, 2146, 2486, 2277, 2485, 2487, 2487 bis, e 2726 ter del Corpo delle inscrizioni: di più la parola *Hercle* leggesi sopra una clava nella tavola 398 del Gerhard.

Ciò, che concorre ad appoggiare non poco la interpretazione sopra esternata, sarebbe quanto vedesi, e leggesi nello specchio disegnato nella tavola 36 (2145 C. ins.), e nella patera disegnata nella successiva tavola 50 dei monumenti per la storia del Micali (2505 C. ins.), corrispondenti alle tavole 137, e 138 del Gerhard, poichè nel primo, osia nello specchio, essendo disegnato un uomo avente nella destra una clava, ed essendovi in direzione a questa la inscrizione ENIMAJA>, e non hercle vedesi chiaramente, che cala, o clava significante bastone è ciò, che chi scrisse ha dichiarato di avere avuta la intenzione di esprimere col dire cal-a-in-ic-è,

cioè bastone ha entro scolpito è, esprimendo la sillaba ic l'idea della scultura, voce sorta dalla similianza del suono, che ne deriva nello scolpire, o quanto meno l'idea della parola greca eikωn significante imagine, figura, simulacro. Nella patera suindicata, superiormente alla testa della prima persona a sinistra, leggesi CALANICE, e al basso al di dietro delle gambe vedesi una clava; anche in questa quindi è a ritenersi, che chi incise la patera, collo scrivere calanice, ha voluto spiegare in iscritto di avere scolpita una clava.

ART. 4. ANIT, e AINI+ leggonsi sovraposte a persone virili tenenti nella mano sinistra il simbolo del fulmine, sicome vedesi nelle tre patere disegnate nella 10 tavola del Lanzi sotto i numeri 1, 2, e 5, corrispondenti alle tavole 66, 74, e 82 del Gerhard (459, 2471, 2470 C. ins.). Sebene nel Lanzi dicasi essere il nome di taluni degli dei, come espone alle pagine 150, 154, e 160, tuttavia si ha motivo di ritenere, che le tre lettere tin indichino fulmine, e che l'interpretazione di tina possa essere tin-a, fulmine ha, e quella di tinia, tin-i-a, fulmine egli, opure avete, ha. Il significato di fulmine in tin si può desumere dal greco tinagma esprimente vibratio, concussio, venendo il fulmine vibrato dal cielo, e giusta la mitologia da Giove, e corrisponderebbe alla analisi della stessa voce tin, che può presumersi composta di ed-i-in, produce va entro, opure ed-in, produce entro, cioè penetra entro, sicome è proprio del fulmine il penetrare entro dove colpisce. La parola tinia, e il simbolo del fulmine vedonsi anche nelle tavole del Gerhard 75 (2139 C. ins.), 181 (2500 C. ins.), 282, 284-2 (2471 C. ins.) e 396 (2477 C. ins.), e in quella 282 sudetta la parola Tinia vedesi sopra il simbolo isolato del fulmine, per cui è a presumersi riferirsi al simbolo, e non ad una persona.

ART. 5. ARGENEM Questa parola sembra, che si possa analizzare men-e-re-fa, opure men-è-re-fa-ha. Sicome il greco menos significa animo, o mente, così questo sarebbe a ritenersi il significato di men indipendentemente dalle lettere finali os significanti ho essere. La lettera r rappresenta la voce res-cosa. Varj sarebbero i significati attribuibili alla lettera f, potendo essere quello di fa del verbo fare-facere, o quello di fa-parla del verbo for-faris-parlare, sicome in facondia, fante, infante, favella, od anche quello di molto per lo scambio dell'u in f. La interpretazione quindi di

Menerfa sarebbe animo, o mente è cosa fa, o parla, o molto, opure animo, o mente è cosa fa ha, o parla ha, o molto ha. La differenza fra Menerfa, Menrfa, Mnrfa, Mennrf, e Minervae non importa una sostanziale differenza nel complesso della idea rappresentata da Menerfa, poichè in Menrfa trattasi della ommissione della seconda e rappresentante il verbo è; in Mnrfa la ommissione delle due e sembra avvenuta per errore, o piutosto per una maggiore brevità di incisione; e in Mennef sarebbevi la mutazione delle e nella n, cioè dell'è verbo nella voce in significante entro. Il mutamento poi dell'e in i dall'etrusco, o dal greco in Minervae, o in Minerva in italiano non presenta un ostacolo alle date interpretazioni, essendo che l'e di menos si sarà proferita chiusa, e che l'e chiusa di altre lingue non di raro nella lingua italiana è rappresentata dall'i, come in migliore da melior, misura da mensura, sicuro da securus. Stante detta interpretazione non si volle in origine indicare la dea Minerca, o rappresentare sempre una medesima persona, ma si è voluto dire, che si voleva rappresentare persona di animo, o di mente, o coraggiosa, o istrutta, o sapiente, o avveduta.

Molti sono i monumenti portanti la parola Menrfa, od altra consimile come sopra, e bisognerebbe fare il confronto fra loro dei molti originali monumenti, o delle loro fotografie per poter determinare se, e quali rappresentino una donna, od un uomo, e se, e quali

rappresentino molto animo, e quali molta mente.

Nel Gerhard trovasi detta parola nelle tavole 36, 37, 59, 68, 87, 122, 123, 124, 133, 134, 155, 156, 158, 164, 165, 166, 167, 183, 255 B, 255 C, 257 B, 284 1, 305, 341, 396, fra le quali quelle 37, 59, 123, 134, 164 veggonsi anche nelle tavole 10 e 11 del Lanzi, quella 167 nella tavola 49 dei monumenti per la storia del Micali, e quelle 168, e 134 nelle tavole 2 e 4 del Vermiglioli: nel Corpo delle inscrizioni trovasi in quelle 43, 106, 107, 480, 1019, 1062, 1063, 2033, 2054, 2054 quat., 2094, 2143, 2277, 2441, 2474, 2477, 2478, 2480, 2484, 2485, 2486, 2487, 2487 bis, 2490 e 2726.

ART. 6. È stata interpretata per Achille la parola A↓le nelle tavole 231, 234, e 2351 del Gerhard (483, 2499, 2525 C. ins.), ma si ha fondamento di ritenere erronea la fatta interpretazione, e di proporre invece quella di a-cu-ul-è, ha quiete qualche è,

cioè è fermo, è appoggiato, rappresentando la lettera  $\checkmark$  la voce cu radicale di cubari-covare. Infatti nella tavola 231 la parola AVVE trovasi presso persona, che se ne sta ferma, immobile, e forse insensibile, nella tavola 234 AVA è sopra un uomo appoggiato per intero sulle spalle di un altro, e nella tavola 235 l AVA trovasi presso una persona in piedi, e ferma in uno dei bacini della bilancia; più nelle sucitate tre tavole non avvi segno per ritenere, che siasi voluto rappresentare Achille, e manca in ispecie quello al talone feribile, o ferito.

Ciò che persuade potere la parola  $A \lor le$  significare altra cosa diversa da Achille è la tavola 229 (2543 C. ins.), in cui una tale parola trovasi nel cerchio di una ruota, e non presso un uomo: la ruota è posta verticalmente quasi fosse daprima in moto, e la parola  $\exists \lor \lor \land$  dice, che si è fermata per indicare fermata la ruota della vita del sottoposto moribondo. Ad una tale interpretazione corrisponde la parola  $\exists \lor \exists \top$  scritta presso il moribondo nella stessa tavola 229, poichè con essa direbbe  $tel-\grave{e}$ , fine  $\grave{e}$ , ma se fosse a leggersi teles direbbe  $tel-\grave{e}-esse$ , fine  $\grave{e}$  essere, e così la ruota della vita si  $\grave{e}$  fermata, fine  $\grave{e}$  essere: la traduzione di tele, o teles è stata desunta dal greco telos, significante fine, termine.

Fu interpretata per Achille anche la parola  $\exists \forall \land \land \land$  della tavola n. 233 (2519 C. ins.), ma anche in questa non vedesi il segno al talone, per cui è a presumersi erronea la interpretazione in Achille, e sembra, che sia invece ad interpretarsi come sopra  $a-cu-ul-\grave{e}$ , ha fermato alquanto  $\grave{e}$ , opure che la parola  $A \lor le$  si riferisca alla daga imbrandita, e sia ad interpretarsi  $ac-l-\grave{e}$ ,  $acus-ul-\grave{e}$ , punta qualche  $\grave{e}$ . Stante però la situazione dell'uomo supplicante, e stante la parola ATM $\exists 4$  scritta fra i due uomini, che significherebbe ammansato ha, come in appresso, sembrerebbe, che fosse adottabile la interpretazione di  $A \lor le$  per ha fermatosi alquanto  $\grave{e}$ , poichè figurerebbe essersi fermato a dare il colpo colla daga, ma tenerla ancora imbrandita.

Si è trovato di interpretare ATNII per ammansato ha colla analisi pen-ed-a, pecora fatto ha, significando pecora il greco phn, phnos, e non essendosi trovato di adottare la interpretazione di  $piange\ ha$ , che a tutta prima presenta il verbo  $pen \otimes e\omega$  significante piangere, in quanto che la figura supplicante non presenta segni di pianto, sebene lo si ravvisi pregante.

Le due lettere va scritte da sinistra a destra esistenti nello scudo non offrono motivo di opinare diversamente qualunque sia il significato, che loro si voglia attribuire, sia di ul-a, qualche ha, opure da qualche, sia di lu-a, luce ha, opure da luce, cioè lucente, o largo.

Superiormente si disse interpretabile per ha quiete (appoggio) qualche è la parola  $A \lor le$  della tavola 234 sovraposta a persona portata sulle spalle da altra, ma potrebbe darsi, che l'incisore avesse voluto dire, che quell'uomo era portato, perchè ferito, e in tale caso l'interpretazione applicabile sarebbe  $a \lor -ul - e$ , puntato, ferito qualche è.

ART. 7. Le parole Aplv, Apvlv, Aplvn sono state interpretate per Apollo, uno degli dei mitologici; ma la loro analisi fa presumere, che nelle tavole sottoindicate siasi voluto esprimere

altra cosa.

VIIA trovasi nelle tavole 59, 77, 79, 122, 167, 235, e 291 del Gerhard; quella 59 si è riferita anche dal Lanzi sotto il n. 4 della tavola 10, quella 167 dal Micali nella tavola 49 dei suoi monumenti per la storia, e quella 235 dallo stesso Lanzi sotto il n. 4 della tavola 12: detta parola leggesi anche nelle inscrizioni riferite ai numeri 478, 2051, 2473, 2473 bis, 2474, 2480, 2481, 2499, e 2502, C. ins. Il suo significato sembra quello di a-pe-ul-v, ha piede qualche ho, che cioè colla cosa disegnata si è conseguito qualche cosa; potrebbesi analizzare anche a-pe-lv, ha piede luce, per dire che è uno specchio, se fosse sopra uno specchio, e potrebbesi anche analizzare ap-ul-v, apice, sommità, superiore qualche ho, se fosse presso persona, che figurasse tale.

VIVIA, o ANVIV leggesi nelle tavole 74, 80, 82, 83, e 293 del Gerhard, (e nelle inscrizioni 2468, 2469, 2470, 2471, 2479, C. ins.); la prima riferita anche dal Lanzi sotto il numero cinque della tavola decima, e quella 82 nella stessa tavola decima sotto il precedente numero due. La interpretazione più naturale di tale parola sarebbe a-pul-v, ha molto ho, che cioè nel quadro disegnato si è ottenuto molto: altre interpretazioni si potrebbero fare, ma sempre diverse da quella di Apollo, e cioè a-pe-ul-v, ha piede qualche ho; a-pe-u-ul-v, ha piede ho qualche ho; a-pe-v-lu, ha piede ho luce. La diversità delle persone, presso cui si trovano dette parole, e il trovarsi le stesse sempre ad una delle due estre-

mità diritta, o sinistra sono circostanze, che fanno presumere riferirsi le parole stesse non alle persone, presso cui si trovano, ma all'oggetto raffigurato in complesso, e quindi che non è ammissibile la interpretazione in *Apollo*.

Lo specchio, in cui a destra trovasi nvala presso un busto di uomo con sopra il simbolo del sole, ed a sinistra trovasi un busto di donna, per quanto sembra, con sopra il simbolo della luna, e la parola AJAJ, vedesi nella tavola 45 del Gerhard, e vedesi disegnato anche nel Glossario del Fabretti nella pagina 994, e ne è citata la inscrizione sotto il n. 2473 C. ins.: conviensi, che in esso siano rappresentati il sole, e la luna, ma non che le due parole si riferiscano ad Apollo, e alla supposta Lara. L'analisi di Aplvn sarebbe a-pe-lu-in, ha piede luce entro, che cioè ha piede, ha fondamento in luce; e quella di Lala può essere lu-a-lu-a, da luce luce ha, opure luce ha da luce; opure lu-a-ul-a, luce ha da qualche, opure da luce qualche ha. In questo monumento quindi si è scritto, che si è voluto rappresentare il sole, e la luna, e così tanto più emerge, che le parole scritte sui monumenti etruschi, almeno in generale, non sono a presumersi nomi di persone, ma espressioni riferibili a ciò, che è rappresentato, o si è voluto manifestare.

ART. 8. La parola QVTYAX citata dal Lanzi alla pagina 170 col relativo disegno nella tavola undecima sotto il numero sei, (tavola 355 del Gerhard, e n. 108 C. ins.), dal Micali nella tavola cinquantesima dei monumenti per la storia, corrispondente a quella 138 del Gerhard (2505 C. ins.), e dalla tavola 58 dello stesso Gerhard (2504 C. ins.) fu interpretata per Castore fratello di Polluce, ma una tale interpretazione non sembra fondata, e invece presentasi quella di ce-a-esse-ed-u-re, questo ha essere fatta ho cosa, e forse stantechè il greco toreω significa perforare, traforare, incidere, la sua interpretazione potrebbe essere ce-a-essetvr, questo ha essere incisione, o inciso, se è riferibile all'intero oggetto, opure questo ha essere fora, se si è voluto riferirlo alla daga disegnata nella tavola 58; e sicome il greco Χαζω vuol dire cedere, ritirarsi indietro, così potrebbe essere, che in qualche caso Kastvr fosse stato usato anche nel significato di Xaz-ed-v-re, ritirasi indietro prodotta ho cosa. La opinione, che la interpretazione di Castore sia errata, avrebbe un appoggio nelle circostanze, che non vedesi analogia fra le persone, presso le quali leggesi Kastur, e che una tale parola trovasi per la prima a destra in tutte le sucitate tre tavole, ed anche nella inscrizione sopra specchio riferita al n. 2536 bis C. ins., per cui fa sorgere senz'altro la idea, che sia una parola generica riferentesi all'intero quadro

rappresentato.

ART. 9. Nella sucitata patera della tavola 50 del Micali, e 138 l del Gerhard (2505 C. ins.) evvi la parola <code>∃⊙AMVO1</code> interpretata da detti autori per Prometeo: in questa sembra, che sia invece ad interpretarsi, che l'avoltojo ivi rappresentato estrae qualche viscere dalla persona di mezzo, e che lo stesso avoltojo è insaziabile, come dalla analisi di quel nesso: Prom-a⊙-è, cara fuori (estrae) insaziabile è, significando cavar fuori, o tirar fuori il verbo latino promo, e insaziabile l'aggettivo atos. Ciò stante i nessi di detta patera Caster Prema⊙e Calanice esprimerebbero: questo ha essere fatto, cava fuori insaziabile è, clava ha entro scolpita è.

Art. 10. Una cosa singolare presentasi nello specchio disegnato nella tavola 47 2 dei monumenti per la storia del Micali sopracitato all'articolo terzo, e avente la parola hercle, poichè in tale monumento, publicato anche nella tavola 136 del Gerhard (1021 C. ins.) emergerebbero due diverse epoche, due diverse forme di lettere, e due diversi linguaggi. Chiamando l'attenzione dell'osservatore sopra le forme delle lettere di un tale specchio si rimarca la differenza delle lettere della lunga inscrizione superiore piutosto corsive giusta il Micali da quelle delle lettere VN presso la persona umiliantesi, e delle lettere 312438 sopra la clava. Stante una tale differenza sorgono le due presunzioni, l'una che sieno state incise quelle lettere da mani diverse, l'altra che sieno state incise in epoche diverse. Della parola Hercle diedesi superiormente la interpretazione di grosso è cosa bastone, ossia clava; delle lettere  $\forall n$  non si potè presumere con sicurezza il loro significato per l'incertezza del modo di leggerle, forse scioglibile dalla ispezione dell'originale, o di una fotografia di esso, e per la mancanza di qualsiasi vocale: potrebbesi però argomentare dalla posizione sommessa dell'individuo, presso cui sono dette lettere  $\forall n$ , che siasi voluto ciò indicare collo scrivere cu-in, in quiete, od altra frase equivalente, ritenuto che cu sarebbe la

## radicale di *cubari - covare*. Ma della inscrizione superiore A⊙4AU₹→∃∃A→MAM→∃∃₹A∃AS

scritta anche essa da diritta a sinistra giusta l'antichissimo uso, riescirà facilmente inaspettata la interpretazione, che ora se ne dà, e cioè leggasi: sa-\(\sigma as-\subset as-\subset

ART. 11. Parlando superiormente all'articolo terzo della parola Hercle si è citata la tavola 137 del Gerhard corrispondente a quella 36 3 dei monumenti per la storia del Micali (2145 C. ins.) per provare come le lettere costituenti la parola Calanice dimostrassero maggiormente il significato di Hercle. In questo specchio vedesi inciso a sinistra un uomo armato di clava minacciante l'uomo, che vedesi a destra, e presso quest'ultimo leggesi la parola JIAA. La interpretazione di questa presumesi a-re-il, ha cosa pacato, significando pacato il greco ilaos, e ilews, e in fatto l'individuo minacciato è rappresentato in modo manifestamente sommesso, umile, in risposta alle minaccie del primo, per cui chi scrisse volle dire, che si era voluto rappresentare un uomo pacato, sommesso.

ART. 12. La evidenza dell'umile contegno espresso come sopra dalla parola Aril suggerisce la spiegazione di altri nessi, in cui entra la sillaba il radicale della citata parola greca ilaos significante pacifico, pacato, propizio, benigno, clemente. Nella tavola 76 del Gerhard (2097 C. ins.) leggesi NIMV presso la testa di persona pacata, che sta ascoltando l'uomo munito di tridente, e una tale parola sarebbe interpretabile v-re-esse-il, ho cosa essere pacato: se la lettera M nell'originale fosse invece un' M, cioè un' m, sarebbe a leggersi umil, e corrisponderebbe egualmente al contegno della persona disegnata, interpretabile u-e-in-il, ho in egli pacato.

a dire fuori del modo comune, eccedente: ma potrebbe darsi, che l'artefice avesse voluto dire, che aveva inteso di disegnarlo colla parte posteriore all'infuori, come lo è in fatto. Il significato di Vmaile vicino a persona con bassa la destra, e alzata la sinistra, ma non in atto minaccioso, si opinerebbe essere quello di umile, o pacato, o pacifico, poichè il greco omos corrispondendo a equale, e il greco iluos a pacato, pacifico, la sua analisi può essere oma-il-è, uomo ha pacato è, opure equale ha pacato è, e forse oma-i-ul-è, equale ha avete qualche è, opure u-e-in-a-il-è, ho in egli

ha pacato è.

Art. 14. Spontanea si presenta la interpretazione di 3114, che leggesi nella tavola quinta del Vermiglioli, corrispondente a quella 128 del Gerhard (1072 C. ins.), perchè l'analisi di Pile sarebbe pil-è, pilo è, perchè pilum in latino, e pilos in greco dicevasi quell'arma, che ora dicesi lancia, o asta, e perchè la parola Pile trovasi presso l'uomo, che tiene una lancia colla mano sinistra. In questo specchio è evidente, che l'artefice scrisse colla parola Hercle di aver voluto rappresentare una clava, e colla parola Pile di aver voluto rappresentare un pilo, una lancia, un'asta, avendo scritto Hercle dalla parte della clava, e Pile dalla parte dell'asta. Nella tavola 336 del Gerhard leggesi non Filae, come al 2726 ter. C. ins.. ma 3011, cioè pilae, e ciò si reputa giusto, perchè la lettera q usasi per un P, e non per un' F, e perchè la persona, presso cui si trova la parola Pilae, è armata di pilo (asta); sarebbesi scritto pilo-ha-è, cioè è ha pilo.

ART. 15. La tavola quarta del Vermiglioli corrispondente a quella 68 del Gerhard (1062 C. ins.) presenta uno specchio, in cui si vede a sinistra un uomo quasi caduto a terra, e in posizione tale per il perduto equilibrio, e pel braccio tagliatogli da non potersi difendere dalla persona, che lo minaccia col braccio tagliatogli, e colla lancia. Chi scrisse il nesso AKPAOE presso un tal uomo semicaduto, volle dire, che si intese di disegnarlo impotente, invalido, e tale è il significato della parola greca akraths. Manifesta sembra quindi la erroneità esposta nel Vermiglioli alla pagina 63, che quell' uomo fosse un eroe chiamato Acrate.

ART. 16. Nella tavola 164 del Gerhard, corrispondente alla patera disegnata sotto il numero tre della tavola undecima del Lanzi (106 *C. ins.*) vedesi un giovine, che si poggia colla mano

sinistra sopra una clava, e abbraccia colla destra la giovine, che gli è dappresso. Fra la prima persona, e il detto giovine leggesi 2103, sopra lo stesso giovine leggesi Hercla, sopra la giovine, o presso di essa nessuna parola, sopra la quarta persona Menrta, e più abbasso presso quest' ultima leggesi 2103. Del significato di Hercla, e Menr a si è superiormente parlato agli articoli terzo, e quinto: quello di EOis sembra doversi derivare dal greco ethssocio, amico, famigliare, domestico, opure da eOos-abitudine, costume, e sembra che siasi voluto dire, che il giovine tratta la giovine con domestichezza, eO-i-esse, famigliare avete essere, e forse costume avete essere: quello poi di Eris desumesi da eraωamare, opure da eros - amore, e opinasi sia quello di er-i-esse, amore avete essere. La attitudine di famigliarità del giovine verso la giovine, e la bontà, che traspare da entrambi, e in ispecie dalla giovine, corroborano la interpretazione ora data alle parole Eois, Eris, e fanno presumere erronea la supposizione del Lanzi, che fossero i nomi di due divinità. Anche nella tavola 323 del Gerhard (2412 C. ins.) sembra, che colla parola Eris siasi voluto dichiarare di aver voluto disegnare una giovine amorosa.

ART. 17. Anche la inscrizione della tavola 188 del Gerhard (481 C. ins.) corrispondente a quella ventesima dei monumenti inediti del Micali già sopracitata all'articolo secondo sulla parola Oalna offre argomento per ritenere, che le parole non sono i nomi delle persone, cui sono dappresso. Quella inscrizione porta la parole AIVE EVYVDIA ALYDIA OALNA. La prima coerentemente a quanto si disse sulla parola Calanice nell'articolo terzo risolvesi in a-i√-è, ha scolpito è, cioè ha incisione è. Evtvrpa sarebbe a risolversi in ey-ed-u-re-pe-a, e, ritenuto che il greco ey corrisponde all'avverbio bene, l'interpretazione sarebbe ben fatta ho cosa piede ha, opure ev-tor-pe-a, ben inciso piede ha: quanto si è detto sarà facilmente applicabile anche alla parola Evtvrpa della tavola 323 del Gerhard (2412 C. ins.) Altria deriverebbe da a-ul-ed-re-i-a, ha qualche fatta cosa egli, opure avete, ha, e riflettendola per renderla più chiara si avrebbe ha egli, opure avete, cosa fatta qualche ha. Oalna come nel precedente articolo secondo esprime palme, o germogli, o rami entro ha.

ART. 18. Le parole POVOCES VOSNA AMVCES per essere scritte da sinistra a destra, per l'uso della vocale o in due di esse, e

per la forma della lettera P colla parte superiore chiusa, indicano di essere state scritte in un'epoca molto meno antica in confronto di quelle, che leggonsi nella generalità delle patere, e degli specchi. Nel disegno publicato dal Lanzi nella tavola dodicesima sotto il numero sei, e dal Gerhard nella tavola 171 (2689 C. ins.) vedonsi disegnati attorno come degli astri, un quarto di luna, e appiedi fra le due figure maggiori un cerchio intero tagliato da due linee a rettangolo con un punto nel mezzo. Il Lanzi alla pagina 186 dice, che il soggetto inciso è la sfida fra Polluce, ed Amico, e che vi assiste Diana, osia la luna, ciò che non sembra fondato. Premesso, che superiormente vi è disegnato un quarto di luna, e che losna trovasi scritto presso il cerchio intero su rimarcato, è a presumersi, che con questo ultimo siasi voluto indicare piutosto il sole, che la luna. La parola losna è analizzabile lu-o-esse-in-a, luce ho essere entro ha, ciò che corrisponderebbe alla idea di sole.

La parola *Poloces* darebbe luogo a due interpretazioni, ma non a quella di *Polluce*. L'una, stante che il greco lozos ha anche il significato di coorte, schiera, presenterebbe l'analisi pe-o-loc-è-esse, piede ho coorte è essere, cioè esservi una quantità di astri, come infatti vi si vedono nella patera. L'altra sarebbe pol-oc-è-esse, molti ochj è essere, vale a dire molti astri, assimiliando la forma degli astri a quella degli ochj.

Amuces sarebbe interpretabile in più modi, e quindi dubj, ma non lo sarebbe in quello di Amico. L'uno, stantechè mykhs in greco significa anche lucignolo, sarebbe a-myc-è-esse, ha lucignolo è essere, e ciò potrebbe riferirsi al circolo sferico, che vedesi disegnato al disopra del cilindro, o rettangolo, entro cui Amuces è scritto. Altro sarebbe am-r-ce-è-esse, intorno sopra questo è essere, stante che il significato di am per intorno si può desumere anche dalle parole amo in significato di uncino, ambiente, ambulare, amputare; il significato di u in questo caso sarebbe quello di sopra. Ed altro sarebbe am-oc-è-esse, intorno astri (ochj) è essere.

ART. 19. A confermare sempre più la erroneità della interpretazione delle parole in nomi personali concorrono quelle della tavola 226 del Gerhard (109 *C. ins.*) corrispondente alla patera numero uno della tavola dodicesima del Lanzi. Ivi è rappresentato il rapimento di una donna fatto da un uomo in presenza di altra donna, e superiormente alle persone leggesi AGVRGAN 21030 3434, interpretate le prime due dal Lanzi alla pagina 172 Peleo, e Tetide rapita. Sembra invece essere stato scritto, che l'incisore intese di disegnare una donna piegata, vincolata, rapita, o gridante. Il nesso Pele sarebbe traducibile pe-el-è, piede avvolge è, opure piede piegata è, significando avvolgere il greco elyw; quello OeOis det-i-esse, vincolata (legata) avete essere, ciò desumendosi dal greco detos - vinctus - legatus; e quello Parsvra: pe-a-re-sur-a, piede ha cosa rapisce ha, opure piede ha cosa strilla (grida) ha, stante che il verbo greco syrw significa traho, rapto, e il verbo syrizw, o syrittw significherebbe sibilo, strideo. La circostanza, che detti tre nessi sono scritti nel cerchio fuori del quadro, e tutti tre di seguito, appoggia tanto più la presunzione, che con essi si volle spiegare ciò, che si intese di rappresentare nel quadro, e non di esprimere i nomi delle persone disegnate.

ART. 20. Nella tavola 224 del Gerhard leggesi ATNITA 3131, e vedesi un uomo, che piegandosi attrae a sè una donna colla forza, mentre essa non fortemente si oppone, e si piega. Nel corpo delle inscrizioni al corrispondente numero 2158 dicesi, che ivi è rappresentata la lotta di Peleo con Atalanta: ciò non ostante osservandosi, che tanto l'una, quanto l'altra persona sonosi curvate alquanto, si opina, che Pele esprima come al precedente articolo pe-el-è, piede avvolge è, o quanto meno piede piegato è, e non sia il nome di Peleo, perchè la parola Pele è presso l'uomo, e di più avvolge in fatto la donna traendola a sè con forza.

Leggesi Atlnta tanto nel Gerhard, quanto nel corpo delle inscrizioni, ma opinasi, che sia stata incisa la lettera V, e non quella I, per cui debbasi invece leggere Atunta, che corrisponderebbe alla cosa rappresentata, facendosi l'analisi atun-t-a, atun-ed-a, debole, cedevole produce ha, che cioè la donna è rappresentata non opponentesi con forza, ritenuto che il greco atonos significa lasso, languido, debole.

ART. 21. Diversa è la radicale di 201131 da quella attribuita a Pele nei precedenti due articoli. Leggesi Pelias nella tavola undecima del Lanzi sotto il numero cinque, corrispondente alla tavola terza del Vermiglioli, a quella 170 del Gerhard, a quella che vedesi nel Glossario del Fabretti alla parola 8lere, non che al numero 1069 C. ins., e fu ritenuto il nome del giovine, presso

cui trovasi la parola stessa. Una tale parola però se incomincia presso quel giovine non prosegue verticalmente presso di lui, sebene siavi libero lo spazio, e invece inclina verso la metà della persona di mezzo, per cui additerebbe di riferirsi piutosto a questa, che al giovine. L'analisi di Pelias presentasi pel-i-a-s, e la sillaba pel fa presumere, che esprima aqua, in quanto che pelagos in greco, pelagus in latino esprimono il mare, il greco pelike significherebbe tazza da bere, e peliz, pelikos, catino, osia vaso da aqua, e conseguentemente pelias sarebbe traducibile pel-i-aesse, aqua avete ha essere, opure essere da avete aqua, se l'a fosse da interpretarsi per preposizione, e non pel verbo ha. Ciò posto, ed osservato il quadro raffigurato, vedesi in ispecie nel disegno del Glossario, che la parola Pelias è in direzione del secchiello tenuto in mano dalla persona di mezzo, e quindi con tale parola si scrisse, che s'intese di rappresentare un secchiello da aqua, e non il nome del giovine.

ART. 22. Simili sono le due gemme disegnate sotto i primi due numeri della tavola nona del Lanzi: in ciascuna è incisa una persona molto curvata, che sembra si asciughi i capelli: in una leggesi nell'altra pele. Una tale parola nei precedenti articoli 19, e 20 fu interpretata pe-el-è, piede avvolge è, opure piede piegato, curvato è. In queste gemme la interpretazione va ad essere dubia, perchè stante la curvatura delle persone sarebbe applicabile la suesposta, ma, stante la circostanza dell'asciugamento dei capelli, potrebbe essere invece applicabile quella esposta nel precedente articolo vigesimoprimo sulla parola pelias, colla sillaba pel interpretata per aqua, per cui in tale caso sarebbe interpretabile pel-è, aqua è, che cioè si è voluto rappresentare goccie di aqua cadenti dai capelli: in ogni caso non reggerebbe l'applicazione del nome personale Peleo.

ART. 23. A tergo di un giovine tenente la mano sinistra sulla cima del beretto, che ha sulla testa, leggesi 2AJBA nella tavola 181 del Gerhard (2500 *C. ins.*). Il greco eço significa porre sopra, porre addosso: perciò si presenta l'analisi a-eL-a-esse, ha pone sopra ha essere. Chi scrisse volle quindi esprimere, che con quella incisione si intese di rappresentare, che quel giovine si metteva in testa il beretto.

Art. 24. Detto significato di porre sopra puossi arguire anche

nella parola 2A73 scritta a lato al bilancino sinistro, che vedesi nella tavola dodicesima del Lanzi sotto il numero quattro, e nella tavola 235 del Gerhard, non che al numero 2499 *C. ins.*, poichè direbbe ec-a-esse, posto sopra ha essere, che cioè la piccola persona raffigurata si è voluto raffigurarla posta sopra quel bilancino, per cui non regge la opinione del Lanzi, che fosse un nome personale.

ART. 25. Nello specchio della tavola 234 del Gerhard (483 C. ins.) è rappresentato un uomo, che ha caricato sulle spalle altro uomo; sopra questo leggesi 3110, e sotto il portatore leggesi 20110, interpretati nel Gerhard il primo per Achille, l'altro per Ajace. Il cambiamento di Aifas in Ajace si presenta piutosto eccedente, e perciò non si ammette. Invece si trova di analizzare una tale parola a-if-a-esse: il greco ivi significa fortemente, e il greco ivios significa forte, robusto; quindi giusta detta analisi Aifas esprimerebbe ha forte ha essere, stante la fatica di portare sulle spalle l'uomo raffigurato; e un'eguale interpretazione sarebbe ad applicarsi alla gemma disegnata nel Lanzi sulla tavola quinta sotto il numero sei, e nel Glossario alla pagina 49 (2515 C. ins.), su cui sarebbe rappresentato un fatto eguale, o simile, e su cui in luogo di 3110 sarebbe scritto Aleve.

ART. 26. La parola MAGAN leggesi nelle tavole 59, e 90 del Gerhard (477, 2474 C. ins.) corrispondente la prima a quella publicata dal Lanzi sotto il numero quattro della tavola decima, e ritiensi una parola generica, non il nome di una persona, come fu esposto in detto Lanzi alla pagina 160. L'analisi di una tale parola può essere ul-a-re-a-in, qualche ha cosa ha entro; una tale proposizione generica nelle dette tavole può riferirsi al complesso di quanto è ivi raffigurato, ed anche soltanto a ciò, che è raffigurato in entrambi i monumenti dalla prima persona a sinistra del quadro, la quale dimostra di avere qualche cosa entro la mente. Considerando però, che tanto nell'una, quanto nell'altra le parole sono in un secondo circolo attorno alla estremità del quadro, si ha maggiore argomento per ritenere generiche quelle parole, e non applicate singolarmente alle persone ivi rappresentate. Ciò stante sorge il dubio, che la l di laran possa rappresentare la radicale lu-luce, e sia da interpretarsi lu-a-re-a-in, luce da cosa ha entro, proposizione, che riflessa direbbe entro ha cosa da luce, cioè che è uno specchio: questa interpretazione della parola Laran è a presumersi anche negli specchi delle tavole 255, 257, e 284 del Gerhard (2471 bis, 2474, e 2487 bis C. ins.).

ART. 27. Duplice è l'interpretazione presentatasi della parola BANI, che leggesi nelle tavole 127, e 142 del Gerhard (2146, 2498 C. ins.), e della parola BANI, che leggesi nelle tavole 255 B, e 255 C del Gerhard (2054, 2487 bis C. ins.), poichè la prima è quella di fil-a-e, amico, caro ha è, opure da amico è; e l'altra f-il-a-e, fa, cioè parla, pacato ha è, opure molto pacato ha è. Riguardo alla parola File sarebbe interpretabile amico, caro è, e forse parla, pacato ha è, opure molto pacato è. I 'significati suesposti sonosi desunti dal greco vilos, amico, caro, e dal greco ilaos, e ileus, pacato, placido, benigno.

ART. 28. Leggesi V>37ARAN nella tavola decima del Lanzi sotto il numero sei, corrispondente alla tavola 37 del Gerhard, non che al numero 2484 C. ins., e tale nesso trovasi presso la testa di un genio, che tiene un ramoscello nella destra. Lo studio ripetuto di questo nesso presentò varie interpretazioni, ma non persuadenti, e ciononostante si espongono, perchè esse condussero alla interpretazione, che si reputa giusta, e che si esporrà per ultima. La circostanza, che nella tavola 115 del Gerhard (2096 C. ins.) leggesi Lasasitmica, e che in quella 181 (2500 C. ins.) leggesi Lasasimica, e che in quella 181 (2500 C. ins.) leggesi Lasasimica, e Lasarapuneta, ha suggerito di studiare daprima la parola Lasa da sola, e indi unita alle altre Cecv, sitmica, sim-rae, rapuneta.

La parola Lasa è stata analizzata: 1. ul-a-esse-a, qualche ha essere ha; 2. lar-esse-a, lare essere ha; 3. las-a, sasso ha, significando sasso il greco las, laos; 4. ul-as-a, qualche merito ha, stante che il greco ația significa dignità, merito, valore, e il greco ațios significa degno, pregievole, stimabile; 5. unendo la seconda a di Lasa colla E di Eccv, e interpretando ul-a-esse-av-è-ce-v, qualche ha essere desidera è questo ho, supposto l'aE radicale del latino aveo-desiderare; 6. ul-a-saE-è-ce-v, qualche ha manifesto è questo ho, significando manifesto, chiaro la parola greca saphs.

La parola Eccv sarebbe interpretata nei due modi suesposti in quinto e sesto luogo, ed inoltre può interpretarsi come segue:

1. E-è-ce-v, sopra è questo ho; 2. f-è-ce-v, molto è questo ho;

3. fa-è-ce-v, parla è questo ho; 4. Eo-è-ce-v, vuoto è questo ho;

5. fo-è-ce-v, fuoco, splendore è questo ho; 6. Ecc-v, vecchio ho.

La interpretazione, che si reputa fondata, è quella di al-a-esse-a, fa-è-ce-v, ali ha essere ha, parla è questo ho; e in fatti hanno le ali non solo il genio della tavola 37, ma anche gli altri tre delle tavole 115, e 181, e di più la parola Lasarapvneta sarebbe scritta sopra un'ala del genio inciso nella parte inferiore dello specchio. Potrebbe darsi, che col dire ali ha si avesse voluto indicare, che la persona alata ha genio, talento, ma il significato positivo di ali ha è assicurato dalla esistenza delle ali: ciò sarebbe confermato anche nella tavola 359 del Gerhard (2514 C. ins.), in cui trovasi A2AI, e in cui la persona di mezzo ha le ali.

L'analisi di A)IMTIZAZAN sarebbe lasa-esse-it-è-in-ic-a, ali ha essere ha, essere coraggioso, ardito è entro scolpito, inciso ha, opure imagine ha: potrebbe però darsi, che la sillaba ic si dovesse invece interpretare i-ce, avete questo.

Quella di BADMISARAI sarebbe lasa-Sim-re-a-è, ali ha essere ha, onore cosa ha è, ritenuto che il greco timh significa stima, onore, prezzo.

E quella di ATHIVIAGAZAI sarebbe lasa-re-a-pvn-et-a, ali ha essere ha, cosa ha lavoro compagno ha: le parole greche ponos-lavoro, e eths-famigliare, compagno appoggiano la data interpretazione, e vi concorre anche la circostanza, che l'individuo, sopra cui è scritta la parola, tiene in mano un istrumento da lavoro: le lettere eta potrebbero però essere tradotte è-ed-a, è prodotto ha, e in tale caso il significato di lasarapvneta sarebbe ali ha essere ha, cosa ha lavoro è prodotto ha.

ART. 29. Due bambini veggonsi nella tavola 166 del Gerhard (480 C. ins.), e sotto uno di essi leggesi Anangzvemidam, sotto l'altro anamidam: il primo vedesi essere un maschio, il secondo avere sopra di sè, e vicina al suo capo la parola Oniel. La interpretazione della prima parola sembra poter essere mar-i-esse-h-v-esse-re-nan-a, e stantechè mas, maris significa maschio, stantechè la lettera h equivale all'o chiuso significante molto, e stantechè nan significa piccolo assai, nano, corrispondente al latino nanus, ed al greco nannos, e nanos, l'interpretazione sarebbe maschio avete essere, molto ho essere cosa nano ha; in luogo di avete potrebbe essere egli.

La seconda parola sarebbe ad interpretarsi mar-i-esse-h-al-in-a, e ritenuto quanto sopra, non che ritenuto rappresentare la sillaba

al il verbo alo-nutrire, si ha l'interpretazione maschio avete, opure egli, essere molto nutrito entro ha, che cioè si è voluto rappresentare un maschio ben nutrito: se si dovesse leggere Marisolalna, come nella tavola 257 B del Gerhard in vece di Marishalna, come nelle sucitate inscrizioni, e in quella 2094 del Corpo delle inscrizioni, la sua interpretazione sarebbe di maschio germe entro ha, giusta quanto si disse sul nesso Oalna nel precedente articolo secondo.

In seguito si è presentata la traduzione di mar per segno, desumendola da mar radicale di marca, marcare, e conseguentemente di maris per segno avete essere, opure disegnato avete essere: tale traduzione corrisponderebbe anch'essa al rimanente delle inscrizioni, poichè avrebbesi segnato, opure disegnato avete essere molto ho cosa nano ha, segnato, opure disegnato avete essere molto nutrito entro ha.

Il significato di ONIEN va ad essere incerto, poichè non vedesi alcuna analogia fra le circostanze, in cui tale parola si trova in questa tavola, e quelle, in cui si trova nella tavola 141 (1067 C. ins.), ma considerando che il greco leios significa liscio, piano, così chi scrisse pare abbia voluto dire, che era liscio, piano lo spazio, in cui trovasi la parola, la quale esprime lei-in-ed, liscio entro fatto, e riguardo alla sucitata tavola 166 potrebbe anche aver voluto scrivere, che quel bambino era senza capelli, o pulito.

Nel manubrio dello specchio della stessa tavola 166 (480 C. ins.) è incerta la lezione di NADEO; occorre quindi sia determinata la vera lezione per indagarne il significato, ma se si dovesse leggere Fecial si presenterebbe l'analisi fo-e-ce-i-a-ul, qualche da avete questo è vuoto, e tale parola sarebbe scritta in uno spazio vuoto del quadro, per cui sembra, che l'artefice abbia voluto avvertire colla parola Oecial, che si doveva ritenere vuoto quello spazio.

ART. 30. Il fatto rappresentato nella tavola dodicesima del Lanzi sotto il n. 3 corrispondente alla tavola 48 dei monumenti per la storia del Micali, a quella 235 del Gerhard, ed a quella disegnata alla parola PECSE nel Glossario del Fabretti, corrispondente al n. 2492 C. ins., dovrebbe aver resa facile la interpretazione delle parole scritte in quella patera, ma ciononostante è forza limitarsi alla esposizione delle varie interpretazioni conseguite.

Leggesi ivi la parola MIVB, la quale per essere nello spazio di un'apposita tabella fa presumere di riferirsi ad una cosa generica del fatto disegnato. L'analisi di tale parola presentatasi per la prima fu h-v-in-esse, molto, opure grande ho entro essere, essendo il significato di molto, o grande attribuito alla lettera h applicabile ad altre parole di quell'epoca. Sembra, che chi scrisse abbia voluto dire essere grande cosa, o molta cosa entro quel cavallo, o nell'intero quadro; nè varierebbe sostanzialmente il significato, se le due lettere in si dovessero tradurre separate, e dire h-v-i-in-esse, molto, o grande ho avete entro essere.

Segue la parola <code>∃NV+∃</code>, la quale trovasi sopra uomo, che tiene alzato un martello in attitudine di battere sulla testa del cavallo. La prima analisi presentatasi fu è-tvl-è, cioè è alzato è, nella supposizione che tvl rappresenti il verbo tollo-alzare; ma considerando, che il verbo greco tyloω significa rendere calloso, indurire, sorse quella è indurisce, assoda è, la quale però non persuade, perchè sembra, che quell'uomo voglia spezzare quel cavallo, non compirlo, e perchè sembra, che chi scrisse abbia voluto dire essere l'attitudine di quell'uomo quella di avere alzato il martello. Meno ammissibili sembrano le interpretazioni ed-ul-è, costrutto qualche è; opure è-ed-ul-è, è costrutto qualche è; opure ed-ho-ul-è; costrutto ho qualche è; opure è-ed-ho-ul-è, è costrutto ho qualche è.

In più modi può analizzarsi anche la parola 3234 letta per Aecse dal Lanzi alla pagina 177. La sua analisi se fosse Aecse sarebbe a-ec-s-e, ha-equus-esse-è, ha cavallo essere è, ma se fosse Pecse sarebbe p-ec-s-è, piede cavallo essere è, e potrebbe anche essere più fondata l'analisi sorta successivamente ip-è-ce-esse-è, cavallo è questo essere è, desumendola dal greco ippos, significante cavallo. Un'altra interpretazione presentatasi fu quella a-ec-esse-è, ha eco, fama essere è, opure piede eco, fama essere è, ma non ha l'appoggio, come la prima, dalla speciale circostanza di essere la parola stata scritta presso un cavallo.

Il significato di RNANOEM si trae dal greco shθω, cribrare, o quanto meno dal verbo pure greco ζhteω, cercare; e da ciò l'analisi seO-ul-a-in-esse, cribra, opure cerca, pensa qualche ha entro essere; e ad appoggiare una tale interpretazione si osserva, che la parola MNANOEM trovasi presso una persona pensierosa nella patera riferita dal Lanzi nella tavola 10 sotto il n. 1, e dal Gerhard

nella tavola 66 (459 *C. ins.*), per cui, chi scrisse, volle dire, che pensava sopra il cavallo costrutto.

Nel rovescio della patera giusta il Micali trovasi la parola ANIOVM, e questa leggesi anche nelle tavole 22, e 196 del Gerhard, e nella tavola 35 dello stesso Micali, nella quale ultima vedesi una persona tenente in testa un vaso, o secchio, e ha nel petto scritta verticalmente la parola ANIOVM; trovasi anche nel manico di bronzo rappresentante come una cariatide, riferito dal Lanzi alla pagina 420; e nella figura sotto il n. 1 della tavola 14 avente sul petto la parola AMIOVM, ed avente anch'essa sulla testa un fogliame, secondo il Lanzi, mentre invece si presenta sotto l'aspetto di un vaso a larga base. Ciò posto opinasi, che ≥vOina esprima vaso, e probabilmente vaso da aqua, sia poi esso un secchio, un catino, od altro arnese contenente aqua. A sostegno di una tale opinione si avrebbe, che la patera, di cui alla sucitata tavola 48 del Micali, è capace di contenere una data quantità di aqua, essendo detta alquanto concava, e che tina, e tino in italiano diconsi i vasi ad uso in ispecie di contenere il succo tratto dalle uve. Anche l'analisi di questa parola porge l'argomento di interpretare  $\sum vOina$  per vaso, essendo che sarebbe re-esse-v-Oin-a, cosa essere ho vaso ha, e analizzando la parola Oin si avrebbe re-esse-v-yd, radicale di ydor-aqua, -i-in-a, cosa essere ho aqua avete entro ha, opure re-esse-v-yd-in-a, cosa essere ho aqua entro ha. Sicome poi il verbo greco tino significa luo, solvo, così potrebbe darsi che \(\sigma\)voina derivasse da \(\sigma\)-v-\(\sigma\)in-a, \(\cos a\)-essere-holavare da, cioè da lavare ho essere cosa. Dopo tutto ciò considerando che la parola ≥vOina trovasi sui molti oggetti di bronzo indicati sotto i numeri 263, 2094, 2095 bis b, 2095 ter a, b, c, d, 2095 quinque, 2492, 2513, 2604 a, b, c, d C. ins., è sorto il dubio, che la parola  $\geq v \circ ina$  sia invece ad interpretarsi re-essev-Oin-a, cosa essere ho suono ha, cioè cosa che battuta rende suono: la ispezione oculare di detti oggetti, e di quelli portanti la stessa parola indicati sotto i numeri 2604 e, f, g potrà offrire i dati per decidere quale delle esposte interpretazioni sia l'applicabile.

ART. 31. Nell'articolo precedente si è esposto il significato attribuibile alla parola  $\sum eOlan \sum$  della tavola 66 del Gerhard (459 C. ins.), e a compire la interpretazione di quanto è scritto in tale

tavola, è ad interpretarsi la parola ANA\$, opure INA\$, essendosi già data la spiegazione delle parole Oalna, e Tina negli articoli secondo, e quarto. Nel quadro si rappresenta la nascita di Minerva dalla testa di Giove, e la parola Oana, o Oanr trovasi presso la persona, che inalza le mani, e le braccia per prendere Minerva del tutto, o quasi del tutto uscita dalla testa di Giove. Il verbo greco tany\$\omega\$ significa stendere, quindi Oan-a vuol dire steso ha, e chi scrisse volle spiegare, che la persona disegnata stendeva le mani verso Minerva. Se si deve invece leggere Oanr, l'analisi sarebbe Oan-re, stende cosa, e sostanzialmente si avrebbe voluto esprimere quanto sarebbe detto con Oana. La sopra data interpretazione sarebbe applicabile anche al nesso InaO della tavola 324 del Gerhard (2505 C. ins.), in cui la parola Oanr trovasi presso uomo con una mano alzata verso un volatile.

ART. 32. Negli specchj 122, e 123 del Gerhard (107, 2480 C. ins.), corrispondente il 123 al n. 4 della tavola 11 del Lanzi, è rappresentato un medesimo fatto, o consimile, ma nel primo leggesi 32030, nel secondo leggesi 3M430, interpretato l'uno, e l'altro per Perseo. Il fatto raffigurato è quello di un uomo munito di un'arma adunca, e di un carniere, entro il quale presumibilmente aveva portata la testa recisa, che vedesi giacere in terra, mentre nella gemma sesta della tavola 8 del Lanzi l'uomo avrebbe l'arma adunca nella mano sinistra, il carniere sostenuto dal braccio destro, e una testa recisa tenuta pei capelli colla mano destra. Da tutto ciò sembra potersi arguire, che siasi voluto figurare avere lo stesso uomo recisa quella testa, e quindi avere commessa una strage, un omicidio, una rovina. Lo studio delle parole Oerse, e Oerse scritte presso l'uccisore suggerisce per la prima l'analisi ed-è-ru-esse-è, prodotta è rovina essere è, rappresentando il O il verbo edo, e la r il verbo ruo, e per la seconda l'analisi O-e-rure-esse-è, molta, opure grande è rovina cosa essere è, opure fa è rovina cosa essere è, essendo incerto se, e quando la lettera O esprima molto, o grande, o fa terza persona del verbo fare, o faparla del verbo for, faris. Anche nella gemma disegnata nella tavola ottava del Lanzi sotto il numero 6 (2550 C. ins.) si ravvisa il fatto esposto nei sucitati specchi, e vi si legge la parola Oerse o Rerse: se la lezione giusta fosse Rerse sarebbe interpretabile re-è-rv-esse-è, cosa è ruina essere è.

ART. 33. Nella tavola 135 del Gerhard (2529 C. ins.) vedesi un uomo con clava alzata contra una bestia, e fra quell'uomo, e la testa della bestia, che presenta la bocca spalancata, leggesi  $\exists \exists\exists\exists\exists\exists\bullet$  In greco  $lhke\omega$  significa strepitare, mandare acuto strido, e quindi spontanea è l'analisi  $\Phi$ -i-lec-è, molto avete manda acuto strido è, e la conseguente presunzione, che con una tale parola si volle dire essere stata intenzione di chi incise di rappresentare quella bestia in attitudine di emettere forti strida. La traduzione di  $\Phi$  per molto si è presentata per la prima, ma potrebbe darsi, che una tale lettera rappresentasse invece la sillaba fa terza persona del verbo fare, o quella fa - parla del verbo for, faris.

ART. 34. Dubia è l'interpretazione della parola Edaloma sopra specchio, che leggesi nella tavola 138 del Gerhard (2152 C. ins.), poichè presentasi per lo meno duplice, sebene siano eguali le parti, che la compongono. L'analisi sarebbe am-Φ-ia-re-è: la voce am significherebbe intorno; la lettera O, come già si disse negli articoli precedenti, significherebbe molto, o grande, o fa, o parla; la voce greca ia, o è il plurale di ion - viola, o significa voce, clamore, chiasso, strepito, lamento; la r significherebbe cosa; e l'ultima lettera sarebbe il verbo è. Quindi può esprimere intorno molte viole cosa è, intorno parla viole cosa è, intorno molto, o grande clamore, chiasso, lamento cosa è. In tali varianti la prima sembra la più verisimile, perchè attorno allo specchio è rappresentato l'ornamento di un vegetale, che è, o si intese di dire, che erano viole, o fiori in genere: una tale interpretazione avrebbe qualche appoggio nella settima gemma della tavola ottava del Lanzi (1070 C. ins.), sopra cui leggesi la parola Edaltoma, essendo questa gemma circondata da piccoli cerchietti, che potrebbero rappresentare viole. La detta parola AmOtiare trovasi fra le due persone sedute melanconiche, e forse piangenti, e facenti dei lamenti: la sua interpretazione sarebbe come quella di Amoiare colla aggiunta della parola produce, o prodotto rappresentata dal t equivalente ad ed, ma non toglierebbe la incertezza sulla preferibilità delle interpretazioni, poichè vi sarebbero intorno i detti cerchietti.

ART. 35. VMV\8V8·2MV\8V8·MMV\8V8·MV\8V8 Tali nessi di lettere trovansi nelle tavole 83, 84, 87, 90, e 299 del Gerhard (43, 477, 477 bis, 2468, e 2501 C. ins.). 8v8lvn si traduce 8-v-8-ul-

v-in, molto ho molto qualche ho entro, ritenuto che la lettera 8, come fu esposto negli studi sulla lingua umana, presumibilmente è ad interpretarsi per molto, opure grande, opure sopra. Gli altri nessi si traducono come il primo, ma colla aggiunta in fine delle voci re-esse, cosa essere per quello terminante colla lettera M, della parola essere per quello terminante colla lettera 2, e del verbo ho per quello terminante colla lettera V. Il nesso 3\8V8 della inscrizione riferita al n. 611 C. ins. è interpretabile come sopra colla mutazione della sillaba un nel verbo è.

ART. 36. Il significato di molto, o grande attibuito alla lettera 8 è applicabile anche alla parola ∃G∃\8 stata variamente interpretata dai commentatori. Essa vedesi nella tavola undecima del Lanzi sotto il numero cinque corrispondente alla tavola terza del Vermiglioli, a quella 170 del Gerhard, e a quella disegnata nel Glossario del Fabretti appunto alla parola 8lere. La interpretazione, che si presenta come la presumibile, è 8-ul-e-re-e, molta, opure grande qualche è cosa egli, opure qualche egli cosa è, vale a dire che è stata fatta cosa pregievole: essa è applicabile anche al 8lere formante parte della inscrizione 255 C. ins., al 8leres della inscrizione 2599 colla aggiunta in fine del verbo essere in causa della s finale, e al 8lere∑ delle inscrizioni 1922, 1930, e 2613, colla aggiunta in fine delle parole fatto essere, opure costrutto essere in causa della lettera M, che in questo caso si opina rappresentare le voci ed-esse.

ART. 37. È stata letta la parola NAHM nelle tavole 141, 142, 181 del Gerhard (1067, 2146, 2500 *C. ins.*), corrispondente la prima alla tavola quarta del Vermiglioli, e fu letta per *Mean* nella precedente tavola 82 del Gerhard (2470 *C. ins.*), comunque sia data ivi per non certa la preesistenza dell'e.

Nel vocabolario universale italiano stampato in Napoli dicesi che meandro significa giravolta, serpeggiamento, e che è detto così del fiume Meandro famoso per la sua tortuosità. L'analisi di meandro sarebbe mean-ed-re-o, e riflessa la proposizione si avrebbe ho cosa produce mean. L'analisi di mean sarebbe è-in-é-a-in, e riflessa la proposizione si avrebbe entro ha derivante da entro è, cioè rientrante.

Che tale sia il significato di *Mean* lo dimostra la sucitata tavola 82 del Gerhard, trovandosi tale parola immediatamente sotto

un ornamento fatto a meandro; concorrono poi a darle detta interpretazione la tavola 142, nella quale Mean è presso la persona, che acconcia i capelli all'uomo di mezzo in maniera da essere capelli a piegature rientranti, e la tavola 181, nella quale trovasi la parola Mean sopra genio, che sta per mettere un ornamento a guisa di ferro di cavallo sulla testa del vicino. Secondo il Gerhard è a leggersi Mean anche nella tavola 141 presso l'uomo, che pone una mano sul capo del vicino; ma secondo la corrispondente tavola quarta del Vermiglioli, il quale pure lesse Mean, come alla pagina 66, opure Mican, opure Mucan, sembra doversi leggere non un w, perchè costituita di sei linee, e non di sole cinque; il nesso di lettere MV composto delle tre lettere MMV importerebbe, che si dovesse leggere V≥lean, la cui analisi v≥-ulè-a-in, porci qualche è ha entro coincide alle circostanze, che in fatto in corrispondenza a tale parola vedonsi al basso tre quadrupedi sembranti porci, e che in greco ys significa porco.

ART. 38. Sebene non di raro si possa dubitare sulla sicurezza delle date interpretazioni, tuttavia si continua ad esporne altre, sia perchè potrebbero essere giuste, sia perchè potrebbero essere causa di scoprire il vero significato di alcune delle inscrizioni finora non intese.

Nella tavola 29 del Gerhard sotto il n. 11 leggesi la sola parola avum sopra genio avente presso di sè una cetra suonata da altra mano. Sicome il greco moysa significa musa, canto musicale, così sembra, che siasi voluto dichiarare, che quel genio suona, opure suona, o canta, forse i-in-os, in egli voce. Sopra un genio consimile leggesi avum anche nel manico dello specchio disegnato nella tavola 381 del Gerhard (2141 C. ins.).

ART. 39. In molte tavole leggesi la parola MAGVT interpretata per Turania, osia Venere, e leggesi almeno nelle tavole 50, 56, 59, 111, 114, 115, 155, 156, 165, 166, 181, 183, 197, 198, 213, 215, 257 B, 257 C, 319, 320, 321, 322, 378, 379 e 398 del Gerhard, la prima riferita anche nel Glossario del Fabretti alla parola Acvn, quella 56 nella tavola 47 dei monumenti per la storia del Micali, quella 59 nella tavola decima del Lanzi sotto il numero quattro, quella 181 nel detto Glossario alla parola Epeur, e quella 197 nella tavola terza del Vermiglioli. Nel corpo delle inscrizioni col nesso Tvran trovansi le sucitate, ed altre

sotto i numeri 479, 480, 1064, 2033, 2094, 2096, 2141, 2277, 2474, 2475, 2476, 2476 bis, 2476 ter, 2486, 2487, 2493, 2494, 2494 bis, 2495, 2496, 2497, 2500, 2726, 2726 bis.

La circostanza, che molte parole sono state erroneamente interpretate per nomi di persone, ha fatto insorgere il dubio anche sopra tale parola, la quale d'altronde non vedesi, come possa corrispondere a Venere nelle diverse persone raffigurate.

Varie sono le interpretazioni applicabili alla parola *Tvran*, e due si presentano come presumibili. L' una sarebbe ed-v-re-a-in, costrutto ho cosa ha entro, rappresentando il t il verbo latino edo: l'altra sarebbe tur-a-in, incisione, inciso, penetrato, forato ha entro, desumendola dal verbo greco torew significante perforare, trapassare, penetrare, incidere, o dal nome toros-scalpello.

ART. 40. BYOVF leggesi fra le parole scritte nello scudo della tavola 112 del Gerhard (2582 C. ins.), e la prima parte di questa a guisa di quella Tvran si interpreta ed-v-re-ce-è, fatta, fabricata, ho cosa questo è, opure incisione, o inciso questo è: la ispezione dei monumenti, e la circostanza, che una tale parola trovasi, almeno in generale, sopra oggetti di bronzo, come nelle inscrizioni riferite ai numeri 255, 804, 1051, 1052, 1054, 1055 bis, 2180, 2582, 2582 bis, 2603, 2603 bis, e 2614 ter C. ins., potranno dare qualche schiarimento.

ART. 41. La interpretazione della parola AIQV7, che leggesi nella tavola 170 del Gerhard (1069 C. ins.), si desume da quella delle parole Tvran, e Tvrce riguardo alla sillaba tur, e in quanto alle lettere ia esse si interpretano egli ha, opure avete ha, per cui tvr-i-a, significherebbe inciso, penetrato egli ha, opure avete ha, e in fatto la prima persona a sinistra, cui sembra diretto il discorso dalla persona di mezzo, si dimostra penetrata da quanto le dice la persona di mezzo.

La parola INIM esistente nella sucitata tavola fra la prima persona a diritta, e quella di mezzo sembra esprimere in-è-ul-è, entro è qualche è, sia che si riferisca al complesso del quadro, o alla prima persona, o a quella di mezzo: potrebbesi però interpretare anche in-el-è, entro volge è, che cioè la prima persona, o quella di mezzo sta volgendo nella mente quanto si dice da quella di mezzo, ritenuto che il verbo greco ely significa volgere.

ART. 42. La parola MOVV vedesi presso Mercurio, che colla bilancia pesa due persone, e ciò nella tavola 235 del Gerhard (2499 C. ins.) corrispondente alla 12 del Lanzi sotto il numero 4. Presso Mercurio leggesi la parola 2MOVT nelle tavole 74, 75, 127, 240, 257 B, 332 del Gerhard (296 ter, 2094, 2139, 2144, 2471, 2498 C. ins.), corrispondente la prima alla 10 del Lanzi sotto il n. 5. E parimente presso Mercurio è scritta la parola 2VMOVT nella tavola 158 dello stesso Gerhard (2485 C. ins.).

In tutte dette tavole Mercurio è rappresentato colle ali alla testa, e nella tavola 75 anche colle ali ai piedi. Nella tavola 74 lo si vede in atto confidenziale con Giove, in quella 75 sembra un mendicante, e nelle altre è raffigurato in altre condizioni diverse. Perciò si è dovuto argomentare, che la parola si doveva riferire a una circostanza generica applicabile a tutte le suindicate tavole, ma lunghi, e replicati studi non riescirono alla spicgazione di quanto esprimeva, nè giovava l'interpretazione già data a Tvran.

Successivamente studiando le alterazioni, cui poteva essere andata soggetta la parola originaria di turm, si è trovato possibile, che di essa avrebbe potuto far parte la parola greca ornis significante uccello, stante che le ali sono proprie degli uccelli, e che la parola greca pteron significante ala non offriva argomento di essere parte della parola term. Dietro ciò si è trovata l'analisi ed-orn-in, calcolando la permutazione delle n in un'm per la assimilazione della n di orn alla sillaba in, o viceversa della assimilazione della sillaba in alla n di orn, e si darebbe la interpretazione costrutto, opure fatto in uccello, per cui il significato di Term sarebbe, che la figura è disegnata a similianza di uccello, stante che gli furono applicate le ali; quello di Terms sarebbe, costrutto in uccello essere, e quello di Termus sarebbe costrutto in uccello ho essere.

ART. 43. Nella tavola 50 del Gerhard, e in quella del Glossario del Fabretti alla parola MVJA (2476 C. ins.), vedesi alla diritta una persona nuda, che colla mano destra alzata, e come parlando minaccia l'uomo a sinistra, il quale, sebene munito di asta, sembra impassibile: a tergo della persona a diritta è scritto Tvran; a tergo dell'uomo a sinistra è scritto MVJA. Il greco φωnh significa voce, e colla privativa a preposta si ha senza voce, e conseguen-

temente il greco aφonos significa muto, tacito. Sicome l'uomo suindicato si presenta appunto silenzioso, immobile non ostante la minaccia, che gli viene fatta, così può darsi, che chi scrisse AΕνη sul monumento, abbia voluto dire, che l'uomo ivi inciso si intendeva di averlo raffigurato tacito, muto, non rispondente. Potrebbe darsi però, che come da una parte dicesi Tvran, cioè ed-v-re-a-in, fatto ho cosa ha entro, opure tvr-a-in, inciso ha entro, giachè nè la persona, nè la sua azione corrispondono ad una Venere, così dall'altra parte potrebbe essersi voluto dire a-8-v-in, ha molto ho entro.

ART. 44. Parlando della parola Tvran si è citata la tavola 47 del Micali, corrispondente a quella 56-1 del Gerhard (479 C. ins.): in questa oltre detta parola Tvran incisa superiormente ad una donna, che tiene aperto un cofanetto, e che a testa bassa accenna colla destra alla scena presso lei rappresentata, trovasi alla diritta un giovine, che guarda la giovine a sinistra, e fra questi due giovini un uomo, che colle braccia cerca di unirli. Sopra il giovine leggesi VOTVZA, sopra l'uomo VZAVVAA, e sopra la giovine E'analisi della parola Kasvtrv, stantechè le parole greche otraleos, e otrhpos significano pronto, diligente, sembrerebbe essere ce-a-esse-vtr-v, questo ha essere pronto ho, ed una tale circostanza di prontezza nel giovine si ravvisa nell'ardenza, che gli si vede. Il verbo greco Xalàw significa rallentare, calare, e il verbo Χαζω significa cedere: ciò stante si avrebbe l'analisi Xalv-Xas-v, rallenta ho cede ho, e sembra siasi voluto esprimere, che quell'uomo dica io cerco di unirli, se essa rallenta, se essa non si oppone in modo risoluto, essa cede. E sicome il greco poly significa molto, e il verbo oxem significa portare, sostenere, così ne viene la traduzione pol-ho-ed-oχ-è, molto ho fatta sostenuta, ritenuta, contegnosa è; dal disegno è rappresentato, che essa è commossa, penetrata, vergognosa, ed anche ritenuta, per cui il nesso tvke è a presumersi costituito di tvk-è, tocca, commossa è. Il significato di commosso, penetrato nella voce tvc si ravvisa applicabile anche alla parola NVITVCE della tavola 58 del Gerhard (2504 C. ins.) corrispondendo alla attitudine della persona di mezzo, che si mostra impaurita, spaventata dalla minaccia dell'uomo armato, che sta per ferirla, o quanto meno della persona, che la abbraccia; e sembra corrispondere anche a ciò, che è rappresentato nella successiva tavola 59 sotto il n. 3 del Gerhard (304 *C. ins.*), nella quale all'intorno è scritto DVTIVI AR 2AD, e nella tavola 11 sotto il n. 6 del Lanzi corrispondente alla tavola 355 del Gerhard (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BVTIVI BUNIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BVTIVI BUNIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. ins.*), nella quale è scritto BUNTIVI BUNTIUMENTA (108 *C. i* 

Ciò premesso la traduzione di Pultuce Kastur nella tavola 58 sarebbe pol-tuc-è, molto commosso è, questo ha essere fatta ho cosa; la traduzione di Cas Ra Peltec della tavola 59 sarebbe questo ha essere cosa ha molto commosso; la traduzione delle parole della tavola del Lanzi sarebbe questo ha essere fatta ho cosa, scudo è, tetro ha questo cosa è, molto commosso è, ritenuto che il significato di Kaster, e Menle fu esposto nei precedenti articoli primo, e ottavo, e che la parola Melakre viene analizzata melha-ce-re-è, opure mel-akr-è, come derivata dal greco melas significante atro, nero, fosco, e dal greco akros significante sommo, estremo, alto, nel caso che non si trovasse di preferire la spiegazione di akre in ha questo cosa è.

ART. 45. Si presenta indubia la lezione ADIVM VIIA MVIII IMIAO della tavola 77 del Gerhard (478 C. ins.), e quindi non ammissibile la diversa lezione stata esposta Oalna Letvn Mvira, opure Artvmi Aplv, stante la interpretazione, che se ne propone.

La parola tainia in greco significa benda, striscia, nastro da capelli: quindi la parola Oaine è analizzabile Oain-è, benda è, ritenuto non raro lo scambio del O in T, e viceversa, e ritenuto che nel caso concreto la parola Oaine indicherebbe la benda, osia l'ornamento a guisa di benda, che vedesi alle teste delle due donne unite.

La parola greca *leios* significa *piano*, *liscio*, e la parola *Leivn* sarebbe analizzabile *lei-v-n*, *liscio ho entro*; e in fatto ambedue liscie sono le bende delle due donne.

Aplv fu già tradotto per ha piede qualche ho nel precedente articolo settimo.

· Sicome le parole Oaine Leivn Aplv sono scritte da diritta a sinistra, mentre l'ultima, Arivm, è scritta da sinistra a diritta,

così insorge il dubio, che possa essere stata aggiunta posteriormente. A leggere Mvira si oppongono le due lettere M, e D, poichè tali lettere, quando sono scritte da diritta a sinistra sono viceversa, cioè la W coll'asta all'insù dalla parte sinistra, e la C colla curva sporgente a sinistra. In quanto alla interpretazione di Arivm, sicome in greco omos significa simile, eguale, così la sua analisi sarebbe a-r-i-vm, ha cosa avete simile, e nel caso concreto sembra voglia dire, che l'uomo ha in testa una cosa simile a quella delle due donne, come in fatto gli si vede in testa un ornamento di forma semplice, e liscio.

ART. 46. Se nella tavola 83 del Gerhard (2468 C. ins.) fosse realmente scritto AJMER sarebbe a presumersi, che la sillaba em indicasse sedere, essere seduto, stantechè il verbo greco hmai significa sedere, essere seduto. Nell'indice è stato detto essere Semele la donna, presso cui è scritto AJMEZ, tuttavia essendo così scritta nella tavola sarebbe a leggersi sezla, poichè per leggere semla dovrebbe essere scritto AJM32 colla quinta asta della lettera m. Sia però semla, o sezla, la interpretazione potrebbe essere presso che eguale, se sezla derivasse dal verbo sedeo, sedes, sedi, sessum, poichè nel primo caso sarebbe esse-em-ul-a, essere siede, opure seduto qualche ha, nel secondo sez-ul-a, siede, opure seduto qualche ha; ambedue le date interpretazioni corrisponderebbero al quadro, poichè il giovine sarebbe appoggiato a rovescio sul seno della donna, e se non sarebbe seduto a rigore di termine, sarebbe però appoggiato, e abbandonato sul davanti del corpo della donna, che lo sostiene. Il quadro rappresentato dalla tavola 299 del Gerhard (477 C. ins.) concorre ad appoggiare la interpretazione data alla parola Semla, poichè in tale tavola una tale parola è presso la testa di persona seduta, mentre le altre persone del quadro sono in piedi.

ART. 47. La parola ADDEM, che leggesi da sinistra a diritta nella tavola 20 dei monumenti inediti del Micali (2482 C. ins., e tavola 354 del Gerhard) trovasi sovraposta alla testa della donna, che vedesi presso l'uomo seduto, e la donna sembra seduta anche essa. Nel precedente articolo si è osservato, che il verbo hmai significa sedere, essere seduto, e ciò stante analizzando la parola Ardem si avrebbe a-r-d-em, ha-re-ed-em, ha cosa fatto seduta, volendo così esprimere chi scrisse, che è da ritenersi seduta la donna, sebene non risulti tanto manifestamente quanto per l'uomo

Dubia è la spiegazione della parola AOAV ivi scritta pure da sinistra a diritta sopra un giovine piangente, in quanto che il greco atalos significa tenero di età, e il greco talas significa meschino, misero, per cui non si ha argomento sufficiente per presumere se chi scrisse abbia voluto dire essere quella persona un tenero giovinetto, od essere un meschino, un mendicante.

ART. 48. Il nesso ZINVTA trovasi nelle quattro tavole 111, 114, 115, e 116 del Gerhard (2096, 2493, 2494, 2512 *C. ins.*). Le circostanze, che esistono presso detto nesso sono diverse nelle quattro tavole, per cui è a presumersi, che sia una parola generica, e tanto più che trovasi nelle tre tavole 111, 114, e 115 presso *Teran* altra parola generica, come si è esposto nel precedente articolo trentesimonono.

Per le indagini fatte sembra ammissibile la analisi a-ed-v-ini-esse, ha fatto ho entro acete essere. E una tale interpretazione
non osterebbe a ciò, che è rappresentato, e scritto in dette tavole.
In quella 111 (2494 C. ins.) furono lette giusta l'indice oltre la
parola Teran anche le parole OANBUR, e ORIONVI, da qualcuno
ritenute i nomi di due dee del destino, e da altri una parca, e
Apollo, interpretazioni, che non si ammettono. Prima di tutto
nella tavola 111 se può leggersi SnenaO, può anche leggersi, e
più facilmente StienaO presso il genio, che tiene nella destra lo
stilo da incidere; nessuna interpretazione si è saputo trovare della
parola SnenaO, mentre invece di StienaO si avrebbe, che il greco
stia significa piccola pietra, e che StienaO sarebbe interpretabile
stie-in-a-ed, in pietra ha costruisce, opure fa.

Riguardo a Peltis sarebbe troppo forzata la conversione in Apollo fatta da altri. Ritenuto che poly vuol dire molto, l'analisi più naturale sembrerebbe quella di pol-ed-i-esse-O, molto costrutto avete essere sopra, e l'altra di pe-v-ul-ed-i-esse-O, piede ho qualche costrutto avete essere molto; e ritenuto che sisis significa tatto, l'atto del toccare, potrebbe essere preferibile l'analisi pol-Ois-O, molto toccato sopra, e potrebbe anche esservi altra consimile, che esprima sostanzialmente esservi molto lavoro in esso specchio, sia rapporto al fatto ivi rappresentato, sia per gli ornati di punteggiatura, pesci, ed altro.

Nella tavola 114 sudetta (2493 C. ins.) vi sarebbero le sole due parole Tvran, e Atrnis: in quella 115 (2096 C. ins.) oltre dette

parole vi sarebbero alla sinistra due parole di incerta lettura, e a destra NANDVCA, e ADIMTRAZAN, questa già interpretata nell'articolo ventottesimo per ali ha essere ha essere coraggioso è entro scolpito ha, e la prima ritenuto che la radicale pan significa tutto, come in pansoφos-onnisapiente, e che Oχα significa eminentemente, in grado superlativo, così sarebbe interpretabile pan-r-oc-a, ogni cosa eminente ha, e ciò potrebbe riferirsi alle ricche vesti indossate dalle persone del quadro.

ART. 49. Al disotto di un caprone nella tavola 140 del Gerhard (2489 C. ins.) leggesi >>VABMEM: la radicale di questa parola sarebbe quella stessa della parola greca menos significante animo, ardore, impeto, coraggio, forza, e ciò stante si avrebbe l'analisi men-è-re-v-ce-ho, ardore è cosa ho questo ho; e forse per indicare la tendenza di detta bestia a recar danno, potrebbe essere che la r rappresentasse invece il verbo ruo, e la sua interpretazione fosse ardore è rovina ho, questo ho.

ART. 50. La interpretazione della tavola 147 del Gerhard (2489 C. ins.) corrispondente alla patera disegnata sotto il n. 3 nella tavola 10 del Lanzi, data nel Gerhard, e nel Lanzi, è quella di Ercole, Giunone, Giove, il primo munito di clava, la donna tenente in mano un germoglio di pianta, e il terzo in mezzo a loro seduto sopra un soglio. Se fosse giusta la interpretazione delle parole IOVEI IVNO BYBAH, che emergerebbe pei principi ora adottati, le tre deità resterebbero convertite in tre oggetti. Nell'articolo terzo si è già dimostrato, che hercle, e hercele significano grosso bastone, clava: ora considerando che la parola greca ios significa saetta, fulmine, dardo, si avrebbe, che io-v-è significherebbe fulmine ho è, e il fulmine vedesi di solito in mano a chi è supposto il dio Giove: se la linea verticale dopo Iove fosse una lettera, e si dovesse leggere per un i, e quindi non Iove; ma Iovei, in tale caso sarebbe ad aggiungersi il valore dell'i, cioè avete, opure egli. Considerando poi, che la parola greca ion significa viola, e che il ramo tenuto in mano dalla donna supposto di olivo, potrebbe essere stato mal disegnato, o mal inteso invece di un ramo di viole, si avrebbe, che ivn-v significherebbe viole ho, e in tale modo la clava, il fulmine, il ramo di viole avrebbero dato il nome a quelle deità, o le persone rappresentate sarebbero state così denominate, allorchè non si intendeva più il significato delle parole scritte.

ART. 51. Fra le dubie interpretazioni si ravvisano quelle delle parole 3T24TA 3TVT nello specchio della tavola 178 del Gerhard (2152 C. ins.), parole esistenti anche nella gemma (1070 C. ins.) publicata dal Lanzi nella tavola 8 sotto il n. 7, colla differenza però che nella gemma leggesi A+DESOE. La parola Tvte interpretata per Tideo potrebbe esprimere difende, protegge è, opure sicuro è, se derivasse dal latino tueor; intero, compito è, se fosse derivabile da tot-è; costrutto ho costrutto è, se fosse analizzabile ed-v-ed-è: la interpretazione adottabile sembra quella di sicuro è, essendo una tale parola anche nelle gemme ottava, e nona della tavola 8 del Lanzi (2544, 2545 C. ins.), e in quella terza della tavola 116 del Micali (2155 C. ins.), nelle quali le persone ivi raffigurate sembrano sicure nella loro posizione.

Atrestos in greco significa intrepido, e trovasi applicabile una tale interpretazione, in quanto che sembrano intrepidi l'uomo dello specchio, e molto più il primo a diritta della gemma, per cui

atrest-è significherebbe intrepido è.

Nella sucitata gemma n. 1070 *C. ins.* leggesi anche la parola  $Am\Phi tiare$  trattata nel precedente articolo 34; e leggonsi le parole padoanapare trattata nel precedente articolo 34; e leggonsi le parole padoanapare, e ed-anap-a-è-esse, piede ha cosa costruito seduto ha è essere, avendo il verbo greco anapayo il significato di sedere, e in fatto quell'individuo sarebbe raffigurato intrepido-seduto. La parola  $\Phi vlnice$ , e non  $\Phi vlnices$ , come leggesi nel Lanzi alla pagina 117, ritenendosi non appartenere la s ad una tale parola per la sua forma, ma appartenere a Partanapaes, sarebbe analizzabile  $\Phi - v-ul-in-ic-è$ , molto ho qualche entro scolpito è.

ART. 52. Leggesi MVQMBMVA nella tavola 181 del Gerhard (2500 C. ins.) sopra uomo, che alla mano allungatagli da una donna le porge la sua, ma piutosto freddamente, o almeno senza mostrarsene premuroso; e tale parola leggesi anche nella successiva tavola 229 (2543 C. ins.) presso uomo, che allunga bensì la mano verso il moribondo, ma anche esso senza fervore. La concorrenza della medesima parola, e di una eguale circostanza ha suggerito, che colla parola siasi voluto esprimere la circostanza stessa. È certo, che la lettera V rappresenta non di raro la voce cu radicale di cubari, covare, quiete; ma va ad essere incerto il significato di mem potendo esprimere ho disegnato, qualora lo si

derivi dal greco memona, e potendo anche significare ricordo, se si volesse ritenere per la radicale di memore, memoria. Tanto in un caso, quanto nell'altro si ottiene una interpretazione abbastanza corrispondente, poichè l'analisi sarebbe ha quiete (non fervoroso) ho disegnato cosa ho entro, opure ha quiete ricordo cosa ho entro.

Il significato di  $a \downarrow per a-cu$ , ha quiete, ha fermato si desume anche dalla parola  $a \downarrow le$ , che leggesi sulla ruota esistente in detta

tavola 229, come al precedente articolo sesto.

ART. 53. Furono interpretate per Elena le parole Elina, Elinai lette nelle tavole 181, 197, 207-1 del Gerhard, comunque diversamente raffigurate. Si ha però motivo di ritenere altramente, in quanto che il greco eli\(\xi\), elikos significa torto, curvo, volubile, volume, involucro, e i verbi elisso, ed elyo significano volgere, involgere, rivolgere, avvolgere, voltare, per cui l'analisi di Elina sarebbe el-in-a, volge in ha, proposizione che riflessa dice ha in volge, ha in si spiega, e l'analisi di Elinai sarebbe la stessa colla aggiunta dell'i in significato di avete, opure egli. La parola IANINE nella tavola 181 (2500 C. ins.) trovasi presso la donna seduta, che si volge ad A memrvn; la parola ANNE nella tavola 197 (1064 C. ins.) è presso la persona, che si piega verso la persona di mezzo; più manifesta è la circostanza nella gemma disegnata nel Glossario del Fabretti alla pagina 361 alla parola EVINA (2522 C. ins.), poichè l'unica persona rappresentata in quella gemma è evidentemente col corpo piegato. La detta parola ELINAI, che leggesi da sinistra a diritta sull'oggetto offerto dall'uomo nudo rappresentato sotto il n. 1 della tavola 38 dei monumenti inediti del Micali (2151 C. ins.) dimostra non riferirsi la parola ad una donna, ma essere un involto l'oggetto offerto; e, qualora si volesse supporre applicabile la parola all'uomo, che tiene l'oggetto in mano, si avrebbe la circostanza, che egli figura alquanto inclinato verso la persona, cui si trova dinanzi.

La inscrizione della tavola 207-1 (2521 *C. ins.*) nell'indice fu letta *Menle Elinai*, ma sulla tavola leggesi *Menle Elinvei*, ed anche in questa tavola presso le parole trovasi una donna piegata verso l'uomo, a cui parla: la traduzione di *elinvei* sarebbe *el-in-v-e-i*, volgesi, opure piegasi entro ho è avete, opure è egli.

Non ostante quanto sopra sorge però il dubio, che colla parola Elina siasi voluto dire è-lu-in-a, è luce entro ha, cioè è uno

specchio, e il dubio si estende anche alle parole consimili degli altri specchi, non che alla *Elina* della gemma, poichè sarebbe a conoscersi se gli oggetti disegnati diano luce, o siano lucenti, o fossero usati per avere della luce.

ART. 54. Fra le parole di difficile interpretazione sono ad annoverarsi le parole MOSTUBXINA 2018VQSIM scritte nella tavola 12 del Lanzi sotto il n. 2 corrispondente alla tavola 182 del Gerhard,

(2491 C. ins.).

La parola Alixentrom si traduce a-ul-i-zen-ed-re-om, ha qualche egli Giove fatta cosa simile, opure ha-ul-ic-zen-ed-re-om, ha qualche scolpito, o imagine Giove fatta cosa simile; e una tale interpretazione si appoggia, in quanto alla sillaba ic per scolpito, alla similianza del suono causato dai colpi di uno scalpello sopra una pietra; in quanto alla interpretazione di ic per imagine si è desunta dal greco eikωn significante appunto imagine; riguardo alla voce zen per Giove si desunse dal Lessico greco-latino stampato a Lipsia nel 1832, giusta il quale la voce ζan usasi per ζen, e questa per ζeys, Giove; e la traduzione di om per simile si è desunta dal greco omos significante simile, pari, notandosi però, che la sillaba om è interpretabile anche o-e-in, ho in egli, opure ho in lui. Una tale interpretazione di Alixentrom concorderebbe a quanto è raffigurato nella persona seduta, poichè ivi vedesi, che, come Giove, tiene in mano il simbolo del fulmine.

Se detta interpretazione fosse ammissibile, si avrebbe il significato dei nomi Alexander, e Alessandro, giachè la loro analisi sarebbe pel primo a-ul-e-ic-zan-ed-è-re, ha qualche egli imagine Giove costituita è cosa, e pel secondo a-ul-e-ic-zan-ed-re-ho, ha qualche egli imagine Giove costituita cosa ho.

La parola greca Kyrios, secondo il sucitato Lessico greco-latino, significa non solo padrone, ma anche avente cura delle cose altrui, sicome sarebbe un ambasciatore. Ciò premesso l'analisi di Mirqurios sembrerebbe m-i-r-qurios, in egli avete cosa ambasciatore, e ciò concorderebbe colla mitologia, che Mercurio era messaggero degli dei, e in ispecie di Giove.

ART. 55. VZI)ANAM leggesi nella tavola 214 del Gerhard (2508 C. ins.), più nel disegno alla pagina 1101 del Glossario, e VZIJANAM nelle tre tavole 213, 215, 216 dello stesso Gerhard (2475, 2497, 2507 C. ins.). Nella prima è rappresentata una donna seduta, che

si guarda nello specchio a tal fine tenutole davanti da altra donna, e alla donna seduta vedesi in capo un'abondante capigliatura; nelle altre tre tavole sono rappresentate in tutte tre una donna, alla quale viene acconciato il capo da altre. La parola greca mallos significa lana, fiocco, chioma lunga, e quella pure greca cissos significa ellera. Ciò stante si interpreta malacis mal-a-cis-, chioma lunga ha arricciata questa, traducendosi il cis in arricciata per la similianza di tortuosità dei ricci, e dell'ellera: potrebbe però la sillaba cis essere interpretabile ce-i-esse, questo avete essere, e in tale caso si avrebbe chioma lunga ha questo avete essere questa. Per la parola malacis starebbe la interpretazione della sillaba mal, e sarebbe a presumersi, che la f rappresenti l'o chiuso significante molto, o la sillaba fa-parla, e quindi sarebbe interpretabile chioma lunga ha molto avete essere questa, opure chioma lunga ha parla avete essere questa.

In detta tavola 215 (2497 C. ins.) leggesi scritta verticalmente dietro la persona seduta la parola NAVVZEM: la interpretazione presentatasi di questo nesso sarebbe re-è-esse-cu-v-a-ul-ce, cosa è essere cu ho ha qualche questo, ritenuto il cu quale radicale di cubari, covare, appoggiarsi, sedere, come in altre parole, e in questo caso chi scrisse sembra abbia voluto accennare al sedile, su cui trovasi seduta la donna, nel dubio forse, che non lo ritenesse abbastanza espresso dal disegno, o per esprimerlo anche in iscritto.

Art. 57. Nei due specchj disegnati sulle tavole 237, 238 del

Gerhard (2156, 2549 *C. ins.*) vedesi rappresentato un uomo armato di daga, che minaccia di ferire una donna, colla differenza che in quello 238 evvi di più un uomo, che tiene un serpe per ciascuna mano. Nella prima leggesi 302VQV ATIMVTVI), e nella seconda leggesi MVOAN 302VQV AO2VMVOVI), più nella parte inferiore del quadro un uomo armato di daga contra un drago con sopra una parola, la cui lettura presentasi incerta, e fu esposta in più modi.

La parola greca tomos significa taglio, tagliente: ciò stante l'analisi di Clvtvmita sarebbe ce-ul-v-tvm-i-ed-a, questo qualche ho taglia (o discordia) avete prodotto ha; l'analisi di ClvOvmvsOa sarebbe la stessa colla variazione dell'i nelle due lettere vs significanti ho essere, e quindi questo qualche ho taglia ho essere prodotto ha, e forse questo qualche ho discordia, opure discorde ho essere prodotto ha: si è preferita la traduzione di tom per taglia stante la circostanza, che la daga è un istrumento tagliente.

La parola Vrvste, stantechè il verbo greco oro significa eccitare, sembra analizzabile vr-v-esse-ed-è, eccita ho essere costrutto è; e se questa analisi non fosse giusta si presenterebbe quella v-ru-esse-ed-è, ho rovina essere produce è, considerando la sillaba ru quale radicale del verbo ruo-rovinare, e si presenterebbe l'altra forse meno applicabile ur-v-esse-ed-è, abbrucia, cioè ardente ho essere costrutto è, se in questo caso si volesse ritenere la sillaba ur per la radicale di uro-abbruciare, per dire, che quell'uomo è molto incitato. Tutto ciò stante non sarebbe ammissibile la interpretazione da altri data di Clitemnestra, e di Oreste.

Come si è superiormente osservato la parola tomos significa taglio, divisione, discordia, e quindi l'analisi di natum sarebbe in-a-tum, entro ha discordia, che cioè fra le due persone principali del quadro vi ha discordia, opure che l'uomo tenente i serpi ha in sè la discordia.

ART. 58. Superiormente ad un'anfora leggesi ANOIA nella gemma publicata dal Micali nella tavola 116 sotto il n. 4 dei monumenti per la storia (2551 bis C. ins.), e sembra che cada dell'aqua nell'anfora: la traduzione a-iO-in-a, ha aqua entro ha, opure ha da entro aqua si presenta come probabile, ritenendo che la sillaba iO rappresenti la radicale della parola greca ydor significante aqua: la ispezione oculare del monumento potrà forse offrire

argomento per ritenerla giusta, o per una diversa interpretazione.

ART. 59. La gemma disegnata nel Glossario alla pagina 76 alla parola Alce (111 C. ins.) rappresenta due uomini, che portano varj scudi appesi ad asta tenuta sulle spalle: al di sopra degli scudi leggesi SVIMA, e al di sotto ENA. La prima parola può risolversi in a-pe-pe-iv-esse, ha piede piede forti essere, vale a dire ha ben forti essere, essendo il significato di ivi quello di validamente, fortemente, e il significato di ivios quello di valido, forte; sembra però più giusta la traduzione ap-pe-i-v-esse, fatica piede avete ho essere, stante che il greco apos significa fatica. In greco la parola alkh significa forza; quindi alc-è, forza è. Ciò premesso la traduzione della intera inscrizione sarebbe fatica piede avete ho essere, forza è, e si sarebbe voluto esprimere, che i due portatori facevano fatica, e che usavano forza.

ART. 60. Nella gemma riferita sotto il n. 1 dal Micali nella tavola 116 dei monumenti per la storia (2530 C. ins.) è disegnato un uomo, il quale con clava alzata minaccia un uomo seduto in terra in attitudine di sommesso, e mentre presso il primo trovasi la parola BEDKVE, presso l'altro trovasi la parola KVKNE, entrambe scritte da sinistra a diritta. Una tale gemma vedesi disegnata anche nel Glossario del Fabretti alle parole Berkle, e kvkne, nelle quali la clava è manifesta. La traduzione di herkle leggesi nell'articolo terzo, e la parola kvkne si analizza kv-ke-in-è; cu già rimarcato per radicale di cubari - covare indica quieto anche in questo caso, e così si avrebbe quieto questo entro è, che cioè l'individuo è stato, come lo è, raffigurato quieto, sommesso: ciò stante non sarebbe ammissibile la interpretazione di Cigno data da altri.

ART. 61. Presso che certa va ad essere la traduzione di AITAM scritto retro alla persona della gemma disegnata sotto il n. 2 della tavola 8 del Lanzi (307 C. ins.), poichè la sua analisi sarebbe in-a-de-i-esse, entro ha mancante egli essere, e forse in-a-ed-i-esse, non ha costituito egli essere, cioè che nulla ha: le esposte interpretazioni corrispondono all'uomo inciso nella gemma rappresentante un accattone, che sporge la destra come in atto di dimandare la elemosina.

Art. 62. Leggesi ₹∇Я∢ЧА≯V1 nella gemma marcata sotto il n. 9

della tavola 9 del Lanzi (306 C. ins.), e in essa vedesi un uomo con asta, e scudo in attitudine di voler combattere. Il greco py\(\xi\) significa a pugni, pygmh significa pugno, angropos significa uomo, andrion significa piccolo uomo; ciò stante sono a ritenersi sostanzialmente usati i due significati di pugnare, e di uomo, e così, facendo l'analisi pvs-andr-v-esse, si ha la traduzione pugna uomo ho essere, per cui chi scrisse volle dire, che era a ritenersi per un combattente, per un guerriero l'uomo ivi raffigurato, e non trovasi motivo di leggere lv\(\xi\) andros in luogo di pv\(\xi\) andros, come è proposto nel Glossario, dal momento che la parola incomincia colla lettera 1 corrispondente all'odierno P, nè di tradurlo per Lisandro, come è proposto dal Lanzi.

ART. 63. Nella tavola 5 del Vermiglioli (1074 C. ins.) leggesi 2AN+QAT sulla gemma, che rappresenta un uomo turbato, commosso, e sotto il n. 6 della tavola 116 dei monumenti per la storia del Micali vedesi una gemma consimile, ma colla parola TAA+NAS scritta da sinistra a diritta. L'analisi della parola tar+nas sembra tar-ce-in-a-esse, turbamento questo entro, opure in questo, ha essere: il significato di turbamento a tar si è applicato, in quanto che le parole greche tarazh, e tarazos significano turbamento, confusione, tumulto; potrebbe però essere più giusta l'analisi tar+-in-a-esse, turbamento entro ha essere.

ART. 64. Facile riesce la interpretazione della parola END, che leggesi sulla gemma undecima della tavola 8 del Lanzi, disegnata anche alla pagina 628 del Glossario, e riferita al n. 2532 C. ins, avendosi nella parola greca fesis il significato di posizione, questione: Oes-è, questione è, e la persona ivi raffigurata è pensierosa, pensa alla situazione, alla questione, che occupa la sua mente.

### SEZIONE QUARTA

Inscrizioni costituite in generale di più nessi di lettere.

#### ARTICOLO I.

#### Inscrizioni varie.

- 1. 3131MVNV1SIKIVVAV JABA Inscrizione in statua di bronzo riferita al n. 85 C. ins., che si interpreta a-8-a-ul, ha qualche da molto; ed-re-v-tit-i-esse-pvn-v-e-in-pe-è-pe-è, fatta cosa ho, inscrizione avete essere, lavoro ho in egli piede è piede è: la interpretazione di pvn per lavoro è stata desunta dalla parola greca ponos significante lavoro.
- 2. 3A1233 3414 Inscrizione in urna fittile riferita al n. 88 bis C. ins., che sembra interpretabile tit-è, inscrizione è; fo-è-esse-ia-è, fuoco, opure fossa, è essere, clamore è.
- 3. 93) Am 31 In cippo riferita al n. 93 C. ins., che presenta la interpretazione i-fo, avete fossa; e-in-a-ic-è-re, in egli ha scultura è cosa.
- 4. A · VIIANIM · I In colonnetta sepolcrale riferita al n. 94 C. ins., che si traduce ul, qualche; e-in-è-ul-re-ie-v, in egli è qualche cosa voce di dolore ho; ha: la lettera V interpretata per ho sembra, che invece in alcune inscrizioni sia ad interpretarsi per molto, e perciò si intenderà sottointeso nelle interpretazioni del V per ho, che possa avere invece il significato di molto.
- 5. IBNAJAM: AN In tegola sepolcrale riferita al n. 96 C. ins., che si traduce ul-a, qualche ha; re-esse-a-ed-fo-pe-ul-è-i, cosa essere ha fatta fossa piede qualche è avete.
- 6. AZZOITAN: IZMIANA In coperchio di ossuario riferita al n. 113 C. ins., che si interpreta an-a-i-in-è-i, compianto ha avete entro

è avete; ul-a-ed-i-O-è-esse-a, qualche ha fatto avete morto è essere ha.

7. MVIET AINA: OI In rozza olla riferita al n. 115 C. ins., che si traduce ul-O, qualche morto; an-i-a, compianto egli ha; so-è-ul-v-re-esse, fossa è qualche ho cosa essere: la sillaba fel presenta anche il significato di marmo, avello, per cui in generale resta dubio quale sia la interpretazione da applicarsi.

8. AVEDZ: ITA: PAN In tegola sepolerale riferita al n. 116 C. ins., AZAIVAM che si traduce ul-a-re, qualche ha cosa, opure ul-ó-a-re, qualche da molto cosa, variante questa da sottintendersi anche nelle altre inscrizioni aventi la sillaba lar; a-pe-i, ha piede avete; esse-ce-e-v-a, essere questo è ho ha, opure essere derivante da questo ho ha; e-in-a-ed-i-a (opure ia) -esse-a, in egli ha prodotto avete ha (opure clamore) essere ha.

9. 2V23 $\Phi \cdot 23$ V14M9A · A1AO In urna fittile riferita al n. 117 C. ins., che si interpreta O-a-pe-a, morto ha piede ha; a-re-in-ed-i-ul-e-esse, ha cosa entro fatta avete qualche è essere; fo-è-esse-v-esse, fuoco è essere ho essere: la lettera  $\Phi$  potrebbe essere stata usata per esprimere fo-fossa, e non fuoco.

10. AIMAJZITAT. AZZNAD. IMTMAA. ON In coperchio di ossuario riferita al n. 119 C. ins., che si interpreta ul-O, qualche morto; a-re-in-ed-in-i, ha cosa entro fatta entro avete; ce-a-ul-è-esse-a, questo ha qualche è essere ha; pe-a-ed-i-esse-ul-an-i-a, piede ha fatto avete essere, qualche compianto egli ha. Alla interpretazione data al nesso patis si può sostituire quella pat-i-esse, manifesto egli essere, ritenendo la sillaba pat per radicale del verbo pateo.

11. NAMITVM: INCA\*: 49AN In urna cineraria riferita al n. 121 C. ins., che si traduce ul-a-re-ed, qualche ha cosa fatta; ce-esse-a-esse-in-i, questo essere ha essere entro avete; re-esse-v-ed-i-in-a-ul, qualche da entro cosa essere ho fatta avete, opure re-esse-v-tin-a-ul, qualche da tin (suono) ho cosa essere.

12. IBNO: IOOAN In coperchio di ossuario riferita al n. 122 C. ins., che si traduce ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; re-ed-è-i, cosa fatta è avete.

13. JAITAMITEI · INEGER · IAD In urna fittile riferita al n. 128 C. ins., che si interpreta ce-a-i, questo ha avete, e forse da questo avete; h-è-re-e-in-i, molto è cosa è entro avete; pe-è-tin-a-ed-i-a-ul, piede è da tin (suono) qualche da avete prodotto.

- 14. AIAO. AIN. At In olla sepolcrale riferita al n. 130 C. ins., che si interpreta ed-a, fatto ha, opure te-a, coperto ha; in-i-a, entro egli ha, opure entro avete ha; O-a-pe-i-a, morto ha piede avete ha.
- 15. VITNAA In tegola sepolcrale riferita al n. 133 C. ins., che 23†14VO si interpreta a-re-in-ed-i-v, ha cosa entro costrutta egli ho; O-vp-i-ed-è-esse, morto ricco avete costruzione è essere.
- 16. · J: ZIMBJA: MIGATEJZ In tegola sepolcrale riferita al nu-AZEJJA mero 134 C. ins., che si interpreta esse-ul-è-pe-a-re-i-ed-esse, essere qualche è piede ha cosa avete costrutta essere; a-ul-8-in-i-esse, ha qualche molto entro avete essere; ul, qualche; a-ce, opure a-cu, -ul-è-esse-a, ha questo, opure ha culla (vasca, giacitojo, avello), qualche è essere ha.
- 17. NAMHAMER EAD AN In tegola sepolcrale riferita al n. 135 C. ins., che si traduce ul-a, qualche ha; ce-a-è, questo ha è, e forse da questo è, opure ca-e, casa è; fo-è-in-a-ed-in-a-ul, qualche da entro costrutta ha entro è fossa. Per quella pure in tegola sepolcrale al successivo n. 136 colla differenza nell'ultimo nesso scritto Fenatal, questo è interpretabile qualche da costrutta ha entro è fossa.
- 18. IBMIA) In tegola sepolcrale riferita al n. 142 C. ins., che azinsia si traduce ce-a, opure ca, -i-in-è-i, questo ha, opure casa, avete entro è avete, opure da questo avete entro è avete; a-ul-8-in-i-esse-a, ha qualche molto entro avete essere ha.
- 19. AZEMADYAN: IEMIAD: IOAAN In urna fittile riferita al n. 143 C. ins., che si traduce ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; cainei come nella precedente inscrizione; lav-ce-a-in-è-esse-a, lode da questo entro è essere ha.
- 20. IBMIA) In tegola sepolcrale riferita al n. 150 C. ins., che VJAA) si interpreta: cainei come sopra; cu-a, opure ce-a, AIM -re-ce-v, opure re-cu, in-i-a, da quiete (da riposare), opure da questo, cosa questo ho, opure cosa quiete, entro egli ha.
- 21. OA·ANDNED NET In olla sepolcrale riferita al n. 155 C. ins., che si traduce fo-ul, vuoto qualche; ce-è-in-ce-in-a, questo è entro questo entro ha; a-O, ha morto.
- 22. 23+AN32: AN239): 1+1+: 109AN In urna fittile riferita al n. 159 C. ins., che si interpreta ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; tit-i, inscrizione Ghinardini. Parte II.

avete; ce-re-è-esse-pe-ia, questa cosa è essere piede clamore; esseè-in-a-ed-è-esse-a, essere è entro ha costruzione è essere ha.

23. INITAL In tegola sepolerale riferita al n. 164 C. ins., che AZIZNEE si interpreta ul-a-ed-i-in-i, qualche ha costruzione avete entro avete, opure ul-a-tin-i, qualche ha suono avete; fo-è-ul-esse-i-esse-a, vuoto (fossa, fuoco) è qualche essere avete essere ha, opure fel, marmo, avello essere avete essere ha.

24. MOTAN·AIZAB In tegola sepolcrale riferita al n. 170 C. ins., MB+AND·ON che si interpreta h-a-esse-pe-a, molto ha essere piede ha; laf-O-in, in morto lode; ul-O, qualche morto; ce-ul-a-te (opure ed-è) -re-esse, questo qualche ha coperchio (opure costruzione è) cosa essere. Il nesso lafOn può anche interpretarsi ul-a-fo-O-in, qualche ha fossa morto entro.

25. AZINAODAN: IMINVZDEN: ONGA In urna fittile riferita al numero 172 C. ins., che si interpreta a-re-in-O, ha cosa entro morto; ul-ec-esse-v-tin-i, qualche eco (fama) essere ho tin (suono causato da colpo sopra metallo) avete, e ciò quante volte la sillaba ec non si dovesse interpretare per è-ce, è questo, e la sillaba tin per edi-in, costrutto avete entro; ul-a-re-O-a-ul-i-esse-a, qualche ha cosa qualche da morto avete essere ha.

26. A): 20AN: ON In tegola sepolerale riferita al n. 176 C. ins., che si traduce ul-O, qualche morto: ul-re-ce-esse, qualche cosa questo essere; ce-a, questo ha: potrebbe darsi però, che col c si avesse voluto esprimere la sillaba cu-quiete, luogo di quiete, avello in ambedue i luoghi, o in uno di essi.

27. 2)IN: ON In tegola riferita al sudetto n. 176 C. ins., che si traduce ul-O, qualche morto; ul-ic-esse, qualche scultura essere, opure ul-i-cu-esse, qualche avete luogo di quiete (avello) essere, opure ul-i-ce-esse, qualche avete questo essere.

28. AZIMAIV · BAIZIAVM · AINER In urna fittile rotonda riferita al n. 187 C. ins., che si interpreta fo-è-ul-i-a, fossa è qualche egli ha; in-v-a-i-esse-ia-è, entro ho ha avete essere clamore è; vp-a-in-i-esse-a, ricco ha, opure da ricco, entro avete essere ha. Nel Glossarium, e nel Lanzi leggesi Nvaisiae: nel Corpus inscriptionum non evvi il primo i sopra interpretato per avete.

29. IVANEL In tegola sepolcrale riferita al n. 190 C. ins., che si interpreta pe-è-ed-re-v-i, piede è co-strutta cosa ho avete; e-in-a-ul-a-fo-i-in,

qualche da in egli ha vuoto (fossa) avete entro: i-esse-a, avete essere hu.

- 30. INDV1: Jah In tegola sepolerale riferita al n. 198 C. ins., august en si interpreta fo-è-ul, fossa è qualche; pev-re, opure ur, -in-i, piede ho cosa, opure bruciato, entro avete: 8-è-re-fo-in-è, molta è cosa in fossa è.
- 32. MAEZ·A\*INEE In tegola sepolcrale riferita al n. 207 C. ins., It · CAIA) OA che si interpreta fo-è-ul-i-ce-esse-a, vuoto (fossa) è qualche avete questo essere ha; esse-è-an-a-O, essere è compianto ha morto; ce-a-ia, opure i-a, -esse, da questo clamore, opure avete ha, essere; ed-i, prodotto, opure costruzione, avete.
- 33. VAITINIET · AIGTEZ Sopra urna fittile riferita al n. 208 C. ATINTVAN ins., che si interpreta esse-è-ed-re-i-a, essere è fatta cosa avete ha, opure egli ha, opure ia, clamore; fo-e-ul-ce-i-ed-i-a-ul, vuoto (fossa) è qualche questo avete qualche da avete costrutto; lavt-in-i-ed-a, in lode avete prodotto ha.
- 34. ANVISCOA In tegola sepolcrale riferita al n. 209 C. ins., :NOA che si interpreta a-O, ha morto; esse-è-ce-v-in-è, essere è questo ho entro è; a-O-ul, ha morto qualche: la sillaba cu potrebbe significare invece luogo da quiete.
- 35. AZZIJI IT IT NIZA ANIJI In coperchio di ossuario riferita al n. 210 C. ins., che si interpreta fo-è-ul-i-a, fossa (vuoto) è qualche egli ha, opure fel-i-a, avello egli ha; esse-è-in-ed-i, essere è entro costrutto avete; fo-ul, vuoto qualche; fossa è qualche è essere ha.
- 36. AZIJAA+ IHMBZ AINBB In coperchio di ossuario riferita al n. 211 C. ins., che si interpreta come nella inscrizione precedente riguardo ai primi due nessi, e il terzo ed-a-re-cu-i-esse-a, co-strutta ha cosa vasca (giacitojo da riposare, avello) avete essere ha.
- 37. NAMIA) · Itat · A In olla sepolcrale riferita al n. 214 C. ins., fo, vuoto, fossa; tet-i, coperchio avete; cu-a-i-in-a-ul, qualche da entro avete da cu (quiete), opure ha cu.
- 38. JAMIZVZ·ITƏT·J In tegola sepolcrale riferita al n. 215 C. ins., che si interpreta ul-qualche; tet-i, coperchio avete; essevesse-i-in-a-ul, qualche da entro avete essere ho essere.

- 39. VMMVY: 7: ANINEY: 1 In urna sepolerale riferita al n. 216
  VANY

  C. ins., che si interpreta ul, qualche;
  tet-i-in-a, coperchio avete entro ha, opure ed-e-tin-a, prodotto è
  suono ha, opure da suono; fo, vuoto; ed-v-re-esse-in-v, costrutto
  ho cosa essere entro ho; ed-in-a-ul, qualche da entro costrutto.
- 40. IAVIR RANITET RANITET AND IN urna sepolerale riferita al n. 217

  NAV

  C. ins., che si interpreta ul-esse,
  qualche essere; tetina come sopra in uno dei due modi; ul-esse,
  qualche essere; esse-pe-v-re-i-in-a-ul, qualche da entro essere piede
  ho cosa avete, opure bruciato avete.
- 41. WITAN: AMITET OA In coperchio di ossuario riferita al numero 219 C. ins., che si interpreta a-O, ha morto; tetina come sopra in uno dei due modi; ul-a-ed-i-in, qualche ha costrutto avete entro, opure ul-a-tin, qualche ha suono.
- 42. Itit: Itaal In tegola sepolerale riferita al n. 222 C. ins., INITAZ che si interpreta ul-a-re-ed-i, qualche ha cosa costrutta avete; tit-i, inscrizione avete; esse-ap, opure a-pe, -i-in-i, essere apice, cima, superiore, opure ha piede, avete entro avete.
- 43. IBMARA IOARA In tegola sepolerale riferita al n. 229 C. ins., MAIRED che si interpreta ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; fo-a-re-in-è-i, vuoto (fossa, avello) ha cosa entro è avete; esse-ce-è-fo-ia-re-esse, essere questo è vuoto (fossa, avello) clamore cosa essere, semprechè le vocali i a non siano a interpretarsi avete, opure egli, ha, in vece di clamore.
- 44. : ARNARER: VONED: IRVER: ONGA In coperchio di urna di marmo riferita al n. 235 C. ins., che si interpreta a-re-in-o, ha cosa entro morto; fel-esse-i, avello essere avete, opure fo-è-ul-esse-i, fossa è qualche essere avete; cen-ce-v, vacuo questo ho; fo-è-esse-i-a-ul-i-esse-a, qualche da avete essere è vuoto, opure fuoco, avete essere ha: il significato di vacuo attribuito alla sil-laba cen si è desunto dal greco kenos.
- 45. NAMIAD: AMINIER: NEED In olla sepolcrale riferita al n. 236 C. ins., che si interpreta fo-è-ul, fossa è qualche; fo-è-ul-cu-in-a, fossa è qualche avello entro ha; cu-a-i-in-a-ul, qualche da entro avete da giacere, opure ha giacitojo.
- 46. JANIMAZE VIET · OA In urnula sepolcrale riferita al n. 237 C. ins., che si interpreta a-O, ha morto; fo-è-ul-cu-è-esse-ap, opure a-pe, -i-in-a-ul, fossa è qualche, qualche da entro avete apice, cima, superiore, opure piede ha, essere è avello.

- 47. ANNA©DAN·BYBR NICHAI In urna riferita al n. 240 C. ins., che si interpreta ul-a-re-i-esse, qualche ha cosa avete essere; foè-ed-è, fossa è costruzione è; ul-a-re-O-a-ul-i-esse-a, qualche da morto cosa ha qualche avete essere ha.
  - 48. In urna sepolerale

in fronte; nel lato sinistro.

Detti nessi sono riferiti al n. 244 C. ins., e si traducono a-v-ul-è, ha ho qualche è; v-ul-O-è, ho qualche morto è; fo-è-ul-in-a, vuoto è qualche entro ha, opure fel-in-a, avello entro ha.

49. 21.3+AMIGV. OMGA In coperchio di ossuario riferita al numero 245 C. ins., che si interpreta a-re-in-O, ha cosa entro morto; v-re-i-in-a-ed-è, ho cosa avete entro ha costruzione è, opure ur-in-a-te, bruciato entro ha coperchio; ul-esse, qualche essere.

50. BMIZIVA · IOAAJ In tegola sepolerale riferita al n. 246 C. ins., che si interpreta ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete;

fo-v-i-esse-i-in-è, vuoto ho avete essere avete entro è.

- 51. INVIVI In urna marmorea riferita al n. 249 C. ins., INTVAN che si interpreta ul, qualche; pe-vp-v-in-i, piede MINIANA ricco ho entro avete; lavt-in-i, in lode avete; MV937 an-a-i-in-i-ed-esse, compianto ha avete entro avete costruzione essere; fo-è-re-v-ed-esse, vuoto è cosa ho costrutto essere.
- 52. MANN MEMMAMA: MAMAIAA: MVAANIM In cippo marmoreo sepolcrale riferita al n. 266 C. ins., che si interpreterebbe e-in-i-ul-a-re-v-ed-esse, in egli avete qualche ha cosa ho fatta essere; a-re-ia-in-a-ed-esse, ha cosa clamorosa entro ha fatta essere; an-a-re-esse-re-esse-è-ed-esse, compianto ha cosa essere, cosa essere è fatta essere; ce-ul-a-in, questo qualche ha entro, opure cu-ul-a-in, avello qualche ha entro, opure ce-ul-an, questo qualche compianto.

53. AIDNEI: AV In urna fittile riferita al n. 268 C. ins., che si traduce ho ha; ie-ce-re-i-a, voce di lamento questo cosa egli ha: in greco ih significa voce di letizia, o di dolore. Presenta anche, la interpretazione i-e-ce-ur-i-a, avete è questo abbruciato egli ha.

54. OISVOZAGEDIE In piccola statua di bronzo riferita al n. 274
A·IEED C. ins., che si interpreta è-ic-è-re-a-esseO-v-8-i-O-ce-fa, opure fo-è-i, è imagine (statua) è cosa ha essere

morto ho molto avete morto questo parla, opure fuoco (forse vuoto, fossa) è avete; a, ha.

55. AZINAMIMY1 · A : AMIZIAT : N In coperchio di ossuario riferita al n. 286 C. ins., che si interpreta ul, qualche; te-ap-esse-i-in-a, copre apice (sommità) essere avete entro ha; a, ha; pvmp-in-a-

ul-i-esse-a, qualche da entro pompa avete essere ha.

56. A·IBNBOZID·IBNMANBR·NBD In coperchio di ossuario riferita al n. 287 C. ins., che si interpreta fo-è-ul, fossa è qualche; fo-è-ul-a-re-esse-in-è-i, fossa è qualche ha cosa essere entro è avete; fo-i-esse-cen-e-i, fossa avete essere vacuo è avete; a, ha: il significato di cen è stato desunto, come sopra, dal greco kenos, e la f di fiscenei potrebbe rappresentare invece il verbo fa-parla.

57. MVMV·At In moneta di bronzo riferita al n. 299 C. ins,, che si traduce ed-a, fatto ha; v-re-esse-v-in, ho cosa essere ho

entro.

58. ENVOLVE : ENSOR Nella parte superiore di urna.

Nella parte inferiore.

Nella parte inferiore.

Nella parte inferiore.

Nel lato sinistro.

Detta inscrizione è riferita al n. 305 C. ins., e si interpreta v-re-esse-ed-è, ho cosa essere fatta è, opure ur-esse-ed-è, abbruciato essere prodotto è; pul, opure pe-v-ul, -v-ce-ed-re-è, molto, opure piede ho qualche, ho questa fatta cosa è; ce-ul-v-ed-è-in-esse-ed-a, questo qualche ho fatto in egli essere fatto ha; cu-a-re-v-in, avello ha cosa ho entro; a-ce-in-esse, ha questo entro essere, opure ha in questo essere; pe-re-i-v-e-in-in-è-re-esse, piede cosa avete ho in egli entro è cosa essere: non sembra fondata la supposizione, che col nesso privmne≥ siasi voluto dire pe-re-i-om-in-è-re-esse, piede cosa avete uomo entro è cosa essere.

59. JAMINIA) · NAIOGAN · IMANJA · N In urna riferita al n. 317 C. ins., che si interpreta ul, qualche; a-ce-ul-an, opure a-in, -i, ha questo qualche compianto, opure ha entro, avete, opure egli; ul-a-re-O-i-a-ul, qualche da avete morto qualche ha cosa; ce-a-i-ul-i-in-a-ul, qualche da entro avete qualche avete da questo.

60. MIBE: DINVI: 109AV In coperchio di ossuario riferita al numero 320 bis b C. ins., che si interpreta ul-a-re-o-i, qualche ha è osa morto avete; i-v-in-ic-i, avete ho entro scultura avete; esse-

-i-ed-esse, essere è avete fatta essere.

- 61. IBMVIV8: A9OB2 In coperchio di ossuario riferita al n. 329 ter C. ins., che si traduce esse-è-O-re-a, essere è morto cosa ha; 8-v-ul-v-in-è-i, molto ho qualche ho entro è avete.
- 62. F. VZIAVI. A In coperchio di ossuario riferita al n. 330 C. ins., che si interpreterebbe fo, fossa, avello; ul-ov-i-esse-v, qualche ovazione avete essere ho; fo, avello.
- 63. JAIJA1A1 J. IVZIAVJ. MO In coperchio di ossuario riferita al n. 332 C. ins., che si interpreterebbe O-in, morto entro; ul-ov-i-esse-v-i, qualche ovazione avete essere ho avete; ul, qualche; pap-a-ul-i-a-ul, qualche da avete qualche da voce di dolente: dal greco papai è stata desunta la interpretazione di pap in voce di dolente.
- 64. : MV9+31:1+2AØ In vaso cinerario riferita al n. 333 bis, che si traduce 8-a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; pe-è-ed-re-v-re-esse, piede è fatta cosa ho cosa essere, e forse petr-v-re-esse, pietra ho cosa essere.
- 65. JAIV\*AMA9: A: INDVAM: A In coperchio di ossuario riferita al n. 336 bis a C. ins., che si interpreterebbe a, ha; re-esse-a-v-ce-in-i, cosa essere ha ho in questo avete; a, ha; re-an-a-ce-esse-v-i-a-ul, qualche da avete cosa compianto ha questo essere ho.
- 66. IBMMAG AIMAO In coperchio di ossuario riferita al n. 337
  AXXBHM2BGI bis C. ins., che si interpreta O-an-i-a, morto
  compianto egli ha; re-an-in-è-i, cosa compianto entro è avete;
  pe-re-è-esse-in-ed-è-esse-esse-a, piede cosa è essere entro fatta è
  essere essere ha.
- 67. NAOGAN: MV1394: OGAN In urna riferita al n. 341 bis C. ins., che si interpreta lar-O, lare morto, opure ul-a-re-O, qualche ha cosa morto; ed-re-è-pe-v-re-esse, fatta cosa è piede ho cosa essere; lar-O-a-ul, qualche da lare morto, opure ul-a-re-O-a-ul, qualche da morto qualche ha cosa.
- 68. I+V2 · A+ · In cippo riferita al n. 348 C. ins., che si · MI+3)VM · interpreta te-a, costruzione ha; esse-v-ed-i, · MAUV3U) essere ho fatto avete; e-in-v-ce, opure cu, MIUV+VAI -è-ed-i-re-esse, in egli ho questo, opure avello, è fatto avete cosa essere; ce, opure cu, -in-è-v-in-a-re-esse, in questo, opure in avello, è ho entro ha cosa essere; lavt-v-in-i-re-esse, lode ho entro avete cosa essere.

69. AM IM In cippo riferita al n. 351 C. ins., che si inter-219AI preta e-in-i, in egli avete; e-in-a, in egli ha; ul-VIIVM a-re-i-esse, qualche ha cosa avete essere; re-essevp-ul-v, cosa essere ricco qualche ho.

70. MVN37: AM · IM In cippo riferita al n. 352 C. ins., che si MINN+V9 interpreta e-in-i, in egli avete; e-in-a, in egli ha; fo-e-ul-v-re-esse, fossa (avello) è qualche ho cosa essere; re-v-ed-ul-in-i-re-esse, cosa ho fatta qualche entro avete cosa essere; a-fo-ul-è-esse-ul-a, ha fossa (avello) qualche è essere qualche ha, e forse ha-fo-lu-è-esse-ul-a, ha fuoco luce è essere qualche ha.

71. IVAV·8·IM In tazza riferita al n. 353 C. ins., che si interpreta e-in-i, in egli avete; 8, molto; ò-ul-u-i, aqua qualche ho avete.

72. JAIVIV·8·IM In tazza riferita al n. 354 C. ins., che si interpreta e-in-i, in egli avete; 8, molto; ò-ul-o-i-a-ul, qualche da avete ho qualche aqua.

73. Atpane In vaso fittile riferita al n. 357 bis C. ins. Buagta In lucerna fittile al successivo n. 1918.

Buagta Nel manico di ampollina al n. 2032 ter a.

:Buagta: In vaso fittile al n. 2173.

I quattro nessi sopra esposti differiscono tutti fra loro, perchè il primo è scritto da sinistra a diritta, gli altri da diritta a sinistra, e tutti hanno la lettera r di forma diversa.

IMBHACHA In manubrio di vaso fittile al n. 357.

IMBHAGHA Sul manico di un gutto di terra rossa al n. 798.
IMBHAGHA In Incerna fittile al n. 1918 bis.

Anche i sucitati tre nessi differiscono fra loro essendo la forma della r del secondo diversa da quella degli altri due, ed essendo diverse le forme del t fra il terzo, e gli altri.

ANGROUPE: AINAGRA In urna cineraria al n. 1484. In urna cineraria al n. 1532. MENAGRA: V1: AV In arca al n. 1579.

Varie interpretazioni sonosi presentate sul nesso atrane: una sarebbe a-ed-re-a-in-è, ha prodotto cosa ha entro è; altra a-ed-re-an-è, ha prodotto cosa compianto è; ed altra a-ed-ran-è, ha prodotto goccia è, significando goccia il greco ranis, e punto pacrimale il greco ranthr: la presenza materiale dei varj oggetti,

su cui trovansi i nessi, potrà forse suggerire la interpretazione applicabile; per la spiegazione delle inscrizioni sopra citate si adotterebbe il primo modo.

Quindi pei nessi atrane i aggiungendo ad atrane la desinenza i, re-esse-i, cosa essere avete, essi esprimerebbero ha prodotta cosa ha entro è cosa essere avete.

Al nesso atrania è a mutarsi l'e finale di atrane in ia, i-a, egli ha, opure avete ha; la interpretazione della inscrizione sarebbe ha prodotta cosa ha entro egli ha, opure avete ha; fo-è-ul-O-fo (opure fa) -re-in-a, fossa è qualche morto, fossa - avello (opure fa - parla) cosa entro ha.

La penultima inscrizione direbbe tit-è, inscrizione è; atrane, ha prodotta cosa ha entro è; è-ed-re-i, è fatta cosa avete.

E l'ultima direbbe ul-a, qualche ha; pe-v, piede ho; atrane≤, atrane-re-esse, ha prodotta cosa ha entro è cosa essere.

74. ENNERD: ODAN In ossuario riferita al n. 369 C. ins., che si a1a1 interpreta ul-a-re-O, qualche ha cosa morto; ce-fo-è-in-ul-è, questo fossa (cavo, avello) è entro qualche è; pap-a, voce di dolore ha: il significato di pap è stato desunto dalla parola greca papai, significante voce di dolonte.

75. AIMI: BARMBADA In coperchio di ossuario riferita al n. 370 AAAA C. ins., che si interpreta pe-ce-fo-è-in-a-ed-è, piede questo avello è entro ha fatto è; e-in-i-ul, in egli avete qualche; pap-a, voce di dolore ha.

76. ∃NIDVAN: AO In coperchio di ossuario riferita al n. 371 NANIANA C. ins., che si interpreta O-a, morto ha; lav-ce-i-in-è, lode questo avete entro è, opure ul-a-v-cin-è, da qualche, opure qualche ha, ho cenere è; an-a-i-in-a-ul, qualche da entro compianto ha avete.

77. MAVA): BINBERD: In coperchio di ossuario riferita al n. 372

IA C. ins., che si interpreta ul, qualche;
ce-fo-è-in-ul-è, questo avello è entro qualche è; ce-a-vp-in-a-ul,
qualche da entro questo ha ricco, opure ricchezza.

78. · · 3

O-an-a, morto compianto ha; e-in-è-O-ul-in-è, in egli è morto

qualche entro è ; ce-fo-e-ul-in-è-esse-a , questo avello è qualche entro è essere ha.

- 79. ENNED: IOAAN In coperchio di ossuario riferita al n. 377 ANNOEM C. ins., che si interpreta ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; efelne come sopra questo avello è qualche entro è; e-in-è-O-ul-in-a, in egli è morto qualche entro ha.
- 80. ENNEZO VA In coperchio di ossuario riferita al n. 378 C. NANNOEM îns., che si interpreta ha ho; cfenle come sopra questo avello è entro qualche è; e-in-è-O-ul-in-a-ul, qualche da entro in egli è morto qualche.
- 81. BINBEDI AN In coperchio di ossuario riferita al n. 379 NANITAVIBRI C. ins., interpretabile ul-a, qualche ha; cfenle come sopra questo avello è entro qualche è; fo-è-ul-cu-a-pe-i-in-a-ul, qualche da entro fossa è qualche da quiete (da riposare) piede avete.
- 82. NAINNA: IBNNBD: IOGAN In olla sepolerale riferita al n. 383 C. ins., che si interpreta ul-a-re-O-i, qualche ha cosa morto avete; fo-è-ul-in-è-i, fossa (cavo, avello) è qualche entro è avete; a-ul-in-i-a-ul, qualche da avete ha qualche entro.
- 83. IZEL REM Inscrizione in cippo riferita al n. 2771 C. ins., WEST NICH che si interpreta e-in-a-i-esse, in egli ha avete essere; fo-e-esse-i, fossa è essere avete; e-in-a-i-in, in egli ha avete entro; ed (opure te)-re-è-e-in, fatta (opure copre) cosa è in egli.
- 84.  $\exists \cdot \mathsf{IDVD} \cdot \mathsf{IM}$  Inscrizione di sigillo in tegola riferita al n. 2814 *C. ins.* che si interpreta *in-i*, entro avete; pe-vp-i, piede ricco (opure ricchezza) avete; è.
- 85. BOT. NBS In tegola riferita al n. 2815 C. ins., che si traduce dek, copre; ed-re-è, fatta cosa è.
- 86. INITITION In bollo di tegolo riferita al 2819 c C. ins., che si traduce ul, qualche; tit-ed-i, inscrizione fatta avete; ul, qualche.
- 87. INX · NIT In bollo sopra dolio fittile riferita al n. 2819 e C. ins., che si traduce esse-ed-è-pe, essere fatto è piede; ce-a-i, questo ha avete.
- 88. AIDVANX AINM In vaso riferita al n. 2839 C. ins., che si traduce e-in-a-i-esse, in egli ha avete essere; ce-a-ul-v-fo-i-esse, questo ha qualche ho vuoto avete essere, opure se il vaso fosse molto bello, kal-v-c-i-esse, bello ho molto (opure vuoto) avete essere.

89. : AINAMVIN: ARNNT In lapide avente forma di ara, o di detata de la composizione e; 8-re-v-in-ed-è-re, molta cosa ho entro casta di ara, o di despena possa interpretarsi tan-a-esse, il suono tan ha essere, cioè il suono causato dai colpi di battente sopra una lastra metallica, come viene osservato sul nesso tanna nella grande inscrizione di Perugia; in-i-v-mer-i-i-esse, entro avete ho derivante da merita egli essere, essendosi calcolato, che la sillaba mer rappresenti il verbo mereo - meritare, e che il primo dei due i finali rappresenti la preposizione e; 8-re-v-in-ed-è-re, molta cosa ho entro costituita è cosa.

90. 2114ITMIT · RINT Inscrizione in tavola di bronzo riferita al n. 2904 C. ins., che si interpreta pe-a-ce-i-esse, piede ha questo avete essere; tin-ed-i-re-i-i-esse, il suono tin produce avete cosa egli egli essere.

91.

AFAN FAΛΔΕΣΤΑΙΜΑΚΟΣ INFINTAFAΛΔ' ANKOΣI NIN INFITATI ΛΙΧΙΔΑR ΓΑΗΕΧΙΤΑΤΟ ΟΙΤΙΝΑΙ ΗΙΔΙΤΑ ΙΣΣΙΜΟ ΜΑΙΣΩΝ ΤΩΛΤΥΣ Ι° ΞΙΝΑΙ CI Φ

La suesposta inscrizione sopra lapide è riferita dal Mommsen nella tavola quarta (2942 *C. ins.*), e la si spiega

Schiavo vi fece nascer dentro
Afano fa allo stomaco
In fino da fare l'angoscia
Essere invitati licenziare
Che ha eccitato ostinato
Vedere da vicino mai il sole
Tolto l'uso al vicinato.

Dalla sopradata spiegazione si deduce, che la inscrizione è scritta in dialetto italiano. La permutazione della l in i, per cui si è trovato di leggere chiao, e quindi schiavo, si verifica anche nelle parole clavis - chiave, clarus - chiaro, e in altre.

Hife': si è ritenuto, che la lettera h rappresenti un v, tanto nella quinta, quanto nella sesta linea, suggerendolo il complesso della inscrizione, e rappresentandolo anche in altre inscrizioni; fe' esprime fece.

Na≰ è la radicale di nascere.

Deno è la radicale di dentro, formato questo colla aggiunta delle lettere r o, esprimenti cosa ho.

Afan è abbreviatura di afano, o ne è la radicale.

 $Fa-l-d-e \le taimako \le$ , fa il di stomaco, e si ritiene, che la parola stomaco derivi da  $e \le taimako \le$ , in quanto che la parola latina exta significa viscere, e sarebbe avvenuta la permutazione delle vocali ai in quella di o.

Infinta, cioè in-fin-ta, in fine da, vale a dire tanto da.

Fald'ankozi, far il di angoscia.

Nin, in-in, cioè in sono, dicendosi in per sono plurale del verbo essere in varj dialetti, fra i quali anche nel milanese.

Infitati: in questa parola la f si ritiene rappresentare un v essendo non rara una tale permutazione fra queste due consonanti.

Lixi∆ar, cioè licitare, licenziare.

Gahexitato, g'-avè - eccitato, che avete eccitato.

Oitinai, ostinato mediante la permutazione del primo i nella lettera s.

Hidita  $i \leq ino$ : hidi-ta- $i \leq ino$ , vidi per vedere, ta per da preposizione,  $i \leq ino$  per vicino, che in dialetto dicesi visin.

Mai≤Ωn: si è spiegato mai il sole, in quanto che mai è parola italiana, e son per sole sarà stato detto in quel dialetto trattandosi di mutazione di desinenza colla conservazione della voce radicale, come sarebbe avvenuto anche nel corrispondente zon in olandese, sun in inglese, e Sonne in tedesco.

 $T\Omega ltu \xi$ , tolt-u\xi, tolto uso.

I zinai: come  $i \leqslant \leqslant in$  si è interpretato per vicino, così  $i \leqslant inai$  si interpreta per ricinato, adottando la conversione della desinenza ai in ato, come alla linea quinta da oitinai si è interpretato ostinato.

Le due lettere  $\triangleleft \varphi$  non saprebbesi come interpretarle, non sembrando sufficientemente fondata la presentatasi interpretazione  $\triangleleft f$  sii felice.

92. ΔΑΙΙΗΟΝΑΚΠΛΑΤΟΚΚΙΗΙΒΟΛΛΙΗΙ Inscrizione riferita alla pagina 68 del Mommsen, e al n. 2947 C. ins., che presenterebbe la interpretazione daziv-o-nas-pla-torriv-i-bolliv-i; dasivo, o nascer pelato, secco avete, bollito avete: dasivo cioè facile a dare, a donare, e torrivo interpretato per secco derivandolo dal verbo torreo.

- 93. BITATASSONAHIAIHI Inscrizione sopra macigno riferita al n. 2951 *C. ins.*, che si interpreta *bis-a-t'-l-ssol-ahiaih-i, biscia ha di al sole avviaiva avete*; che cioè la biscia tende ad avviarsi al sole.
- 94. ©EoToras artahiaihi Bennarrihino Inscrizione sopra macigno riferita al n. 2952 C. ins., che sembra interpretabile de-otor-a-esse, di altri ha essere; a-re-ed-aviaiv-i, ha cosa produce avviativi avete; ben-n'-arrivino, bene ne arrivino.
- Inscrizione riferita al n. 2956 C. ins., che al-95. TAFFAA meno in parte sembra interpretabile tas-pla, **ΛIRNA** tasso pelato, presumendosi mancante la linea ATINNE orizzontale, che farebbe divenire un'A l'ultima DXTIF FI A. Dib-nas, deve nascere. Asin-un-è, asino uno AHFOF₹ è. Dix-dis-fti, dice, dice foti, cioè se parla, dice AF AOPIN cose vuote, opinandosi giusta la lezione del MAFBARR Mommsen, in cui nella tavola terza leggesi NAFTA dxtisFi colla lettera F composta di un T, e di ERRINIX un F giusta l'allungamento a sinistra della linea orizzontale superiore. Avé-Oes, avete, opure ave, avvi dieci. A-esse-ul-op-in, ha essere qualche ricchezza entro. Ma-sbarr, ma radicale di magnus, in grande sbarra. N'-as-g'-a, un' asse ha. E-re-re-i-nix, è cosa cosa avete vittoria, significando vittoria la parola greca nikh.
- 96. ETTIS ARNISSES OEOTORRES Inscrizione riferita al n. 2960 C. ins., che ha presentata la interpretazione et-tis, l'età dice; a-re-niss-è-esse, ha cosa appoggiato è essere; de-otor-re-è-esse, di altri cosa è essere: il significato di appoggiato è stato desunto dal verbo nitor significante sforzarsi, ed anche appoggiarsi, sostentarsi.
- 97. FANNAIDIHI Inscrizione in sepolero riferita al n. 2968 C. ins., che si interpreta fo-a-ul-ul-a-i-dih-i, fossa, sepolero ha qual-che qualche ha avete divo avete.
- 98. ΔΑΙΟΜΑΣΜΗΓΟΝΙ΄ Inscrizione riferita al n. 2970 C. ins., HOIJAKOAΣ ΣΟΙ che sembra dire in complesso da-zo-masm-v-ponis, voi-za-K-o-assoi, dà giù ammazzami vi punisco, volete già che io assolva: la cognizione del dialetto del luogo, in cui fu fatta la inscrizione, potrà suggerire una più esatta traduzione.
  - 99. ASPA Inscrizione sotto una pila riferita al n. 2979 C. ins., ESTA che si traduce a-esse-re-a, ha essere cosa ha, se è

a leggersi asra, e invece a-esse-pe-a, ha essere piede ha, se è a leggersi aspa: la parola esta si traduce a-esse-ed-a, ha essere costrutto ha, opure a-esse-te-a, ha essere coperto ha.

100. TABA In lapide riferita al n. 2981 C. ins., che si in-RA terpreta te-a-è-pe-a-re-a, da coprire è piede ha cosa ha, ritenuta la sillaba te radicale di tego-coprire.

101. ΓΟΛΑΙΔΕΗΙΑ΄ Inscrizione riferita al n. 2984 d C. ins., che si potrebbe tradurla in via dubitativa gola-i-devia-esse, gola

avete devia, opure deviato essere.

102. TAOTINAHIAI Inscrizione riferita al n. 2989 C. ins., che HIΔΛΣΤΑς si traduce ed-a (opure da) -otina-via-i, costituito ha (opure da) ostinato, cioè è un ostinato, via andate; vi-da-s-tas, vi dà si tace.

103. DATIMAID-CIANIAMAI DID-CI Inscrizione riferita dal Mommsen nella tavola quarta, e al n. 2996 C. ins., ma si è preferita la lezione del Mommsen a quella del corpo delle inscrizioni riguardo alla lettera D-C, e non H, come in detto numero 2996. La interpretazione presentatasi, salva qualche variante, sarebbe daz-i-mai-D-C-i-a-l-za-n-a-i-diD-Ci, taci i mali che essi ha li sa ne ha li dici, cioè taci i mali, perchè essi non li sanno se non li dici.

104. ΔΙΓΑΝΟΓΑ΄ Inscrizione riferita al n. 3003 C. ins., che si potrebbe interpretare di-fa-no-fa-esse, dice fa (terza persona in radio a del graphe fano) non fa concerna

singolare del verbo fare) non fa essere.

105. KRI⊖ONAS Nella lapide riferita al n. 3009 C. ins., la cui interpretazione sembra possa essere ce-re-i-⊖-o-in-a-esse, que-sto cosa avete morto ho entro ha essere.

- 106. BAAOID-IIKORAOMAOS Questa inscrizione in lapide è riferita al n. 3011 C. ins. La interpretazione presentatasi sarebbe b-lao-ic-i-Kor-doma-os, è piede sasso scolpito avete, corre soltanto voce. Il significato di sasso è stato desunto dal greco las laos, e quello di domà per soltanto dal dialetto milanese giusta quanto è esposto nella parte prima in fine all'articolo sulla lettera M: una interpretazione meno attendibile sembrerebbe quella b-ul-ha-ho-ic-i-ce-ho-re-doma-os, è piede qualche ha ho scolpito avete, questo ho cosa soltanto voce.
- 107. EE-CIL AFFAMV Inscrizione riferita al n. 5014 C. ins., avente la prima lettera composta di C4 per quanto sembra, e avente per terza lettera un' >-C, e non un' H, come leggesi nel

corpo delle inscrizioni. Adottando la lezione Mommsen del secondo nesso, sembra certa la sua interpretazione rg-frmo, reg-fermo, cioè regge, o regga fermo: il primo nesso sembra analizzabile f-reg-i-ul, parla, opure ho regge avete qualche, opure egli qualche.

#### ARTICOLO II.

### Inscrizioni di Davesco, Stabio, e Sorengo.

1. Inscrizione di Davesco presso Lugano.

Sotto il numero due del Corpo delle inscrizioni italiche, e nelle relative tavola prima, e cinquantottesima, più nella appendice Addenda et corrigenda del citato Glossarium Italicum sono esposti i varj modi, in cui fu letta quella inscrizione in due linee scritta da destra a sinistra sopra pietra avente la forma di coperchio sepolcrale.

Nell'appendice suaccennata è letta

slaniai : uercalai : pala tisiui : piuotialui : pala

La fotografia gentilmente favorita dall'autore del Glossario a chi scrive rappresenta l'originale della inscrizione come segue:



Si opina di leggere Slama, e non Slaniai, perchè la lettera l'i si ritiene un'm, non le due lettere ni, e perchè l'asta verticale finale si reputa un segno di termine della proposizione. Rapporto al nesso tisiui, questo incomincia colla lettera X, la quale corrisponde ad un c, e non ad un t, e si legge invece cis-v, perchè le due aste laterali al v si reputano segni finali come sopra. Riguardo al nesso piuotialui, si opina che la prima asta verticale sia un segno divisore, che conseguentemente la seconda asta V rappresenti la lettera t essendo la forma del I tanto colla asticina a

destra, quanto colla asticina a sinistra Y, e che conseguentemente in luogo delle prime due lettere pi, le quali esprimerebbero al caso pe-i, piede avete, è preferibile la lezione t: che la lettera X in luogo di un t sia a leggersi per un c, come nella prima parola della seconda linea, essendo in ambi i luoghi la forma X; e che l'asta finale sia anch'essa un segno di termine, non un i. Se qualcuna di dette aste finali rappresentasse un i, questo avrebbe il significato di avete, e riguardo ai quattro v della inscrizione si osserva, che hanno la forma di un v, per cui qualcuno può avere il suono del v, e non dell'u.

Ciò premesso la inscrizione si analizza:

S-l-am-a : ver-k-a-l-a : pal-aCis-v : t-vocial-v : pa-l-a, opure pe-al-a,

e si interpreta

S-esse-essere. L-lu esprimente luce, come si è già osservato nelle parole latine clarus, planus, in quelle italiane albo, lampada, lampo, splende, in quelle francesi blanc, blond, in quella tedesca Blitz, Am si analizza a-i-in, ha in egli, e il suo significato di attorno è manifesto nelle parole amplesso, fama, lambire, lampada, pampino. A, ha.

Ver radicale di vereor significante avere reverenza. K rappresenta il ve francese significante questo. A, da preposizione dell'ablativo. L-ul-ullus, qualche. A. ha.

Pal è la radicale della parola palese, che cioè si vede, che è notorio. A, ha.

Cis radicale di kissos in greco, e di cissos in latino, significanti edera, ellera in italiano. V, ho; e se il v rappresentasse un o chiuso significherebbe molto.

T-vocial: il t esprime ti coll' i assimilato per la sua unione alla voce susseguente; vocial deriva da voce; e in complesso direbbe t'vociala, ti dice. V, ho, opure molto.

Pa è la radicale di pascere, per cui pa significa pasciuto, mangiato, vissuto. L-ul-ullus, qualche. A, ha: e se fosse da interpretarsi pe-al-a, essendo a ritenersi la sillaba al la radicale di alo - nutrire si avrebbe piede nutrito ha, e quindi sostanzialmente si avrebbe in ambi i modi il significato di vissuto ha.

La interpretazione quindi giusta, quanto sopra, sarebbe: Essere luce attorno ha: reverenza da questo qualche ha: palese ha. Edera ho: ti vociala ho: vissuto qualcuno ha.

Il nesso slama potrebbe anche interpretarsi s-lam-a, essere lampada ha, opure se lampada ha. Sicome poi la lettera s nella seconda linea è di forma diversa da quella di slama, così è sorto
il dubio, che il segno precedente le lettere lama possa essere un
segno accidentale, o indicatore del principio della inscrizione, e
se fosse tale non importerebbe alcun significato.

Il nesso verkala potrebbe interpretarsi anche v-e-r-k-a-l-a, molto (opure ho) è cosa da questo qualche ha, e si è anche presentata la interpretazione v-e-r-kal-a, ho è cosa bella ha, corrispondendo il greco kalos a bello, ma queste ultime interpretazioni si reputano meno presumibili.

Chi compose detta inscrizione ebbe forse la idea di fare due versi rimati col pronunciare

> Slam ha, ver kal ha, pal ha, Cis ho, t'vocial ho, pal ha.

2. Inscrizione ritrovata a Stabio nel distretto di Mendrisio.

Sotto lo stesso numero 2 è marcata nel Corpo delle inscrizioni anche quella sopra rozza pietra scritta da sinistra a destra in due linee, che fu riprodotta corretta nella tavola LVIII, e che nell'appendice fu letta

# ENKOLEXI

La interpretazione che si presenta è

AV-K-O-VI-N-O-S ANI-K-O-NEC-I

Nutrito questo ho, in forza ho essere Triste questo ho, morte avete.

Al, radicale del verbo alo - nutrire. K rappresenta il ce francese, questo. O - ho. Vi radicale di vis in latino, significante forza in italiano. N - in. O - ho. S - esse, essere.

Ani, da cui il latino ania - tristezza: quindi significa triste (opure tristezza); e forse an-i, triste (opure tristezza) avete. K-ce, questo. O-ho. Nec, radicale della parola latina nex-necis significante morte in italiano. I, avete.

Sicome il greco alkh significa forza, così daprima si presento

la interpretazione alk-o-vin-o-s, forza ho vino ho essere, ma questa non sembra adottabile non corrispondendovi il complesso della inscrizione.

Nella detta appendice leggesi ani, ma la lettera segnata nella fotografia favorita dal ricordato autore del Glossario lascia dubitare se la supposta n lo sia in fatto, perchè nella fotografia figura una lettera incerta: il significato complessivo però della inscrizione è manifestamente lo stesso, poichè se la n fosse a leggersi invece per un'r si avrebbe la voce ar radicale di aridus, arido, abbruciato, inaridito, secco, e se per una z si avrebbe che il greco aza significa siccità, squalore, per cui ar-i-k-o sarebbe arido avete questo ho, e az-i-k-o, secco, squalido avete questo ho.

3. Inscrizione ritrovata presso Stabio nel distretto di Mendrisio. Una terza inscrizione sotto il numero 2 del citato Corpo delle inscrizioni, e più chiaramente nella tavola 58, e nella relativa appendice, si riferisce, scritta da diritta a sinistra in una sola linea sopra rozza pietra stata trovata nel 1864 giusta la Gazzetta Ticinese del 27 aprile 1864, ed è la seguente:



Questa si analizza MIN-V-K-V: K-OM-ON-O-S La interpretazione sarebbe:

Min radicale di minor, e di minimus, quindi minimo, piccolo. V equivalente all'u, e all'o chiuso significante alto, molto, sopra. K rappresenta il ce francese significante questo. V, molto, come sopra. K, questo, come sopra. Om, homo, uomo. On, uno, e forse o-un, ho uno. O, ho. S, esse, essere.

Quindi la interpretazione sarebbe *Piccolo molto questo molto:* questo uomo uno ho essere. Forse ai due V, o ad uno di essi potrebbe essere applicabile la interpretazione di ho.

È a notarsi, che attorno a detta inscrizione fu incisa una linea, la quale, a destra di chi legge, sporge dalla inscrizione, ed ha una forma circolare a guisa di una testa con verso il mezzo due punti, di maniera che a prima vista è parso, che siasi voluto raffigurare un bambino fasciato. Questa circostanza di aver vo-

luto l'incisore raffigurare un bambino è confermata dalla idea espressa dalla inscrizione, che quello era un bambino, una cosa molto piccola, ma che in esso si aveva un uomo.

4. Inscrizione sopra lapide trovata a Sorengo.

Sotto il numero 2 del Corpo delle inscrizioni è riferita una quarta inscrizione rappresentata nella tavola 1, e indi riprodotta nella tavola 58, la quale nella appendice Addenda et corrigenda fu letta

## ALAJ:NJAFAX:1310UI

La seconda lettera consistente in una linea verticale si ritiene rappresentare la lettera i, ma le altre tre linee verticali sembrano segni di termine di un nesso, e non altretanti i, per cui la inscrizione leggesi: Pi-v-on-e: ceK-al-v: l-al-a, e si interpreta Mendico ho uno è : cieco alimento ho : qualche alimento ha.

Si è attribuito il significato di mendico alla sillaba pi quale radicale delle parole piangere, piatire, pigolare, pitocco, della parola francese pioler, e delle parole tedesche pimpeln, e pipen, tutte significanti dolersi, lamentarsi, ciò che fa il mendico col ricercare un soccorso. Al V si è attribuito il significato di ho in ambedue i luoghi, come in altre inscrizioni. On si è interpretato per uno, E, è.

XcK si è letto per ccK, cieco, essendosi osservato anche nella inscrizione di Davesco, che la lettera X è a leggersi non per un t. ma per un c, e non presentandosi presumibile, che siasi voluto esprimere il legume ceci. Al è la radicale del verbo alo, alimentare, nutrire in ambedue i nessi. V, ho.

La prima l di lala si è reputato rappresentare la sillaba ul radicale di ullus, come in detta inscrizione di Davesco. Al, alimento come sopra. A, ha.

Se le linee verticali suindicate rappresentassero non un segno, ma la lettera i, in tale caso sarebbero ad interpretarsi per avete, e non altererebbero sostanzialmente la interpretazione data alla inscrizione, la quale direbbe Mendico ho uno è avete i cieco avete alimento ho avete i qualche alimento ha.

#### ARTICOLO III.

#### Inscrizione della situla di Trento.

La parte italiana del Tirolo deve essere unita all'Italia, sia perchè italiana, sia perchè confine naturale, e di difesa dell'Italia, sia perchè promessa a quegli Italiani la loro unione alla loro patria.

Nel vaso di rame a foggia di secchia ritrovato nel territorio di Trento, ed ora esistente nel museo municipale di Trento, denominato Museo Giovanelli, leggonsi cinque linee costituenti una breve poesia italiana, la quale va ad essere la più antica d'Italia, o una delle prime. Questa circostanza esige tanto più, che l'Italia insista, e protesti di volerla, poichè, senza rinunciare al proprio onore, e al proprio dovere, gl'Italiani non potrebbero, anche per questa sola circostanza, restar privi di detta parte italiana; della patria di un primo loro poeta. La sua antichità risulta dall'essere scritta da diritta a sinistra, e senza divisione di parole: quindi grande va ad essere la rarità, e la importanza del suaccennato monumento; quindi al Municipio di Trento incombe l'obligo di gelosamente custodirlo, e conservarlo. L'Austria, la Germania consulti l'affetto, e il rispetto, che sente verso la propria patria, per persuadersi ad ascoltare, e assecondare il giusto desiderio, e il sentimento degli Italiani, i quali d'altronde non potranno a meno di sentire col tempo anche la volontà assoluta di volerla colla forza, se lo straniero non vorrà acconsentire contro quei patti, e quei compensi, che saranno suggeriti dalla equità, e dalle circostanze: una pace permanente ne sarebbe una conseguenza non poco importante.

Il territorio, al quale si riferisce la inscrizione, e al quale appartiene il suo autore, è il monte *Lavis*, superiormente alla città di Trento.

La inscrizione è sopra un vaso di rame in forma di secchia stato scoperto nel 1828, o 1829 sul colle Caslyr, alle cui falde scorre il torrente Avis, opure Avisio, il quale confluisce nell'Adige a breve distanza dal paese denominato Lavis. Di tale inscrizione si è trattato nel libro delle Lapidi Patavine illustrate da

Giuseppe Furlanetto, nel Glossarium Italicum, e nel Corpus inscriptionum di Ariodante Fabretti, e da varj altri autori citati dallo stesso Fabretti. Nel Furlanetto è esposta in un modo, e invece nel detto Corpo delle inscrizioni sotto il numero 12 la seconda linea figura come terza, la terza come seconda, l'ultima come quarta, e la quarta come quinta. Dei due modi si reputa giusto quello esposto dal Furlanetto, ed è il seguente:

> LAFISEMELI FELWAMV VVLIMVAIXIAFE KSEMKV44DIMAWE ФELWAFIMVXALIMA

Trasportata detta inscrizione da sinistra a destra, e in lettere comuni a più facile intelligenza, si ha:

LAFISEMELIS
FELP-SANV
RVPINVPIXIAFE
KSENKVZTRINAP-SE
VELNAFINVXALINA

L'analisi che di essa si propone è la seguente:

LAFIS E ME LI, FELPSANV RVPI "NVPI XI A "FE KSE "N KVZ TP" IN APSE VELNA FINV XALINA,

La sua traduzione sarebbe:

Lafis, leggendo la f per v, come nell'ultima linea riguardo alla parola finv, si ha la parola Lavis, nome del suindicato paese del monte di tale nome esistente superiormente alla città di Trento.

E, persona terza singolare del verbo essere.

Me, in dialetto mantovano, equivale a mio, dicendosi l'e me per dire egli è mio, al me di per dire il mio dito.

Li radicale della parola latina litus, significante lido, ed anche terra vicina al lido: in questo caso li significa lido, terra, paese; e sicome anticamente non si usava di preporre gli articoli ai nomi, così colle voci me li si è voluto dire il mio paese, la mia terra, la mia patria.

Felpsanv: questa parola si analizza fel-pe-esse-a-in-v. Fel esprime marmo, monte, come si è già esposto; pe esprime piede,

fondamento; il latino esse corrisponde all'italiano essere; a è la preposizione da posposta, come usavasi anticamente; in significante entro, opure la preposizione in; v da pronunciarsi ho persona prima del verbo avere. Capovolta la parola giusta la legge naturale della riflessione dei suoni si ha la frase ho-in-da-essere piede monte, vale a dire montanaro, e la sua costituzione sarebbe conforme a quella di molte altre parole terminanti in ano, come di Romano, ho in da Roma, Veneziano ho in da Venezia, Mantovano ho in da Mantova. Stante l'antico non uso di preporre gli articoli ai nomi, Felpsanv si traduce il montanaro.

Rvpinvpi esprime rupi invpi colla assimilazione di uno dei due i attigui, mediante la assimilazione operata dal primo i sul secondo, o da questo sul primo, ciò che va ad essere indifferente, perchè sono a ritenersi i significati interi delle due parole latine rupi-inopi, cioè a rupe povera, opure a rupe non ricca, tale essendo il manifesto significato di esse.

X: questa lettera nelle inscrizioni etrusche, sebene assimigli alle lettera t, tuttavia è a leggersi per c almeno in questa inscrizione, e in altre; quindi Xi è a leggersi per ci col significato di a quella cosa, cioè ad essa, come al figlio il padre ci ha affetto.

La lettera a rappresenta il verbo ha.

Alla sillaba Fe è a ritenersi elisa un'a dal precedente verbo ha, per cui è a leggersi afè abbreviatura di affetto in significato di amore.

Nel nesso *Ksen* si ritiene assimilato un o fra le prime due lettere per una più pronta pronuncia, e quindi rappresenta cosen, cioè cose-in colla preposizione in posposta, e quindi da interpretarsi in cose.

 $Kv\perp$  leggesi coz, e si ritiene esprimere la parola cose; la lettera  $\perp$  col taglio orizontale al basso della linea verticale leggesi per Z, e non per T.

Tri in dialetto si usa per significare tre, e in questo caso è a presumersi la parola tri coll'i assimilato alla parola successiva in, che in dialetto milanese significa sono, per cui tr'in, significa tre sono.

Apse corrispondente al mantovano assè, ed all'italiano assai, l'uno, e l'altro derivanti appunto da apsè colla conversione del p nella prima s per una più presta pronuncia della parola, e che

assai derivi da apsè lo dimostra la analisi di questa parola nelle voci a-pa-esse-è, ha pasciuto essere è, essendo la voce pa la radicale di pascere usato in questo caso non nel senso materiale di pascere, ma in quello più generico di sodisfare. Colla parola apsè si ha l'origine della parola assai, e il motivo, per cui giustamente è scritto, e deve essere scritto con due s l'italiano assai, e il francese assez.

Φelna leggesi per Velna, e si analizza ov-è-ul-in-a, proposizione, la quale riflessa dice ha-in-qualche derivante da pecora, e quindi gregge di pecore, essendo ov radicale di ovis - pecora, ed essendo manifesta la assimilazione dell'o di ov anche in altre parole, come in vellus - lana, vervex - castrone, victima - vittima, villosus - peloso, villus - fiocco di lana, e nelle parole tedesche Watte significante ovatta, weiden - pascolare, Wolle - lana. Se in luogo di velna fosse a leggersi belna, questa parola esprimerebbe egualmente gregge di pecore, leggendosi nel lessico latino di Egidio Forcellini alla parola Bela, che anticamente così si chiamavano le pecore, e leggendosi ivi Bela, oves, antiquo nomine: il che stante belna sarebbe da analizzarsi bel-in-a, ha in pecore.

Finv leggesi per vino, stantechè la lettera f rappresenta un v, come nella prima parola Lavis, e stante che l'V rappresenta un o, come alla parola invpi nella terza linea, e alla parola Koz nella quarta.

 $\times$ alina leggesi cialina, stante che la lettera  $\times$ , come fu interpretata anche nella linea terza, rappresenta un C, e non un T, il quale, come nel nesso trin alla linea quarta, ha la diversa forma +. La parola cialina si presenta come un'abbreviatura di vocialina, una cosa cioè, che produce delle voci, come sarebbero il zufolo di qualche sorta, e la zampogna composta di più zufoli, e si opina, che siasi appunto voluto indicare la zampogna, quando non fosse qualche altro istrumento musicale allora usato a Lavis.

La suesposta inscrizione direbbe quindi: Lavis è il mio paese. Il montanaro a rupe povera egli ci ha affetto; in cose cose tre sono assai, gregge, vino, e zampogna.

Si disse contenere la inscrizione una poesia, e ciò emerge evidente nel recitarla nel dialetto italiano, in cui è scritta, poichè dicendo Lavis è me li. Felpsanv, rupi invpi ci ha affè, csen coss tri in apsè, velna, vinv, cialina, si hanno rimate fra loro le linee terza, e quarta, e tutto il complesso è scritto in stile poetico.

Al fine della prima, e dell'ultima linea di questa inscrizione esiste un segno evidentemente indicante, il primo il termine del periodo espresso dalla prima linea, e il secondo indicante il termine della inscrizione; quest'ultimo segno successivo al nesso Xalina indica quindi, che la linea  $\Phi elna finv \times alina$  è l'ultima linea della inscrizione, e che non regge la diversa lezione del Corpo delle inscrizioni. Il ridetto segno ora è limitato al solo punto, che si usa per indicare il termine di un periodo.

#### ARTICOLO IV.

Inscrizione intorno alla base di statuetta di bronzo ritrovata a San Zeno in Val di Non.

Sotto il numero 23 del Corpo delle inscrizioni, e nella corrispondente tavola seconda leggesi in una sola linea da diritta a sinistra

#### LAXVDVSI1IAMVSA1AMIM

L'analisi, che si propone, sarebbe

L-AX-V-R-V-S-I-P-IA-N-V-S-A-P-A-NIN,

cioè ul-ac-v-re-v-esse-i-pe-ia-in-v-esse-a-pe-a-nin, e la interpretazione sarebbe L, ul-ullus-qualche. Ac radicale di acus, punta, sommità. V, ho. R, re-cosa. V, ho. S, esse-essere. I, avete. P, pepiede. IA-N, ia-in, in fama, in voce, in clamore, tale essendo il significato del greco ia. V, ho. S, essere. A, ha. P, pe, piede. A, ha. NIN, statua, ritratto, imagine, e in questo caso è da interpretarsi per statua: il significato di nin per statua, ritratto, imagine, si riscontra anche nel nesso Acnina della grande inscrizione di Perugia, e nella moneta avente la inscrizione Aisernino.

La inscrizione quindi direbbe: Qualche sommità ho cosa ho essere avete piede in fama ho essere ha piede ha statua.

Si è letto *lacurus*, e non *laturus*, perchè la lettera X rappresenta di solito un c, come nella già esposta inscrizione di Sorengo, e in altre. Se la lettera X in questa inscrizione rappresentasse un t, si presenterebbero due diverse interpretazioni, l'una *ul-a-ed-v-re-v-esse*, qualche ha fatta ho cosa ho essere, e l'altra meno probabile *ul-a-tur-o-esse*, qualche ha incenso ho essere.

#### ARTICOLO V.

## Inscrizione ritrovata nel comune di Briona villaggio del Novarese.

Detta inscrizione è riferita sotto il numero 41 del citato Corpo delle inscrizioni, e nella relativa tavola 5, ma tanto in quello, quanto in questa è riferita con qualche diversità a confronto di quella qui sotto trascritta conseguita da un calco in gesso pubblicata dallo stesso autore del Glossario nel suo rapporto alla adunanza dell'Academia delle scienze di Torino tenuta nel 20 marzo 1864.

La inscrizione sopra pietra piutosto rozza, che sembra anteriore non poco all'èra volgare, consiste in dieci linee orizontali, più una linea verticale alla sinistra delle orizontali; essa è importante pei dati, che offre alla interpretazione di altre inscrizioni, ed è la seguente



#### L'analisi sarebbe:

Tek-o-s-t-o-v-t-i-v Kot-e-sas-o-i-o-ik-e-n T-a-n-o-t-a-l-ik-n-o-i K-v-it-o-s L-ek-a-t-o-s A-n-ok-o-po-ki-o-s Set-v-po-ki-o-s E-san-e-kot-i An-a-r-e-viz-e-o-s T-a-n-o-t-a-l-o-s Kar-n-it-v-s

La interpretazione sarebbe:

Dek, decem, dieci; o, ho; s, esse - essere; t, ed (radicale di edo - dar fuori - produrre - costituire - fare) - fatto; o, ho; v equivalente all'u, e all'o chiuso significante molto; t, ed - fatto, come sopra; i, avete; v, molto, come sopra.

K≋t, si legge kot, ciod, chiodo, presumendosi la preesistenza di un o dal complesso del significato delle prime due linee orizontali, e dalla esistenza della stessa parola nella linea settima; e (congiunzione); sas, saxum - sasso; o, ho; i, avete, e forse egli; o, ho; ik il suono derivato dal colpo di uno scalpello sopra una pietra, scultura - colpo; è (verbo); n rappresentante in, entro.

Tan-colpo - suono, voce stata usata nel nesso tanna della grande inscrizione di Perugia, opure ed-a-in, opure un, produce ha entro, opure uno; o, ho; t, ed, prodotto. o produce; a, ha; l, ul, ullus, qualche; ik, scultura; n, in, entro; o, ho; i, avete.

K, ci radicale del verbo greco  $ki\omega$  significante andare, e corrispondente al verbo latino eo; v, molto; it, coraggio, radicale della parola Italia, e presumibilmente derivata da i-t, i-ed, va produce; o, ho; s, esse, essere.

L, ul - ullus - qualche; ek, eco - fama: a, ha; t, ed - prodotto; o, ho: s, essere.

A, ha; n, un - uno; ok, oco; o, ho; po, bere, radicale di poculum, tazza da bere; ki, va da kiω come sopra; o, ho; s, essere. Set, sete; v, molto; po-ki-o-s, come sopra bere va ho essere.

È (verbo); san, sano; è (verbo); kod-ciod-chiodo; i, avete.

Tan - colpo - suono, opure ed-a-in, opure un, produce ha entro, opure uno; o, ho; t, ed - prodotto, o produce; a, ha; l, ul - ullus - qualche; o, ho; s, essere.

Kar, gar-gara; n, in; it, coraggio, come sopra; v, molto; s, essere. La interpretazione quindi giusta quanto sopra, e salva qualche possibile variante sarebbe:

Dieci ho essere fatto ho molto fatto avete molto. E in fatto dieci sono le verità espresse nelle dieci linee orizontali.

Chiodo e sasso ho avete ho scultura è entro Colpo ho produce ha qualche scultura entro ho avete Va molto coraggio ho essere
Qualche fama ha prodotto ho essere
Ha un oco ho a bere va ho essere
Sete molta a bere va ho essere
E sano è chiodo avete
Tristezza ha cosa vizio è ho essere
Colpo ho produce ha qualche ho essere
In gara coraggio molto essere.

#### ARTICOLO VI.

#### Delle tavole eugubine.

Le così dette tavole eugubine sono riferite sotto il numero 80 del *Corpo delle inscrizioni*, e sono rappresentate la prima nella tavola 7, e le altre nelle tavole successive: le più antiche sono quelle scritte da destra a sinistra, e sembra, che quelle scritte da sinistra a destra siano una imitazione delle prime, e in parte copiate da quelle.

La loro interpretazione fu già publicata, ma essendosi presentato a chi scrive questo lavoro un modo diverso di interpretare varj nessi di lettere di quelle tavole, opina, che sia ancora ignoto quanto in esse trovasi inciso, e che sia ben difficile lo scoprirlo per intero, molte essendo le difficoltà presentatesi, e occorrendo la previa redazione dei dizionarj proposti.

Non ostante il molto studio fattone è riescito di intendere soltanto alcuni nessi in modo dubio, e alcuni pochi in modo presumibilmente sicuro; di questi ultimi si passa a parlare, e da essi potranno gli studiosi conoscere la natura della lingua, in cui le tavole sono scritte.

1. Nella linea 5 della tavola 7 leggesi

VKDIFED: 81SIV: +V+AFED: IKVCINA:

L'analisi presentatasi di detti nessi di lettere, e la loro interpretazione, sempre ommessa per brevità la interpretazione data da altri, sarebbe

Oc in dialetto esprime ochj, ritenuto che il c di oc si pronuncia dolce; la lettera 8 equivale ad un o chiuso significante molto, sopra, opure alto; il significato di equale si attribuisce ad is desumendolo dal greco isos esprimente equale, opure simile; co in dialetto significa capo-testa-principio. Ciò stante la interpretazione dei quatro nessi sarebbe: Ochj cosa avete piede è cosa: molto equali avete ho: tutto ha piede è cosa: avete principio, fine ha.

Il nesso *ckriper* è ripetuto più volte nella stessa tavola, e nella linea 12 leggesi *ckripe* senza la *r* finale, per cui è interpreta-

bile ochj cosa avete piede è.

Quello 8isir è ripetuto anch'esso nella medesima tavola, e di più la linea 15 incomincia col nesso 8isesadi, che sembra potersi analizzare 8-is-c-s-az-i, molto equale è, essere del medesimo peso avete, stante che la parola greca azios significa del medesimo peso, del medesimo prezzo.

Detto nesso tetaper è ripetuto in detta tavola 7, e in altre: in quella 8 alla linea 13 leggesi: tete: ike fine, la cui analisi

sarebbe tvt-e: i-kv-fin-e, tutto è: avete principio, fine è.

Anche il nesso ikrfina trovasi ripetuto nella tavola 7, più nella 8, più con modificata la desinenza leggesi ikrfine nella tavola 8 come sopra; ikrfinea, avete principio fine piede ha nella tavola 7, alla linea 31; ikrfine, avete principio fine ho nella tavola 8 alla linea 20; e ikrfines, avete principio fine ho essere in detta tavola alle linea 21, e 22. Inoltre nel citato Glossario alla parola Iguvium, e nella tavola 18 sono riferite varie monete aventi la inscrizi a in fini, avete principio, fine avete: in alcune di esse la lettera finale è un segno, che non si saprebbe quale lettera possa essere, se non fosse a leggersi per un i.

2. La linea seconda della 7 tavola dice

**LEDNAIES: NVSNAES: NDECEDES: + DENNAES:** 

Questa linea si analizza, e interpreta

 $Pe-\grave{e}-re-in-a-i-\grave{e}-esse:pe-v-esse-in-a-\grave{e}-esse:pe-re-\grave{e}-ver-\grave{e}-esse:ed-re-\grave{e}-plan-\grave{e}-esse.$ 

Piede è cosa entro ha egli è essere : piede ho essere entro ha è essere : piede cosa è vero è essere : produce cosa è piano è essere.

3. Alla successiva linea 7 leggesi

**CONTRACT STATE ST** 

Questa si analizza, e si interpreta

 $Pe-v-esse-ver-\grave{e}-esse:ed-re-\grave{e}-plan-\grave{e}-esse:ed-re-\grave{e}-8-esse-i-8:kvm-i-a-8:8-\grave{e}-it-v;$  opure  $8-\grave{e}-i-ed-v.$ 

Piede ho essere vero è essere: prodotta cosa è piana è essere: prodotta cosa è molta essere avete molto: compagni egli ha molti: molto è coraggio ho, opure molto è avete produce ho.

Tressis nella successiva linea 14 è ripetuto, ma diviso tres: sis. Kvm si presume la radicale della parola latina comes - comitis significante compagno.

It radicale della parola greca iths significante temerario - audace - magnanimo - animoso; ma nel nesso seito si interpreta i-ed, avete produce.

I nessi Eerv8e, treplanu, kvEertv della linea 9 della tavola 8 appoggierebbero le interpretazioni sopra date ai nessi preEeres, pvsEeres, e treplanes, poichè si analizzano Eer-v-8-e, vero ho molto è; treplanu, ed-re-è-plan-v, produce cosa è piano ho; e kvEertv, k-v-Eer-ed-v, questo ho vero prodotto ho.

4. Alle linee 4, 13, e 22 della ridetta tavola 7, più alle linee 3, e 5 della tavola 8, non che alla linea 31 della tavola 11 leggesi BUICIBS: AJV+AJ

Questi due nessi si analizzano  $\Box a-ed-v-\Box a$ : 8-e-rin-e; va produce ho va: molto egli liscio è.

La voce *rin* si interpreta per *liscio*, avendosi in greco la parola *rinh* significante *lima*; un tale significato venne rilevato dalla inscrizione *Syringisliib* esistente sopra una pietra a Pavia.

In detta linea 13 della tavola 7 dopo i sucitati due nessi seguono quelli V+381MV1:V+38

Questi si analizzano, e si interpretano 8-e-ed-v: pvn-i-8-e-ed-v; molto è fatto ho: lavoro avete molto è fatto ho. La voce pvn si è letta per pon, e si è presunta la radicale della parola greca ponos significante lavoro - studio in italiano.

Nella tavola 8 alla linea 25 leggesi BMIGBS:VJV+AJ

Questi nessi si analizzano, e s'interpretano [a-ed-v-[v: 8-e-r-im-e; va produce ho vo: molto egli cosa bassa è. La voce im si è presunta la radicale della parola latina imus significante basso.

Nella tavola 11 alla linea 31 leggesi BUIGER: AGNAJ; l'analisi di Eatra sarebbe Ea-ed-re-a, va prodotta cosa ha.

E nella tavola 8 alla linea 19 leggesi *Prinvfatvs*, e alle linee 15, e 41 leggesi *Prinvfatv*; il primo di tali due nessi si

analizza pe-rin-v-La-ed-v-esse, piede liscio ho va produce ho essere, e il secondo si interpreta egualmente colla ommissione della parola essere.

5. La linea 16 della sudetta tavola 7 incomincia: : V + M V 2: A 1 V 2: V + 3 8: I N V 1

Puni: 8etv fu già interpretato lavoro avete, molto è produce, (opure prodotto) ho; il nesso svpa si analizza s-vp-a, essere ricco, opure ricchezza, ha, attribuendosi alla sillaba vp il significato di ricco, o ricchezza, tale essendo il significato della parola latina opes-opum; e il nesso svmtv si analizza svmt-v, spesa ho, derivandosi il nesso svmt dal verbo latino sumo, sumis, sumpsi, sumptum significante prendere, e anche spendere in italiano. Forse il significato di ricchezza è applicabile anche al nesso svper, se regge la interpretazione dei due nessi esistenti nella tavola 12 alla linea 19 G34V2:32GVN, i quali si analizzerebbero tur-esseè: esse-vp-è-re; incenso essere è: essere ricco, opure ricchezza, è cosa; il significato di tur per incenso si desume dal latino thus-thuris.

Il significato di ricchezza si attribuisce anche ai nessi pvplvper, e pvplvm esistenti entrambi nella tavola 8 alle linee 5, e 10; nella 5 leggesi : AA+V+: O31V41V4: V+138, questi si analizzano 8-è-i-ed-v: pe-vp-ul-v-pe-è-re: tut-a-esse; molto è avete produce ho: piede ricchezza qualche ho piede è cosa: tutto ha essere.

Nella 10 linea leggesi MVd38A: MVJ1V1: 3nV1, analizzabili pvn-è: pe-vp-ul-v-e-in: a-8-è-re-v-e-in; lavoro è: piede ricchezza qualche ho in egli: ha molto è cosa ho in egli.

6. Nella tavola 7 alla linea 4 leggesi : INVIIGEO : VNID: 21030 L'analisi di questi nessi sarebbe Oer-i-esse: fin-v: Oer-i-pvn-i; messe avete essere: fine ho: messe avete, lavoro avete. Il significato di messe si è rilevato dal greco Oeros significante calore, messe, e quello di pvn per lavoro si è già superiormente esposto al n. 4. Anche nella tavola 10 alla linea 10 i nessi Oeri Cinv sono a tradursi messe avete, fine ho.

In detta tavola 10 alla linea 21 leggesi il nesso puneveries, e questo porterebbe la interpretazione lavoro è, messe avete è essere. Nella tavola 8 alla linea 10 leggesi veries: ace8, e in questa il nesso ace8 si analizza av-e-8, uccelli è molti, per cui avrebbesi messe avete è essere: uccelli è molti, e forse desidera

è molto. Nella tavola 9 alla linea 16 leggesi Oeriiei, che si analizza Oer-i-ie-i, messe avete, voce di allegrezza avete, stante che in greco la voce ih è voce di allegrezza, o di mestizia.

7. Nella tavola 8 alla linea 33 leggesi :8V41A:38V1:V+34AX Questi nessi si analizzano Kar, cioè gar-è-ed-v: pe-v-8-è: a-pe-re-v-8; gara è prodotta ho: piede ho molto è: ha piede cosa ho molta.

Nella tavola 9 alla prima linea leggesi pvne: Karne; che si

analizzano pvn-e: Kar-in-e, lavoro è: gara entro è.

E in quella 11 alla linea 21 leggesi Karitv:  $\Box vke$ : che si analizzano Kar-i-ed-v:  $\Box vk$ -e, gara avete prodotta ho, opure produce ho: fuoco è; l'analisi di  $\Box vk$ e potrebbe essere invece fv-k-e, fuoco questo è.

8. Nelle sudetta tavola 8 alla linea 14 leggesi
ALIEKIVA B

Il primo nesso si analizza  $a \, \Box$ , cioè av-i-ek-ul-v-8-e; uccelli avete eco (rumore) qualche ho molto è; e il secondo si analizza av-i-ec-ul-a, uccelli avete eco qualche ha.

Nella successiva tavola 9 nelle linee 1, e 3 leggesi aliekate, che si analizza av-i-ec-a-ed-è, uccelli avete eco ha prodotto è.

9. Alla linea 9 della tavola 7 leggesi

#### SVLASVM+V: ADCIAVS+EN+V: LVNI8E+V:

Il nesso ar Liavstentv non è diviso sia in questa linea, sia nella precedente linea 3, ma nella successiva linea 26 è diviso in ar Lia: vstentv: e ciò stante si analizza a-re-Li-a: vst-e-in-ed-v; ha cosa forza ha: osta è entro produce ho. La traduzione di vi in forza si è desunta dal latina vis, e quella di ust in osta si è dedotta dal latino obstare. La interpretazione dell'intera linea 9, ritenuto il significato già dato agli altri nessi, sarebbe: Essere ricchezza ha: spesa ho: ha cosa forza ha: osta è entro produce ho: lavoro avete: molto è produce ho.

Nella linea 12 della stessa tavola 7, e in altri luoghi leggesi ar [iv: vstentv, e la traduzione di ar [iv sarebbe ha cosa forza ho.] Nella linea 43 della tavola 8, e in altri luoghi ar [iv: vstetv, che si traduce ha cosa forza ho: osta è produce ho.]

E nella tavola 8 alla linea 28 leggesi

MAPHIES: NEPAIA: 8EI+V: ADCIV: VS+EN+V:

I primi due nessi si analizzano mart-i-è-esse: pe-è-re-a-ia; testimonio avete è essere: piede è cosa ha clamore, opure voce, essendosi desunto il significato di testimonio dalla parola greca martys-martyros, e quello di voce, clamore, strepito dal greco ia. L'insieme di detti nessi sarebbe testimonio avete è essere: piede è cosa ha clamore: molto è avete produce ho: ha cosa forza ho: osta è entro produce ho. Ciò stante la prima parte della linea 32 della stessa tavola 8 giusta le interpretazioni già date ai nessi peraia: 8eitv: arcic: vstetv: prni: 8etv dice piede è cosa ha clamore: molto è avete produce ho: ha cosa forza ho: osta è produce ho: lavoro avete: molto è produce ho.

10. Nella linea 14 della tavola 10 leggesi : V+d38VMI3. Questo nesso si analizza Ein-r-8-c-re-ed-r, fine ho, molto è cosa prodotta ho.

Nella successiva linea 16 leggesi pene: 8erte, che si traduce lavoro è, molto è cosa prodotta ho.

11. A compire la interpretazione della 5 linea della tavola 7 manca quella del nesso MVIII. che si analizza esse-aev-u-e-in, essere tempo ho in cyli, presumendosi, che la sillaba el rappresenti la radicale della parola latina aevum significante tempo.

12. Colla unione di una parte delle suesposte interpretazioni si è raggiunta riguardo alla tavola 7 quella delle linee seguenti, cioè:

a) della intera linea 2: Pernaies: prsnaes: pre\(\text{Leres}: \text{treplanes}: Piede \(\delta\) cosa entro ha avete \(\delta\) essere: piede ho essere entro ha \(\delta\) essere: piede cosa \(\delta\) vero \(\delta\) essere: produce cosa \(\delta\) piano \(\delta\) essere;

b) del fine della 3 linea, e delle intere successive due linee 4, e 5: 8etv: ar Eigustentn:

Eatv La Berine: Beitc: Oeris: Linv: Oeripvni:

vkriper: 8isiv: tvtaper: ikv [ina: 8eitv: se [vm:

Molto è produce ho: ha cosa forza ha osta è entro produce ho: Va produce ho va: molto egli liscio è: molto è avete produce ho: messe avete essere: fine ho: messe avete lavoro avete:

Ochj cosa avete piede è cosa: molto eguali avete ho: tutto ha piede è cosa: avete principio fine ha: molto è avete produce ho:

essere tempo ho in egli;

c) della intera linea 7: Pvs eres: treplanes: tre8si8: kumia8: 8eitv: Piede ho essere vero è essere: produce cosa è piano è essere: prodotta cosa è molta, essere avete molto: compagni egli ha molti: molto è avete produce ho;

d) della intera linea 15: 8isesadi: vkriper: 8isiv: tvtaper: ikv Lina: Molto eguale è essere del medesimo peso avete: ochj

cosa avete piede è cosa; molto eguali avete ho: tutto ha piede è cosa; avete principio fine ha;

e) della intera linea 22:  $\Box atv \Box a$ : 8erine: 8etv: Øeri:  $\Box inv$ : Øeri: pvni: Va produce ho va: molto è liscio è: molto è prodotto ho: messe avete: fine ho: messe avete: lavoro avete.

#### ARTICOLO VII.

La inscrizione sulla lamina affissa al lampadario di Cortona riferita al n. 1050 del *Corpo delle inscrizioni*, e nella relativa tavola 35, è la seguente:

### N O 4 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O 1 H M O

Nella prima linea in fine si suppone la mancanza di una lettera, e in fine alla seconda linea vedesi la mancanza di parte della lettera C, per quanto sembra, presentando la forma della parte inferiore del C esistente nella stessa linea nel nesso  $m \leqslant c fil$ . La presunzione della preesistenza di un C ha fatto nascere l'idea, che preesistesse pure un C anche in fine della prima linea. La lettera M in questa inscrizione si opina rappresentare la sola lettera S, comunque in alcune antiche inscrizioni vedonsi usate ambedue le lettere, e quindi la presunzione di una differenza sulla natura, sul valore, o sulla pronuncia delle due lettere: in questa inscrizione si riscontra tre volte la lettera M, e non usata la forma S.

Ciò premesso si espone la conseguita interpretazione.

Oapna; la lettera O si ritiene rappresentare un t, la radicale di tego, coprire, e quindi te-ha-pe-in-ha, coperto (nascosto) ha piede entro ha, cioè sta nascosto, ciò che si avrebbe anche in talpa, tana, tarlo, topo, e in questa inscrizione si opina, che si siano voluto indicare le piattole dette in latino blattae, e in volgare scarafaggi.

 $Lv \leq nic$ :  $lv \leq -in-ic$ , luce entro colpisce, essendo ic la radicale di colpo derivata dal suono causato dallo scalpello battuto contro una pietra.

 $In \leq c \leq il$ :  $in - \leq -c \leq il$ , in so covile, nel loro covile.

Aolic: ha-ed-ul-ic, ha produce qualche colpo, e forse ha-ed-ul-i-ce, ha produce qualche avete questo.

\$alon: saltn, saltano.

Gli scarafaggi la luce entro colpisce entro il loro covile, ha produce qualche colpo, saltano, opure ha produce qualche avete questi saltano.

La interpretazione sopra data fa conoscere la causa, per cui prima dell'èra cristiana gli antichi sacerdoti introdussero nei luoghi di religione, e presso i sepoleri l'uso dei lumi, quella cioè di tenerne lontani gli animali, che evitano la luce, costume conservato, sebene dimenticata la causa, e fatto divenire fonte di devozione, e di lucro a vantaggio dei sacerdoti. La inscrizione del lampadario di Cortona è una prova, che allora la scrittura era una scienza ignota al publico, e riservata fra essi sacerdoti, per cui potevano, senza tema di essere compresi, esporre in iscritto al publico ciò che volevano.

#### ARTICOLO VIII.

#### La grande inscrizione di Perugia.

Molte, ma molte difficoltà presenta la inscrizione in cippo di Perugia, comunque, per quanto è sembrato, fu scritta in modo esatto sebene tanto antica. Il molto studio di essa non ha fruttato la intera sua interpretazione, ma soltanto quella di alcuni brani, e di alcuni nessi di lettere, i quali potranno far conoscere la natura della lingua, e giovare ad altri per conseguirne la intera, e giusta, od almeno presumibile interpretazione, ritenuto che quanto si passa ad esporre, potrebbe anche essere errato, o soggetto a varianti. Nel Corpo delle inscrizioni è riferita al n. 1914.

Si premette, che la parte maggiore si ritiene affatto staccata dalla parte minore laterale, sebene abbia una correlazione colla maggiore, e che si opina essere stato quel monumento eretto in occasione della costruzione di un nuovo cemeterio.

Incomincia col nesso di lettere ·+AIVI, e dicesi nesso, poichè spesso è il complesso di più voci. Daprima si è presentata la

analisi è-vol-a-ed, è volo ha prodotto, ma si è presentata altresì quella è-v-ul-a-ed, è ho qualche ha prodotto, opure produce, avendo ritenuto essere ul la radicale di ullus-qualche, e rappresentare il t la voce ed radicale del verbo edo-produrre.

Segue il nesso ANNA+, che si analizza tan-in-a, ha in tan, e forse da in tan, cioè il battente, la verga, con cui si batteva sopra una lastra metallica, come usavano gli antichi sacerdoti per chiamare il popolo, od altri.

Ciò stante i primi due nessi esprimerebbero evola la tanna, cioè si suona, si chiama col mezzo del suono.

IV#39AI, che leggesi larexul, e si analizza lar-è-ce-csse-v-ul, lare è questo essere ho qualche, non sembrando preferibile in questa inscrizione la traduzione di lar in ul-a-re, qualche ha cosa, opure ul-ò-a-re, qualche da molto cosa, espressione quest'ultima, con cui probabilmente si sarà in origine espresso, o chiamato un lare. La interpretazione di lar per lare si attribuisce anche alla sillaba lar esistente nelle linee 8, e 11.

La seconda linea incomincia  $\cdot M+VAJJ+AJJMA$ , amefacrlautn, che si analizza  $am-\dot{e}-fac-re-lavt-in$ , intorno è faci cosa in lode, vale a dire in lode splendono attorno delle faci. La radicale am per intorno si ha anche nelle parole amplesso, fama, lambire, lampada, pampino, e un tale significato è attribuibile alla sillaba am anche nelle linee 5 di questa parte, e 15 della parte laterale della inscrizione.  $Fa \rightarrow per faci$  sembra la più probabile, ma potrebbe darsi, che si dovesse interpretare  $fa-\sqrt{-re}$ , parlan queste cose. Lavtn colla preposizione in posposta, come anticamente usavasi, non lascia dubia la sua interpretazione in lode.

Segue il nesso MANIONET, il quale si legge anche nella successiva linea 9, ma per la sua interpretazione non è necessaria la lettera M, essendo scritta senza di essa in modo non dubio nelle linee 6, 13, 16, 19, 20, e nella linea 16 della inscrizione laterale. Esso si presenta analizzabile fel-oin-ha. La voce Oin sarebbe analizzabile O-i-in, morto avete entro, e corrispondente a tale analisi sarebbe la parola greca oin, oinos significante in latino acervus, cumulus, e quindi quei mucchi, quelle prominenze, che si chiamano tumuli. La voce fel presenta i significati 1.º di f-è-ul, alto è qualche, avendo talora la f il valore, e il significato di un o chiuso; 2.º di marmo dandone motivo i nomi delle città

di Feltre, e di Bologna già detta in latino Felsina, e più ancora il tedesco Fels corrispondente a rupe, rocca; e 3.º di fo-è-ul, vuoto è qualche, cioè fossa, cavità, avello è qualche, e la stessa parola avello si presenta come derivata da a-fel-ul-o, ha fossa, cavità qualche qualche ho. Premesso quanto sopra, sembra che FelOina sia traducibile fel-Oin-a, avelli tumuli ha, e conseguentemente cemeterio: che ove trovasi felOina alla traduzione di cemeterio è ad aggiungersi re-esse, cosa essere; e che alla voce fel è ad applicarsi il significato di avello, opure fossa è qualche anche nelle inscrizioni citate negli articoli della sezione prima sui nessi lavt, petr, til. vp. 8ast, e nelle inscrizioni seguenti.

- 1. MVIBA AINA: ON In rozza olla riferita al n. 115 C. ins., che si traduce ul-te, qualche morto; an-i-a, compianto egli ha: fel-v-re-esse, avello ho cosa essere.
- 2. IPAINA · VER In urna sepolerale riferita al n. 573 C. ins., che si traduce fel. arello: an-ia-re-i, compianto lamento cosa avete, opure an-i-a-re-i, compianto egli ha cosa avete.
- 3. NAOGAN. BIMA NEET In vaso fittile riferita al n. 573 bis C. ins., che si traduce fel, avello: an-i-è, compianto egli è, opure avete è; lar-O-a-ul, qualche da morto lare, opure ul-a-re-O-a-ul, qualche ha cosa da morto qualche.
- 4. MINER ENVA In urna rozza riferita al n. 1393 C. ins., che si traduce a-v-ul-è, ha ho qualche è; fel-i-re-esse, avello avete cosa essere, opure avello egli cosa essere.
- 5. AINER In coperchio di urna riferita al n. 1501 C. ins., che si traduce  $\acute{o}$ -a-esse-ed-i, molto ha essere fatto avete; fel-i-a, avello egli ha.

Al nesso Feloma segue quello OBJBJZMANV8AAJ+MB Questo è divisibile nelle tre parti estla a8vna; sleleo. Del nesso a8vna si presenta certa l'analisi a-8-v-in-a-re-esse, ha molto ho entro ha cosa essere, interpretazione applicabile anche agli altri nessi a8vn, a8vna, a8vne, a8vna esistenti nelle linee 11, 17, 23 della parte maggiore della inscrizione, e nelle linee 13, e 16 della parte laterale, colle varianti portate dalle diverse desinenze, per cui a8vn dice ha molto ho entro, a8vna ha molto ho entro ha, a8vne

ha molto ho entro è. La interpretazione di molto data alla lettera 8 è derivata dallo studio complessivo di tanti nessi aventi una tale lettera. È ad indagarsi però se il nesso A8vn sia invece ad interpretarsi a-8-vn, ha molto uno, cioè è molto unito.

Il nesso e\$tla sembra analizzabile è-re-esse-ed-ul-a, è cosa essere fatta (costrutta, terminata) qualche ha, e quello sleleO si può analizzare ex-ul-è-leO, fuori qualche è dimenticato se alla voce leO fosse applicabile il significato di dimenticato desunto dal greco lhOh significante dimenticanza, oblivione, e dal greco lhOargew-dimenticarsi. Sembra però preferibile la analisi esse-ul-è-ul-è-O, essere qualche è qualche è morto. Se in luogo di Feloina\$ e\$tla si deve leggere FelOina \$e\$tla, in tale caso la \$. e quindi il significato cosa essere, è ad aggiungersi a e\$tla.

Indi segue il nesso VAA)

#### +EXAN8VM/EPI

Questo sembra potersi dividere nelle tre parti carv, te \*an,  $8v \le leri$ . Carv a primo aspetto sembra dire car-v, caro ho, indi ce-a-re-v, questo ha cosa ho, e di poi car-v, gara ho. Te \*an, ed-e-ce-esse-a-in, costrutto (opure produce) è questo essere ha entro.  $8v \le leri$ , 8-v-re-esse-ler-i, molti ho cosa essere ornamenti avete. Il significato di ornamenti attribuito alla voce ler è stato desunto dalla sua analisi ul-è-re, qualche è cosa, e dalla parola greca lhros corrispondente a cosa da nulla, inezie, e dalla parola latina leria-galanterie.

Poi il nesso MIB+MM2B+, del quale non si è trovata la soluzione. Forse coi due nessi  $+esn \le +ei \le$  si è voluto indicare luoghi coperti, come portici, tettoje, atrj, sacelli, cappelle, stante che entrambi, o uno di essi possono indicare luoghi coperti, potendosi analizzare il primo te-esse-in-re-esse, coperto essere entro cosa essere, e il secondo te-i-re-esse, coperti avete cosa essere, ma entrambi, o uno di essi potrebbe esprimere invece una idea di costruzione, di produzione, poichè il t potrebbe essere interpretato per ed, produce, prodotto, costruisce, costrutto.

A quanto sopra succede la 5 linea in un solo nesso:

Questa si trova di dividerla in cinque parti:  $ra \le ne \le -ipa - am - ahen - naper$ .

Il nesso ra€ne€ si analizza ur-a-re-esse-in-è-re-esse, da abbru-

ciare cosa essere entro è cosa essere, cioè braciere, o luogo da abbruciare i cadaveri, e se fosse da interpretarsi ur-a, abbrucia ha esprimerebbe abbruciato ha cosa essere entro è cosa essere, che cioè contiene cosa abbruciata, urne. Sembra poi, che con questo nesso, e cogli ultimi due sopra detti siasi voluto indicare tre cose appartenenti a quel cemeterio.

Il nesso *ipa* dice *i-pe-a*, avete da piede, cioè inoltre, e il significato sostanzialmente si presenterebbe lo stesso, se l'a fosse da interpretarsi per ha, verbo: la data interpretazione è attribuibile anche alla voce *ipa* incominciante al fine della 3 linea della parte laterale.

Am significa intorno, come si è detto sulla seconda linea.

Ahen si interpreta per haben, cioè hanno, e si opina altretanto riguardo all'ahen incominciante col fine della linea 23.

Naper si analizza in-a-pe-è-re, da entro piede è cosa, cioè che è cosa da avere entro, come sarebbero le casse mortuarie, i sarcofagi, gli avelli, e quindi reputasi, che il nesso naper esprima avelli in questa linea, e in quelle 15, 16, e 24.

Le successive tre linee 6, 7, ed 8 non hanno alcun segno di divisione, e trovasi di dividerle come segue: xii - felOina - Ovra 4 - ara 4 - cem - ulm - lescul - vci - enesci - epltvlarv.

Xii si legge cii, essendosi rilevato in altre inscrizioni etrusche, che la lettera X non è un t, ma che equivale ad un c. Soltanto in via dubia si espone la interpretazione ce-i-i, questo egli avete, opure questo arete egli, e quella altretanto dubia ci-i, qui avete. Ristudiando questa voce è sorta l'idea, che rappresenti il significato del verbo latino cico, o cio, corrispondente al greco kinew, significanti muovere, promovere.

FelOina già tradotto per cemeterio nella seconda linea.

ovra si analizza Ovr-a-re-esse, da incenso cosa essere, cioè turiboli, desumendosi dal latino thus significante incenso; sostanzialmente direbbe lo stesso se fosse a tradursi Ovr-a-re-esse, incenso ha cosa essere: un eguale significato sembra attribuibile al Ovra della linea 20.

Ara≰, ar-a-re-esse, da are cosa essere, opure are ha cosa essere. Pera€, per-a-re-esse, da pere, cioè sacchi, borse, bulle, cosa essere, opure pere ha cosa essere, essendosi desunto il significato di pere dal greco phra, e dal latino pera: sembra. che siansi

volute indicare quelle bulle usate dagli Etruschi, come vedesi averne una le due statue disegnate nelle tavole 43, e 44 dei monumenti per la storia del Micali, e una nella tavola 15 del saggio di lingua etrusca del Lanzi.

Cem, cemi, pianta erbacea, e forse i cipressi, o il pinus cembra. Vlm. olmi, albero noto.

Lescul, ul-escul, qualche esculo; in latino scrivesi aesculus, ed esculus, corrispondente in italiano ad ischio, o eschio, albero ghiandifero.

\*vci si interpreta per socj nel significato di uomini conviventi insieme, e probabilmente sacerdoti conviventi fra loro pel culto della religione di quei tempi: questo nesso ha lo stesso significato nelle linee 2, e 11 della parte laterale della inscrizione, e si opina costituito dalle voci ce-esse-oc-i, questi essere ochj avete, che cioè stanno uniti, ed agiscono d'accordo, come i due ochj di un animale.

Enesci: non si è trovata la soluzione sicura di un tale nesso, e si suppone, che possa esprimere la idea di chiusi, o vincolati, regolatori, moderatori, ospitalieri, appartenenti al luogo, dedicati alla custodia del cemeterio, o del tempio, od altra diversa idea applicabile a socj: l'idea di chiusi sarebbe venuta dal dividere tutte le lettere, le quali divise esprimerebbero è-entro-è-esserequesti-avete, e quella di vincolati, moderatori, regolatori dal supporre, che la sillaba en di enesci possa essere radicale della parola greca henia significante freno. Tali osservazioni si estendono anche alle altre parole enesci ripetute nella inscrizione.

Del nesso epitularu non si è trovata una soluzione persuadente, e si espongono varie delle interpretazioni presentatesi: 1.° è-pe-ul-ed-v-ul-a-re-v, è piede qualche costituito ho qualche ha cosa ho; 2.° è-pe-ul-ed-v-lar-v, è piede qualche costituito ho lare ho; 3.° è pal-ed-v-lar-v, è palese (manifesto) costituito ho lare ho; 4.° è-pal-ed-v-ul-a-re-v, è manifesto costituito ho qualche ha cosa ho; 5.° è-pe-ul-ed-vlaru, è piede qualche costituito olario; 6.° epoliunt ularu, (i socj) adornano l'olario.

Le prime otto linee a un dipresso esprimerebbero quindi Evola il battente; lare, opure qualche da molto cosa, è questo essere ho qualche; intorno sono faci in lode; cemeterio cosa essere; è cosa essere costrutto qualche ha; molto ho entro ha cosa essere; essere qualche è qualche è morto; questo ha cosa ho, costrutto è questo

essere ha entro, molti ho essere ornamenti avete; portici, sacelli, urne, inoltre intorno sono avelli. Promove egli il cemeterio turiboli, are, bulle, cemi, olmi, qualche esculo, socj regolatori, è piede qualche costituito ho lare ho, opure adornano l'olario.

Del rimanente della inscrizione principale, e della inscrizione laterale si è ottenuta soltanto la interpretazione di varj nessi, e

si passa ad esporre quella di alcuni di essi.

Incomincia la linea 9 col nesso IMBAVA, che si interpreta a-v-ul-è-re-esse-i, ha ho qualche è cosa essere arete. A questo segue Feloina già interpretato per cemeterio cosa essere, e indi il nesso IMBADAAN\$4A divisibile nelle due parti ar\*nal-clen\$i.

La parte ar\*nal sembra analizzabile ar\*-in-a-ul, e questa capovolta direbbe qualche da entro principe essere, opure arca essere, secondo che si sarà inteso di esprimere chi scrisse, avendo ciò suggerito il greco ar\*un significante principe, e il latino arca. Se si deve leggere FelOina \*ar\*nal, alla suesposta interpretazione di ar\*nal è a premettersi cosa essere.

Il nesso clen i dividendolo lettera per lettera direbbe ce-ul-e-in-re-esse-i, questo qualche è entro cosa essere arete, e conforme-mente a questa interpretazione il nesso clen della linea 12 direbbe questo qualche è entro; e se clen i fosse a dividersi in colen-re-esse-i, direbbe adorano, colticano, pregano cosa essere avete.

La linea 11 è costituita per la massima parte dal nesso MBNV8AMJAOGAJJIJB8

Un tale nesso si trova di dividerlo nei tre nessi 8elic - larOal\(\xi\) - a8rne\(\xi\): il primo presenta l'analisi 8-è-ul-ic, molto è qualche scultura, desumendosi il significato di ic dal suono causato dai colpi di scalpello sulle pietre. LarOal\(\xi\), qualche da morto lare cosa essere giusta la interpretazione sopra data a larOal. A8rne\(\xi\), ha molto ho entro è cosa essere, opure ha molto unito è essere, giusta quella data ad a8rna\(\xi\) nella linea 3.

La linea 12 è costituita dal nesso BONVANVONEND

Questo è a dividersi nei tre nessi clen -  $Ovn \lor - vloe$ . Il nesso clen direbbe ce-ul-è-in, questo qualche è entro, e forse potrebbe rappresentare colen in significato come sopra di coltivano, adorano, pregano. I nessi tvnc - vlte si interpretano tanti altri, usandosi in alcuni dialetti italiani tanc, e tunc entrambi col c dolce per tanti, e olter per altri; anche al nesso  $Ovn \lor vlOl$  esistente

parte nella linea 19, e parte nella 20 della inscrizione laterale sarebbe applicabile la interpretazione di tanti altri colla aggiunta in fine della 1, cioè ul - qualche.

In fine alla linea 14 leggesi VZAM, che si analizza mas-v, nicchia, opure nicchie - ho, e a tale interpretazione concorrono sia l'analisi di mas, è-in-a-esse, è entro ha essere, sia la parola milanese masnin, così chiamati quei vani triangolari fatti nei muri a indizio di proprietà nei muri, vani veduti anche di forma non triangolare, ma a guisa di nicchie bislunghe colla parte superiore terminante a punta, o con linea curva.

Il significato di nicchia, opure nicchie è applicabile anche al masv, che incomincia la linea 17. Questo è susseguito dal nesso AMINDA, che si analizza ac-nin-a, e statua, opure statue, ha, avendo la voce latina ac il significato della congiunzione e, ed essendo già stata interpretata la voce nin per statua, imagine nella inscrizione 23 del Corpo delle inscrizioni esistente sopra statuetta di bronzo. Ciò stante i nessi masv-acnina direbbero nicchie ho, e statue ha, e forse nicchia ho, e statua ha.

Nella linea 19 leggesi il nesso anatam, che presenta la interpretazione sat-e-in-e, sazio egli, opure è, entro è, cioè compito, finito, terminato egli, opure è, entro è. Detta interpretazione sembra applicabile anche al \(\frac{1}{2}\) atena, che leggesi in principio della inscrizione laterale, salva la variazione portata dall'e finale in ha.

L'ultimo nesso della inscrizione maggiore è 3MV+V3ABJUNIO

La interpretazione presentatasi sarebbe ce-i, ce-in, ul,  $\exists$  (supposto un b) è-pe, a-re-è, vt-v $\leq$ -è, questo avete, in questo qualche è piede ha cosa è, come uso è.

La parte laterale della inscrizione incomincia coi nessi Feloina \$\frac{1}{4}atena \pmivci enesci ipa IOBMAJBAM. Il nesso \$\frac{1}{2}pelaneOi\$ ha fatto sorgere la idea, che possa riferirsi alla antica città di Spello (Hispellum) poco lontana da Perugia, e sia analizzabile \$\frac{1}{2}pel-a-in-\hat{2}-O-i, da Spello entro \hat{e} morti avete, per cui la inscrizione incomincierebbe col dire: Il cemeterio compito i socj regolatori, e inoltre i morti di Spello. Nelle successive linee 5, e 6 il nesso

 $\forall$ MVVV8

IOJ31MA3 sarebbe interpretabile 8-v-ul-vm- $\psi$ -fa-spel-O-i, molto ho qualche intorno ci parla Spello morti avete. Se reggesse

la data interpretazione vi corrisponderebbe quella del nesso

ANVOMATVONE incominciante al fine della 22 linea della inscrizione maggiore, sia interpretandolo \*pel-Ovta-re-esse-cuna, di Spello tutta cosa essere cuna, cioè stirpe, luogo di nascita, abitazione, sia interpretandolo Spel-O-v-ed-a-re-esse-cuna, Spello morti ho costituito ha cosa essere cuna.

La linea 7 è costituita del nesso †M∃IO∃N∃¶, che si può analizzare ren-e-O-i-è-re-esse-ed, derivanti dal Reno morti avete è cosa essere prodotti, vale a dire che in quel cemeterio erano collocati anche i morti Bolognesi, essendo il Reno qui citato il fiume, che scorre nei campi Bolognesi.

Nella successiva linea 9 leggesi Envido. Stante la precedente interpretazione data al nesso Reneoi è sorta la idea, che siasi voluto indicare la città di Luni, o Luna oggidì Sarzana confinante colla Toscana col dire ac-i-lune, e avete Luni, cioè e avete gli abitanti di Luni oltre quelli come sopra di Spello, e del Reno.

## ARTICOLO IX.

# Il carme degli Arvali.

Il carme degli Arvali è riferito nel Corpo delle inscrizioni sotto il n. 2692, ed è il seguente:

[E]NOSLASESIVVATEENOSLASESIVVATENEVELVAERVEMARMASIUSIUCVRREREINPLEORES MEVELVERVEMARMAR [SI] MSI MCVR REREI MPLEORISNEVEL VERVEMARMARSERSI MCVRRERE INPLEORISSATVREVREREMARSLIMEN .... ESTABERBERSATVREVFEREMARSLIMENSALL CONCTOSSEMVNISALTERNEIADVOCAPITCONCTOSSIMVNISALTERNIPADVOCAPIT | [COM-CT]OSENOSMARMORIVVATOENOSMARMORIVVATOENOSMAMORIVVATOTRIVMPETRIVMPE STABERBERSATVRFVREREMARSLIMENSALLSTABERBER | [SEM]VNISALTERNEIADVOCAPIT TRIVMPETRIVM | [PETRI]VMPE

Indi è esposto il modo, in cui viene letto giusta gli autori ivi citati, ed è il seguente:

- 1. Enos lases invate, enos lases invate, enos lases invate.
- Neve luae rue, Marma, sins incurrere in pleores. Neve lue rue, Marmar, sers incurrere in pleoris. Neve lue rue, Marmar, sins incurrere in pleoris.
- Satur fu, fere Mars. Limen sali. Sta. Berber. Satur fu, fere Mars. Limen sali. Sta Berber. Satur fu, fere Mars. Limen sali. Sta Berber.
  - 4. Semunis alternei advocapit conctos. Semunis alternei advocapit conctos.

Semunis altern[ei] advocapit conctos.

- 5. Enos, Marmor, invato. Enos, Marmor, invato. Enos, Marmor, invato.
  - 6. Triumpe. Triumpe. Triumpe. Triumpe.

Nello studio di detto carme sono emerse varie osservazioni, per le quali si opina di leggerlo in parte diversamente dal modo suesposto, e conseguentemente anche di interpretarlo diversamente.

La incisione si reputa materialmente imperfetta pei seguenti motivi:

- 1. Vedesi ommessa la linea orizontale delle A di lases, di iuvate, di arma, e in altri luoghi.
- 2. Leggesi VELVAERVEM nella prima volta, e manca l'A nelle due ripetizioni, per cui una tale ommissione si reputa un errore.
- 3. Nella prima volta leggesi ARMASINS, e nelle due ripetizioni leggesi ARMAR con un'R di più, ed una tale R si opina erronea.
- 4. Nella prima e terza volta leggesi SINS, e nella seconda SERS, ma ritiensi per errore.
- 5. Nella prima volta leggesi PLEORES, e nelle altre due PLEORIS: per questi due modi resta incerto quale dei due sia il giusto, ma ciò non osta al risultato di una eguale interpretazione.
- 6. Leggesi FVRERE nella prima, e terza volta, e ritiensi erroneamente inciso FVFERE colla F in luogo della R nella seconda volta.
- 7. Nella prima volta leggesi ... EST, cioè SALEST, e nelle due ripetizioni leggesi SALLST in luogo di SALEST con manifesta la erronea ommissione nella incisione delle due linee orizontali superiori, per le quali la seconda L diventerebbe un' E.
- 8. Nelle prime due volte leggesi SEMVNIS, e nella terza SIMVMIS probabilmente per l'errore dell'incisore col non avere aggiunte alla linea verticale le tre linee orizontali, per le quali sarebbe risultata un' E anche nella terza volta.
- 9. Leggesi ALTERNEI nei primi due luoghi, e ALTERNIP nel terzo, mentre è presumibile, che doveva scriversi in un solo dei due modi, non presentandosi motivo di fare altramente.
- 10. La imperfezione scorgesi anche nel nesso MARMOR così scritto nelle prime due volte, e MAMOR senza la prima R nella terza volta, essendo presumibile, che doveva esser scritto in un solo dei due modi tutte tre le volte, non presentandosi motivo nemeno per esso di dover supporre diversamente.

Ciò premesso, la prima parte del carme si legge come segue: Enos lases iuvate. Enos lases iuvate. Enos lases iuvate.

Ne velu a eruem arma sins incurrere in pleores.

Ne velu a eruem arma sins incurrere in pleores.

Ne velu a eruem arma sins incurrere in pleores.

Satur furere mares, limen sal est a berber.

Satur furere mares, limen sal est a berber.

Satur furere mares, limen sal est a berber.

e si interpreta

Noi o lari ajutate, opure giovateci o lari,

affinchè dal fodero non tiriamo fuori le armi per non incorrere in pianti;

abbastanza infuriarono gli uomini; il confine salvo è dai colpi.

La interpretazione ora data si appoggierebbe alle osservazioni seguenti, ritenuto senz'altro per manifesto il significato di noi attribuito a enos, di lari a lases, e di giovate a iuvate.

La particella latina ne significa affinchè non in italiano.

La parola velum significa velo, involucro da coprire, e quindi anche fodero.

A sarebbe la preposizione dell'ablativo velu posposta al nome giusta l'antico uso.

Eruem sarebbe persona prima plurale del verbo eruo significante tirar fuori, e rappresenterebbe eruimus, tiriamo fuori.

Arma, armorum in latino corrisponde ad armi in italiano.

Sins si analizza s-in-s, cioè esse-in-esse coll'in negativo, per cui significa essere non essere, e conseguentemente a ciò lo si è tradotto in italiano per non.

Currere corrisponde a correre.

In preposizione.

Pleores ha la radicale comune con ploro-piangere, analizzandosi pleores pi-ul-e-or-è-esse, pi voce di lamento in ispecie dei pulcini, qualche egli bocca è essere, e ploro pi-ul-or-o, lamento qualche bocca ho.

Satur in latino significa sazio, bastante in italiano, e in questo caso opinasi usato avverbialmente, cioè abbastanza.

Furere tempo passato del verbo furo-infuriare, e quindi infuriarono.

Mars si è ritenuto per mares - uomini, plurale di mas, che in origine sarà stato detto mares, indi mars, e indi mas per una più presta pronuncia.

Limen, sentiero, ed anche confine, dicendosi comunemente in limine di una cosa per esprimere al termine, al confine di una cosa.

Sal è la radicale di salvus - salvo.

Est, è del verbo essere.

A preposizione dell'ablativo.

Berber si presume verber - verga - colpo, stante l'uso talvolta di un b per un v, o viceversa, e additandolo l'uso di berbex per vervex.

Riguardo al rimanente del carme, sebene sia certa la interpretazione di advocapit conctos per chiamerà tutti, nullameno non si è raggiunta una interpretazione abbastanza sicura, e si espone come dubia la lezione presentatasi.

Esse-è-mvn-i-esse, altern-e-i-advocapit-conctos.

Enos-è-in-arm-ho-re-iuvato.

Ter-i-um-pe-è.

Essere è avviso avete essere, l'uno l'altro è avete chiamerà tutti.

Noi è entro armi ho cosa giovato, cioè noi armati gioverà, opure siamo giovati.

Tre avete intorno piede è.

La lettera s molte volte rappresenta il significato di esse-essere.  $\dot{E}$  persona del verbo essere.

Mun leggesi per mon-auviso, quale radicale del verbo moneo-auvisare: ma potrebbe essere invece e-in-un, è entro uno, cioè d'accordo, e in tale caso l'interpretazione sarebbe essere è è entro uno avete essere, cioè essere è è d'accordo avete essere.

I significa avete.

Altern radicale di alternus significante l'uno dopo l'altro, scambievole, a vicenda.

Advocapit per advocabit sarà stato forse il modo primario di pronunciarlo.

Conctos corrisponde a cunctos - tutti.

Enos anticamente usato per nos-noi.

M, la m lettera non primitiva rappresentante una vocale susseguita dalla lettera n, e in questo caso si opina, che rappresenti le lettere e-in, cioè è entro.

Arm per arma - armi coll'ultima a elisa dal successivo o.

O rappresentante il verbo ho.

R rappresentante la sillaba re radicale di res, cosa.

Iuvato corrisponde a giovato, e forse a gioverà.

Tr per ter-tre: i, avete: um significante attorno, unito, opure u-e-in, ho in egli: pe esprime piede è.

Le suesposte lezioni, e interpretazioni facilmente potranno essere migliorate con varianti, od in parte confermate con commenti: la interpretazione del nesso trivmpe riceve appoggio dallo stesso carme, poichè appunto sarebbero tre le circostanze ivi espresse, per le quali si invocava di non tirar fuori le armi dal fodero, la prima cioè, che il confine era salvo dai colpi, la seconda che venendo dato l'avviso, opure che essendo d'accordo, l'un l'altro chiamerà tutti, e la terza che sono già armati.

#### ARTICOLO X.

Inscrizioni sopra terre cotte ritrovate a Calvatone, ed esistenti nel Museo patrio di Mantova.

1. In detto Museo esiste un mattoncino cuneiforme pensile stato trovato a Calvatone nella provincia di Cremona, alto centimetri 13, largo centimetri 5 nella parte superiore, e centimetri 7 nella parte inferiore, grosso centimetri 4, e millimetri 2 nella parte superiore, e 5 al più nella parte inferiore: nella parte superiore ha un foro nella grossezza, evidentemente costrutto al fine di tenerlo pensile, e ondulante mediante filo. Nel Bollettino di corrispondenza archeologica dell'anno 1846 alla pagina 26 si accenna la esistenza di altri simili monumenti con eguale inscrizione.

Sopra detta terra cotta evvi stampata in rilievo la inscrizione

A/T IOC VSFI XITE

Questa inscrizione si presenta traducibile nei modi seguenti:

I. a-ut-iocus-fixi-te; ha come giuoco fissai te;

II. a-v-ed-i-o-ce-v-esse-fo-i-ce-esse-i-ed-e; ha ho costrutto, va ho questo ho essere, foro avete questo essere avete costituito è.

III. Le ultime sei lettere possono anche interpretarsi fix-i-ed-e; fisso va produce è, opure fo-i-ce-esse-i-ed-e, foro avete questo essere va produce è, cioè ondula.

Detto monumento va ad essere importante, perchè fa conoscere come i sacerdoti d'allora si valessero di oggetti di tale sorta nei loro tempj a spese dei credenti, che non intendevano quanto era scritto sopra essi, e perchè dalla analisi della inscrizione si ha manifesta la costituzione delle parole nel modo sinora esposto, risultando in ispecie sicuri il valore del verbo ha nella lettera a, il valore del verbo va nell'i di iocus, e l'analisi completa della stessa parola iocus.

2. Altro mattoncino cuneiforme pensile, consimile al sudescritto, in poca parte mancante superiormente, ma in modo, che è rimasto quasi intero il foro per appenderlo. Questo ha stampata in

rilievo la inscrizione

#### I·M·R MARS

La prima lettera, cioè l'i rappresenta il verbo va, opure quello avete; la lettera m è interpretabile è entro; la r presumesi rappresentare la parola res-cosa; la m di mars si analizza i-in, va entro; a, ha; r, res-cosa; s, essere: conseguentemente la inscrizione si interpreta va è entro cosa, va entro ha cosa essere.

- 3. Frammento di altro mattoncino cunciforme, consimile ai suindicati, consistente nella metà inferiore, e quindi mancante la parte, in cui è a presumersi esistesse il foro per tenerlo pensile. Questo ha stampata in rilievo la inscrizione  $I \cdot IMATH$ . La lettera H si opina rappresentare un o chiuso significante sopra: la T rappresenta la voce fo significante buco, foro; A, ha; M, è-in; I avete; I, va. Conseguentemente la inscrizione si interpreta sopra buco ha è entro avete. Va.
- 4. Una lucerna pensile, ciò desumendosi dalle tre equidistanti prominenze con foro esistenti nella parte superiore della lucerna stessa, giachè è manifesto, che i tre fori furono costruiti all'oggetto di farvi passare dei fili per tenerla appesa. Nella parte inferiore ha stampata in rilievo la inscrizione SATVRNIMI, la quale si analizza S, esse; A, ha; T, ed; VR radicale di uro bruciare; NIN, statua, o imagine, come in altre inscrizioni; I, avete. Conseguentemente detta inscrizione si interpreta essere ha produce brucia, statua (opure imagine) avete. Questa lucerna quindi sarebbe una prova, che sino da quei tempi, per lo meno anteriori all'èra cristiana, era stato introdotto l'uso di accendere lumi ad onore

delle supposte divinità, o celebrità rappresentate da statue, o da imagini. Detta inscrizione si presenta anche interpretabile esse-a-tur-nin-i, essere ha incenso, statua (imagine) avete.

- 5. Lucerna non pensile colla inscrizione CRESCES, analizzabile ce-ur-e-esse-ce-e-esse, questo brucia è essere questo è essere.
- 6. Altra colla inscrizione FIRMI interpretabile fo-i-re (opure ur) -e-in-i, fuoco avete cosa (opure brucia) è entro avete.
- 7. Altra colla inscrizione FORTIS analizzabile fo-re-ed-i-esse, fuoco cosa prodotto avete essere. Potrebbe però la r rappresentare invece la sillaba ur brucia, e l'i potrebbe rappresentare egli.
- 8. Altra colla inscrizione NERI analizzabile in-e-ur-i, entro è brucia avete, e forse in (negativo) -e-re-i, non è cosa avete, se si volle esprimere, che la lucerna indicava esservi un morto, uno, che ha cessato di vivere.
- 9. Altra colla inscrizione OCTAVI analizzabile o-ce-tav-i, ho questo sepoltura avete. La interpretazione di tav per sepoltura è stata suggerita dal greco tapos significante sepoltura, e confermata dalla sua analisi te-a-v, coperto ha sopra, opure te-a-fo, coperta ha fossa.
- 10. Altra colla inscrizione VIBIANI, la quale si presenta interpretabile v-i- $\dot{e}$ -pe-i-an-i, molto avete  $\dot{e}$  piede egli compianto avete, salve le varianti, che fossero applicabili ai tre i coll'attribuire agli stessi il significato di egli, opure di avete. Altra interpretazione più ammissibile sarebbe quella v-i- $\dot{e}$ -pe-lu-a-in-i, molto avete  $\dot{e}$  piede luce ha entro avete, essendo sorta l'idea, che il secondo i rappresenti la lettera l, come in bianco corrispondente alla parola francese blanc, la cui l esprimente lu-luce fu permutata in i in italiano.
- 11. Nell'orlo di un frammento di bacino rustico è stampata la inscrizione ME·SEVERI. La interpretazione presentatasi sarebbe *I-in-e. Esse-e-v-e-re-i. In egli è. Essere è aqua è cosa avete;* se cioè vi è entro cosa, questa è aqua, essendosi applicato al V il suono dell'o aperto, e il significato di aqua già esposto nella parte prima di questo libro.
- 12. Sopra coperchio di terra cotta, della circonferenza indicata dal diametro di circa 10 centimetri, e ad uso di coprire un vasetto, trovasi stampata in rilievo la inscrizione VAST [6] O). Opi-

nandosi che la lettera smarrita fosse un's, opure un'R si è conseguita la interpretazione ce-o-esse (opure re) -te-8-a-v, questo ho essere (opure cosa) copre molto ha ho, e forse copre molto ha sopra.

#### ARTICOLO XI.

#### Inscrizione bilingue di Pavia.

Nella città di Pavia sulla via Strada Nuova nel punto formante angolo col vicolo della Zecca esisteva una pietra di marmo rosso, sulla quale leggevasi

#### SYRINGISL B NOMINE ETRVSCVS

Detta inscrizione su riserita erroneamente tanto nel libro Memorie istoriche di Pavia, e suo territorio di Siro Severino Capsoni, quanto nel libro Sulle antiche lapidi Ticinesi di Pier Vittorio Aldini stampato in Pavia nel 1831, perchè in entrambi l'ultimo I della prima linea è eguale ai primi due i della stessa linea, mentre in satto manisestamente è più alto di detti due primi i, per cui rappresenta due i, e quindi è a leggersi Syringisliib; e perchè in detto libro dell'Aldini prima della lettera L vedesi aggiunto un punto, il quale esiste bensì, ma non per effetto di scultura, e presenta invece una scabrosità casuale in una situazione non apposita, come sarebbe alla metà del vano fra le lettere.

Due epoche sonosi presentate nell'esaminare detta inscrizione, quella cioè, in cui fu incisa la prima linea, e quella, in cui furono incise le altre due linee sottoposte, essendo sembrati diversi i colori naturali delle lettere, e diverse le forme dei caratteri, per cui ritiensi, che molto antica sia la prima linea, e che le altre due linee, sebene anch'esse antiche, siano di un'epoca posteriore, nella quale non s'intendeva più cosa fosse scritto su quella pietra, ed esistendo molto spazio al di sotto, come usavasi nella presumibile vista di aggiungere in seguito altre massime, o leggi, siano state scolpite le due parole Nomine Etruscus significanti di fama

Etrusco, probabilmente nella supposizione, che quella prima linea fosse il nome di un etrusco.

La inscrizione Syringisliib si analizza s-y-rin-g-i-s-liib, cioè esse-y-rin-ed-ce-i-esse-liib.

La lettera s rappresenta la parola esse, cioè essere.

L'y come l'o chiuso, significa molto.

La voce rin significa limato, liscio, stante che in greco rinh corrisponde a lima, e rinew a limare.

Il g è una lettera composta non primitiva costituita delle lettere d-c, significanti in questo caso ed-c, produce questo, e un tale significato viene confermato dal verbo latino gigno significante generare, produrre, poichè facendo genui nel tempo passato dimostra, che l'idea di produrre è espressa dalla sola lettera g.

I equivale ad avete.

S vale essere, come sopra.

Liib ha ricordato da prima il verbo tedesco lieben - amare, per cui erasi presentata in complesso la interpretazione essere molto pulito produce questo avete essere caro; ma considerando che il greco leibw corrisponde al latino libo, e che entrambi significano spargere, versare, scorrere, si è presentata l'analisi di liib, ul-i-i-è-pe, qualche va avete è piede, e ne è derivata la persuasione, che con detta inscrizione si è voluto esprimere essere molto liscio produce questo avete essere qualche va avete è piede: potrebbero però i due i avere entrambi il significato di va, opure uno di essi avere il significato di egli, o quello di avete, ma almeno uno dei due i ha il significato di va.

#### ARTICOLO XII.

#### Interpretazione di due inscrizioni mistiche.

In un amuleto esistente nel Museo Malaspina di Pavia leggesi:



La lettera  $\psi$  si opina rappresentare la lettera greca  $\psi$ , che pronunciasi ps, e la si ritiene tale essendo di forma greca anche le lettere  $\Lambda$ , M, N,  $\Pi$ , T della medesima inscrizione. Detta lettera  $\psi$  si ritiene non rappresentare la lettera etrusca  $\psi$  equivalente ad un'x, o alle lettere ch, perchè non vi corrisponderebbero dette lettere  $\Lambda$ , M, N,  $\Pi$ , T, la cui forma in etrusco sarebbe 1, 1, opure 1, opure

Ciò premesso la prima linea della inscrizione si interpreta i-pe-esse-a-fa-ed-a-in-ed-a-ul-a-i-e-m-a-pe-i-e, cioè avete piede essere ha parla, prodotto ha entro, produce ha qualche, ha avete è, in egli ha piede avete è. La seconda linea è una ripetizione della prima. Nella terza linea per la ommissione della prima lettera a sinistra si ha il significato delle lettere rimanenti loro attribuito nella prima linea, e così di seguito ommettendo le lettere ad una ad una sino all'ultima si ha il significato sopraesposto di quelle, che di mano in mano rimangono.

La lettera m come si è osservato altrove, è una lettera composta, e in questo caso opinasi che rappresenti e-in, in egli.

La lettera  $\Gamma$  si è interpretata per fa - parla, ma potrebbe darsi, che si dovesse interpretare per fa del verbo fare, opure per fe - fede, opure per fo - fuoco.

Nel lessico latino di Egidio Forcellini altra volta citato è esposto sotto la lettera A il nesso di lettere abracadabra: questo in luogo di avere diminuite ad una ad una le lettere incominciando a sinistra, come in detto amuleto, le ha diminuite a destra pure ad una ad una, e ordinate come segue:

abracadabra
abracadabr
abracadab
abracada
abracad
abracad
abraca
abrac
abrac
abrac
abra

Questo nesso di lettere si interpreta a-e-pe-re-a-ce-a-ed-a-è-pe-re-a, vale a dire ha è piede cosa ha questo ha produce ha è piede cosa ha. Levando l'ultima lettera a destra resta il significato delle rimanenti sino alla prima a sinistra, la quale rimanendo sola conserva il suo significato di ha.

La lettera b, come si è osservato nella prima parte, cioè negli studj sulla lingua umana, è una lettera composta, la quale in questo nesso si ritiene abbia il significato di è piede in ambi i luoghi.

#### SEZIONE QUINTA

#### Sulla fotografia delle inscrizioni.

Lo studio delle antiche inscrizioni ha fatto conoscere, che non di raro sono stampate con errori anche nelle edizioni fatte con lusso, perchè differiscono fra loro le varie stampe, o differiscono in confronto dei monumenti originali, sia per diversità di lettere, sia per diversità di distanze fra esse, sia per non essere precisa la loro posizione riguardo agli oggetti, od alle persone, a cui si riferiscono. Tali differenze importano una difficoltà, e talora la impossibilità a riuscire alla loro intelligenza, e nel tempo stesso l'avversione di studiarle per non consumare infruttuosamente tempo e fatica: d'altronde è difficile il sapere dove al presente si trovino alcuni originali per osservarli, e spesso è difficile il poter recarsi dove si trovano.

Per la intelligenza di dette inscrizioni giova non di raro la presenza del monumento, potendo rappresentare idee relative a quanto ivi è scritto; inoltre bisogna contemplarli più e più volte in diversi tempi, accadendo spesso di penetrare nei segreti dopo la contemplazione di più anni. Il penetrare in tali segreti talora è impossibile senza l'avere veduti i monumenti, od almeno una fedele rappresentanza di essi; le incisioni non suppliscono, nè a quelli, nè a questa, od almeno non lasciano tranquillo l'animo di chi le studia pel difetto surimarcato della inesattezza, o non sicurezza delle incisioni, e della stampa. Di più talvolta conviene avere sott'occhio una serie di monumenti del medesimo genere, od aventi una qualche relazione qualunque, sia di forme, di figure, di inscrizioni, di lettere, di epoca, o di altro.

Stante la invenzione della fotografia, per mezzo della quale si può avere una fedele imitazione di un oggetto, e stante detto

bisogno di avere sott'occhio i monumenti, o una fedele copia di essi, è venuta l'idea, che ciascun Municipio, o publico Stabilimento avente uno, o più antichi monumenti con iscrizione non latina, ma più antica, o non intesa, ne facia eseguire una diligente fotografia per distribuirne un esemplare a quei Municipi, o publici stabilimenti, dai quali venisse mandata la fotografia di altro dei monumenti suaccennati. In tale modo ogni città, o publico stabilimento col dispensare la fotografia dei proprj monumenti otterrebbe una raccolta di fotografie di tutti, o di buona parte degli altri monumenti, e forse anche di qualche monumento sin ora non stampato. Così avvenendo, gli studiosi coll'avere sott'occhio le precise inscrizioni, e gli oggetti rappresentati, potrebbero ricevere quella impressione, che non di raro serve a comprendere quanto si è voluto esprimere colla scrittura, ritenuto essere in generale erronea la opinione, che le parole scritte siano i nomi dei defunti, dei fabricatori, degli artisti, degli artefici, o delle persone rappresentate nei monumenti stessi.

Attivando detto progetto i Municipi, o i publici Stabilimenti otterrebbero non solo il vantaggio di avere una raccolta di fotografie di monumenti, ma potrebbero conseguire anche quello di ottenere la spiegazione dei propri, e renderne così centuplicato il valore. E a tale fine dovrebbero essere fatte eseguire almeno varie centinaja di esemplari, onde ne rimanessero anche per chi ne volesse fare acquisto per studiarli, o per farne conseguire una raccolta al proprio paese, ritenuto, che fra detti monumenti sono a comprendersi anche quelli, che esistessero nelle chiese, nelle publiche vie, od altrove.

Prima di incominciare le fotografie dovrebbero essere prestabilite le norme da seguirsi in ogni luogo, onde conseguirne ovunque una raccolta uniforme, utile, e comoda, e non un ammasso di carte irregolari.

Varie sono le grandezze dei monumenti, e delle lettere, per cui alcuni monumenti possono essere fotografati al naturale, e questo modo per quanto è possibile, è a preferirsi; ma altri, conviene, siano fotografati più in piccolo attesa la loro ampiezza, ed altri più in grande, onde possano essere più facilmente comprese le cose disegnate, le minute scritture, e le scritture dubie per imprecisioni, guasti sofferti, od altre cause. Ciò stante sarebbero a

stabilirsi almeno quattro grandezze esterne delle carte fotografiche pel più comodo loro uso, e per la più facile loro conservazione in libri, in quadri, o altramente. Sembrerebbe, che per le fotografie più piccole potrebbe essere stabilita la lunghezza di centimetri ventidue colla larghezza di centimetri quattordici, per altre la lunghezza di centimetri ventoto colla larghezza di centimetri venti, per altre la lunghezza di centimetri trentaquattro colla larghezza di centimetri ventiquattro, e per le più grandi la lunghezza di centimetri quaranta colla larghezza di centimetri ventotto, non escluso che possano occorrere, o convenire anche maggiori dimensioni.

Ogni fotografia potrebbe essere sopra carta, la quale abbia altretanta carta bianca alla sua sinistra, se ciò fosse agevole, onde, volendo, la carta stessa possa essere cucita ad altre per farne un libro, o per servire nella costituzione di un quadro, o per servire di coperta, sia alla fotografia stessa, sia alla attigua, o per farvi sopra qualche annotazione, o per altro uso, rimanendo libero di tagliarla a chi la ritenesse superflua. Sicome il numero delle fotografie andrà ad essere rilevante, così per evitare la confusione, o la dispersione di qualcuna di esse, potrebbe rendersi applicabile l'idea di ridurle come sopra in libri, o altramente unite in modo da renderne agevole la loro conservazione, e il loro studio: e sicome fra i modi vi sarebbe quello di tenerle in un così detto Album, e quello di tenerle unite a libro come sopra, così per un tale caso le fotografie non dovrebbero avere al di dietro alcuna lettera, o marca qualsiasi, onde toccando l'attigua fotografia non avesse ad alterarla, e collocandone una per pagina, come modo più semplice, non vi sia il bisogno di frammettere una carta bianca, onde una fotografia non abbia a danneggiare l'altra.

A scoprire il segreto delle antiche iscrizioni può influire qualsiasi circostanza, che riguarda il monumento, e quindi può giovare l'avere sott' occhio la loro grandezza. La fotografia sinora, per quanto credesi, non ha messo in uso la segnatura della altezza, e della larghezza delle cose fotografate. Nel 1863 però un esperimento sulla altezza, e sulla larghezza dell'oggetto fotografato fu eseguito all'insaputa del fotografo nella fotografia del ritratto di chi scrive questo articolo.

Per effettuare detta segnatura, contemporaneamente alla fotografia dell'oggetto, dovrebbero essere fatte delle aste in legno, o in metallo aventi le misure esterne suindicate, o quelle che venissero adottate, e tali aste, cioè asticelle, che nelle fotografie devono figurare come due linee parallele, dovrebbero contenere le lettere, di cui in appresso, ed avere marcati in rilievo con punti i centimetri dalla parte dell'oggetto fotografato. Una di dette aste dovrebbe essere collocata orizontalmente sotto l'oggetto da fotografarsi, e l'altra dovrebbe essere collocata verticalmente alla sinistra dell'oggetto da fotografarsi, e perpendicolarmente alla detta linea orizontale, in modo che alla parte inferiore sinistra il punto costituente il principio del primo centimetro dell'asta verticale sia anche il principio del primo centimetro dell'asta orizontale.

La linea orizontale dovrebbe trovarsi di regola immediatamente sotto il monumento, o non lontana dallo stesso, poichè partendo le misure dall'angolo delle due linee, riescirebbe più agevole il concepimento delle dimensioni del monumento, e in ogni caso più facile il calcolo, che se ne volesse fare.

Detta asta verticale sarà collocata in modo, che i punti indicanti i centimetri siano distanti dal termine sinistro della carta almeno tre centimetri, e quella orizontale sia collocata in modo, che i punti indicanti i centimetri siano distanti anche essi almeno tre centimetri dal fine inferiore della carta, poichè due centimetri almeno occorrerebbero per il margine della carta, e uno costituirebbe lo spazio, in cui debbono essere fotografate le parole relative al monumento, come in appresso.

Dalle aste come sopra disposte, l'una al lato sinistro, e l'altra sotto il monumento, si avrebbe nella fotografia la indicazione della quantità di centimetri dell'altezza, e della larghezza del monumento, quand'anche per effetto della fotografia venissero accresciute, o diminuite le materiali dimensioni del monumento, e dei centimetri; se la segnatura a centimetri non riesce chiara sarebbero ad usarsi le aste a decimetri.

I centimetri sarebbero ad indicarsi con punti in rilievo a diritta dell'asta verticale, e con punti sopra l'asta orizontale: i decimetri sarebbero ad indicarsi colla aggiunta di un secondo punto pure in rilievo alla sinistra dell'asta verticale retro al primo punto, e colla aggiunta di un secondo punto sotto l'asta orizontale in corrispondenza, e sotto al primo punto, di maniera che un solo punto indicherebbe il centimetro, e i due punti indicherebbero i decimetri: se occorresse, o convenisse di segnare i metri, questi potrebbero essere indicati da una lineetta in luogo dei due punti indicanti il decimetro: e a maggiore chiarezza nelle aste a centimetri potrebbe essere applicato il secondo punto al decimo centimetro, e in quelle a decimetri essere sostituita la lineetta ai due punti del decimo decimetro, incominciando a computarli dall'angolo inferiore formato dalle due linee, poichè così si vedrebbe a colpo d'occhio la quantità dei centimetri, e dei decimetri senza bisogno di numerarli tutti ad uno ad uno.

Come si disse, le misure avrebbero principio dal punto dell'angolo inferiore sinistro costituito dall'incrociamento delle due linee, e non farebbe difetto se le due linee non finissero a intero metro, decimetro, o centimetro. Se il monumento, che fosse collocato nel mezzo, non occupasse tutta la larghezza, o tutta l'altezza delle linee misuratrici, ciò non porterà difetto, potendosene rilevare egualmente le misure a vista, o mediante compasso sulla stessa fotografia: ma gli oggetti fotografati, quanto più saranno vicini alle linee misuratrici, sarà meglio per la maggiore facilità di comprenderne le misure.

Nell'asta verticale dovrebbero essere scritte in una sola linea, ed occorrendo in due, in caratteri comuni a stampa, e semplici senza alcun ornamento, l'anno, in cui viene fatta la fotografia, il territorio, e la città, o il paese, in cui esiste il monumento, il luogo in cui è esposto, o conservato, e il numero della fotografia di cui in appresso, come sarebbe: 1869. Italia. Milano. Museo . . . . . 2, 1869. Francia. Parigi. Museo . . . . . 7. Nell'asta orizontale dovrebbero essere scritti in caratteri come sopra il nome dell'oggetto fotografato, cioè se vaso, tazza, lucerna, statua, lapide, specchio, pittura, od altro, e la materia, di cui è costituito, cioè se terra cotta, marmo, ferro, bronzo, rame, piombo, argento, oro, o quale altra materia, come sarebbe Vaso. Terra-cotta. I dati suindicati dovrebbero essere scritti nella lingua del paese, in cui si trova il monumento, e al di sotto, o al di sopra essere ripetuti in latino, o in italiano, o in francese; se esistessero in Italia sarebbero a ripetersi in francese, e se fossero in francese sarebbero a ripetersi in latino.

La fotografia di un monumento dovrà rappresentare il monumento nella sua interezza, potendo recar luce anche qualche lieve circostanza in apparenza di nessun valore: conseguentemente quand'anche si trattasse di una semplice inscrizione, è a fotografarsi l'intero marmo, sebene molta parte di esso sia vuota, avendosi argomento di ritenere, che alcune primitive inscrizioni contenessero qualche legge, o qualche massima, che venisse lasciato vuoto lo spazio per incidervene sopra altre in avvenire, e che lo spazio vuoto in alcune fu poi occupato da posteriori inscrizioni.

Riguardo ai monumenti aventi più faciate, o di forma sferica, o fotografabili soltanto in più parti in causa della estensione della larghezza, o della altezza, o di entrambe, saranno a farsi le fotografie delle varie parti sulla medesima carta in quanto fosse combinabile, o altramente in più carte, in modo però che si scorga la correlazione fra esse. A ciò indicare si presenterebbe opportuno il collocare sopra il monumento un filo alla metà circa verticale. od orizontale del monumento se fosse a fotografarsi in due sole parti, e più fili se fosse a fotografarsi in più di due parti: tali fili risulterebbero anch'essi fotografati; il primo filo indicherebbe il punto, in cui arriva la prima parte dell'oggetto fotografato, e il principio della seconda parte, e così il secondo filo indicherebbe il termine della seconda parte, e il principio della terza parte, per cui occorrendo più di due fili ne comparirebbero due nelle parti di mezzo, e uno solo nella prima, e nell'ultima parte, a meno che il monumento per la sua rotondità, o per altra circostanza non lasciasse certezza sul principio della inscrizione, poichè in tale caso anche la prima e l'ultima parte dovrebbero avere il filo ad ambi i lati con alcune delle lettere delle parti attigue, precedente e susseguente. I detti fili per la loro sottigliezza non impedirebbero la completa lettura, poichè, restando fotografate le parti attigue al filo, il lettore vedrebbe nella prima parte le lettere, o la lettera, o la parte di lettera, o il vano, con cui deve incominciare la seconda parte, e nella seconda parte vedrebbe le lettere, o la lettera, o la parte di lettera, o il vano, con cui termina la prima parte, e incomincia la seconda. In detto caso di divisione in più parti sarebbero a fotografarsi al di sopra di ciascuna parte le parole Parte 1., Parte 2., o quella che fosse.

Rispetto ai monumenti imperfetti, o in parte guasti in modo

da lasciar sperare la loro interpretazione, sarebbe a farsi oltre la fotografia generale anche la fotografia speciale della parte al momento non leggibile, sia in forma più grande, sia col ritrarla alquanto dall'insù all'ingiù, o viceversa, o inclinata da un lato, o inclinata dall'altro lato, o in varj di tali modi a seconda delle circostanze, poichè con tali diverse fotografie forse si potrebbe giungere ad una lettura giusta, o approssimativa.

Superiormente si è proposta la fotografia limitatamente ai monumenti riguardanti inscrizioni non latine, ma più antiche; sarebbe però desiderabile anche di quelle latine, o greche sinora non intese, sicome sarebbero il canto degli Arvali, ed altre. Compite le suaccennate fotografie sarebbe a studiarsi se, e di quali medaglie, e monete antiche con inscrizioni non intese sarebbe ad attivarsi il progetto di eseguirne le fotografie. Per queste però sarebbe suggerito, che previamente i musei si scambiassero i relativi elenchi, onde non fare dei duplicati infruttuosamente, o con poco vantaggio,

Le proposte fotografie, qualunque sia la loro grandezza, dovrebbero essere accompagnate, ciascuna separatamente, da un foglio a stampa di quattro pagine, e queste della dimensione di centimetri ventidue di altezza, e quattordici di larghezza, nel quale fosse descritto il monumento fotografato, e la sua storia nei più minuti particolari colla esposizione delle circostanze qualsiansi relative allo stesso, e quindi indicate le sue dimensioni, la sua denominazione, cosa rappresenti, la materia, di cui sosse costituito, il suo colore, e se fosse di pietra, la qualità della pietra, il monte da cui presumibilmente fu tolta, più detagliatamente il luogo, in cui ora si trova, e dove fu trovato, o sia stato daprima, l'epoca del suo rinvenimento, o altramente da quanto tempo sia noto, giachè potrebbe giovare anche il conoscere l'origine del monumento stesso, o il conoscere d'onde siano derivate le materie, di cui è composto, essendosi veduti in luogo lontano fuori d'Italia dei monumenti di una materia cotta affatto diversa da quella in Italia, sebene portanti una inscrizione eguale a quella di monumenti italiani, per cui si è ritenuto, che siano stati fabricati fuori d'Italia. Inoltre sarebbero ad esporsi le interpretazioni date, e ad indicarsi i libri, in cui furono publicati, o qualcuno dei libri stessi: più potrebbe essere indicato il nome, il cognome, e il luogo del

fotografo, se questo lo volesse, ma tali indicazioni, come non necessarie, non dovrebbero far parte delle fotografie.

Si disse un foglio per esprimere l'idea di una carta avente quattro sole pagine, poichè queste in generale basteranno pel rispettivo monumento fotografato, e abbisognandone di più potranno essere accresciute di quattro in quattro, onde volendo possano essere ridotte a libri, o contenere la rispettiva fotografia, o esserne momentaneamente unita quella data serie, che interessasse allo studioso. La prima linea di detti fogli dovrebbe essere eguale a quella scritta verticalmente sulla fotografia come 1869. Francia. Parigi. Museo... 7, la seconda linea dovrebbe essere eguale a quella orizontale della stessa fotografia, come Lucerna. Terra-cotta, e indi dovrebbe succedere in caratteri comuni la inscrizione fotografata: in tale modo sarebbe facile sia il rinvenire la fotografia, sia il farne degli elenchi sotto quei rapporti, che allo studioso potessero interessare. Detti fogli accompagnatori dovrebbero essere scritti nella lingua del paese, in cui esistono i monumenti fotografati con separata, o unita la loro traduzione in francese, o pure in italiano; per quelli esistenti in Francia la loro traduzione potrebbe essere in italiano, e viceversa per quelli esistenti in Italia la loro traduzione potrebbe essere in francese: dette traduzioni sarebbero a farsi in fogli separati, se le quattro pagine del foglio non bastassero per la stampa nelle due lingue.

Si è detto, che le accennate aste verticali, e orizontali dovrebbero avere marcati in rilievo i centimetri, e i decimetri, ma al fine di non dover fare tante aste, quanti sono i monumenti, dovrebbero essere fatte in modo da introdurre, o farvi soprastare delle lettere mobili in rilievo, onde potessero essere usate quelle lettere, che occorrono a formare le parole da fotografarsi come sopra nelle aste verticali, e orizontali, lettere, che dovrebbero sporgere al pari dei centimetri, e dei decimetri dell'asta quanto possa bastare, perchè gli uni, e le altre emergano chiari: in tale modo le aste colla semplice mutazione delle lettere potrebbero servire per eseguire tutte le fotografie portate dalle dimensioni delle aste stesse, e con un'asta più larga, o con una seconda asta potrebbero essere espresse altre parole, o in più lingue.

Quanto si è superiormente esposto, non esclude che possono essere suggeriti dei miglioramenti, o delle varianti più applicabili,

sicome sarebbe la fotografia a colori, semprechè però fosse per opera delle macchine e non per l'opera diretta dell'uomo. Potrebbe anche essere talora consigliato il previo lavamento del monumento con aqua pura mediante spugna, onde la fotografia riesca meglio, e più esatta, ma sarebbe ad escludersi in modo assoluto 1.º la tintura delle lettere, 2.º la pulitura con fregagioni mediante spazzuole a peli duri, dovendosi usare soltanto spazzuole a lunghi peli molto flessibili, è dovendosi limitare il pulimento al levamento delle tele di ragno, e al levamento della polvere non assimilata al monumento, o non aggregata al monumento stesso; 3.º il ristauramento delle rotture, o delle alterazioni, essendo facile che avvenga errore reale, od apparente, e occorrendo non poco studio per rilevare se una supposta alterazione lo sia di fatto, e molto meno se lo sia per intero.

Da una delle città capitali di Europa, e in ispecie da Parigi, o da Berlino potrebbe partire la iniziativa della effettuazione del suaccennato progetto della raccolta delle fotografie delle antiche inscrizioni. Sembrerebbe opportuna la costituzione di una Commissione, la quale facesse eseguire i quattro modelli delle proposte aste a centimetri, e i quattro delle aste a decimetri colle lettere mobili, e i modelli a dopie linee per le fotografie, che ne abbisognassero per le indicazioni in due lingue; indi facesse eseguire alcune fotografie nelle quattro dimensioni, onde esaminarne il risultato, e procedere a quei miglioramenti, che dalla esperienza fossero suggeriti; poscia stabilisse le norme da osservarsi nella città capitale, e in tutti gli altri luoghi per eseguire le fotografie, onde averle uniformi. Ciò fatto dovrebbe comunicare ad altra città capitale una copia delle norme adottabili insieme ad un esemplare delle otto diverse fotografie, e delle otto diverse aste coll'invito di prenderle ad esame, e indi di comunicarle quei miglioramenti, che venissero reputati opportuni per qualsiasi rapporto.

Esaurite dette pratiche, e ottenuta una evasione qualunque, la Commissione dovrebbe stabilire definitivamente le norme, e le aste da usarsi, far stampare le norme stesse, e far eseguire le fotografie di alcuni monumenti; poscia spedire alle città capitali degli stati varj esemplari delle norme suaccennate, varj modelli delle otto aste, e un esemplare delle otto fotografie, onde venis-

sero stabilite delle Commissioni, che curassero l'esecuzione del progetto, e onde avvenissero fra le Commissioni stesse quelle comunicazioni, che occorressero a detto scopo.

Fra le norme sarebbe suggerita quella, che ogni publico stabilimento, ed ogni privato notificasse alla Commissione della rispettiva città capitale la esistenza dei monumenti con inscrizione posseduti, indicasse le loro dimensioni, e dichiarasse se intenda di far eseguire le fotografie degli stessi, o se preferisca, che siano fatte da un fotografo della Commissione. La collezione di non pochi monumenti in alcune città, e nei musei suggerisce, almeno pel più facile loro rinvenimento, che ogni città, o museo facesse segnare con un numero progressivo le proprie fotografie con un ordine qualsiasi, o senza alcun ordine, senza riguardo alle dimensioni, poichè lo prestabilire un dato ordine impedirebbe di publicare per le prime le più importanti, o potrebbero in seguito essere scoperti, od acquistati altri monumenti; il numero dovrebbe essere apposto, quand'anche vi fosse un solo monumento in un dato paese, poichè in seguito ne potrebbe essere scoperto, od acquistato qualche altro.

L'incarico ai fotografi eletti dalla rispettiva Commissione potrebbe convenire per la esattezza, ed uniformità delle fotografie, per la minore spesa, poichè dalla Commissione, o dai fotografi potrebbero essere proveduti all'ingrosso la carta, gli istrumenti, e quant'altro occorresse, e potrebbe essere prefisso dalla Commissione il giro da farsi ai varj luoghi, e stabilire la spesa minima per ogni fotografia secondo la sua dimensione, e secondo il numero degli esemplari di ciascuna, onde facilitare l'esecuzione del progetto, e l'eventuale loro acquisto da parte dei publici stabilimenti, o dei privati, ritenuto già che prima del loro pagamento debbano essere riconosciute per bene eseguite.

Sarebbe a stabilirsi la massima, che quelli, i quali ricevono una, o più fotografie di monumenti diversi, dovrebbero corrispondere colla trasmissione di altretanti esemplari di quelle di altretanti dei propri monumenti, sia ai publici stabilimenti, sia ai privati, in quanto avessero un numero di monumenti corrispondente a quello ricevuto, non presentandosi ammissibile in generale la idea, che uno stabilimento dovesse dare un esemplare di molte fotografie in contracambio di alcune poche, perchè ciò potrebbe

riescire gravoso, ed essere di ostacolo alla effettuazione del progetto: in ogni modo però ne occorreranno facilmente varie centinaja di esemplari, poichè dovrebbe essere lecito ai publici Stabilimenti di dimandare contro pagamento le fotografie non contracambiate con altre, ed essere eguale il prezzo di ciascuna secondo la loro grandezza presso tutti i publici Stabilimenti, libero già l'aumento del prezzo verso quelli, che ne cercassero l'acquisto per una speculazione commerciale.

La publicazione dell'elenco dei monumenti di ciascuna città, o paese, fosse anche uno solo, e la successiva publicazione dell'elenco delle fatte fotografie, e del loro prezzo, faranno conoscere quali fotografie rimangano a farsi, e potranno servire di norma ai publici Stabilimenti, e ai privati a fare la dimanda di quelle fotografie, che loro mancassero, o pure soltanto di quelle di una data serie: dette publicazioni potrebbero essere fatte anche dai giornali non scientifici, risguardando ciò l'interesse generale di varie Nazioni, e in ispecie dell'Italia.

Allo scopo di diminuire le spese, e di evitare l'accumulamento di inutili fotografie sarebbe ad evitarsi la ripetizione delle fotografie di quei monumenti, che fossero eguali ad altri esemplari esistenti presso altri stabilimenti, poichè a modo di esempio vi sono delle lucerne aventi la medesima inscrizione, e anche affatto simili fra loro in ogni rapporto, ritenuto che sarebbero a fotografarsi i monumenti sebene aventi un'eguale inscrizione, quando per materia, per emblemi, per ornati, o altramente fossero diversi.

Le spese relative alla esecuzione di detto progetto sarebbero a sostenersi in tutto, o in parte dai Governi, dalle Provincie, dai Comuni, dai Publici stabilimenti, dai privati a seconda delle circostanze.

# PARTE TERZA

### Studj sulla ortografia italiana.

La lingua italiana, come ogni altra lingua, essendo una emanazione della natura, e non dell'artificio dell'uomo, deve avere delle regole comuni a tutte le lingue, essendo tutte derivanti dall'uomo, e deve averne di proprie ad essa lingua italiana, senza escludere per altro, che alcune regole, sebene non comuni a tutte le lingue, possono essere comuni, o ad una data serie, od a varie di esse.

Il fatto, che anche i più illetterati parlano esatto il loro dialetto prestamente, e con sicurezza, esprimendo in modo giusto le loro idee, e le loro sensazioni anche le più minute, persuade della inscienza dell' uomo nella formazione, e nell'apprendimento del proprio dialetto, vale a dire della propria lingua, a tutto ciò portato dalla forza della natura, senza per altro escludere, che alla formazione di alcune poche parole possa essere concorsa la intelligenza, o l'opera dell'uomo.

Qualunque sieno le cause, per le quali si introdussero degli errori di ortografia nelle scritture italiane, è di fatto, che ora nella lingua italiana si scrive, e si stampa con molti errori di ortografia, e che riguardo a non pochi di essi basta l'avvertirli per riconoscerli.

Quella lingua, colla quale debbono essere trattati tutti i rapporti sociali di una Nazione, debb'essere determinata, chiara, e facile: che tali requisiti siano necessarj, o quanto meno possano essere molto utili, è una verità così manifesta da non abbisognare di adduzione di prove. I celebri Vincenzo Monti colla sua Proposta di correzioni, ed aggiunte al Vocabolario della Crusca stampata in Milano nell'anno 1828, e Giovanni Gherardini colla sua Lessigrafia italiana stampata in Milano nel 1843, opere ambedue pregevoli, dimostrarono, che nella lingua italiana sonosi introdotti degli errori. La necessità di depurarla emergerà da sè dalla dimostrazione della esistenza degli errori stessi. La utilità ne sarà la minore difficoltà di apprendere il leggere, e lo serivere per la regolarità, che verrà stabilita, per la riduzione delle parole scritte in più modi ad un modo solo, e per le norme, che potranno essere date, desumibili dalla stessa regolarità, mentre ora non pochi hanno ripugnanza allo scrivere nel timore di rendersi ridicoli con errori ortografici. La convenienza pure lo esige, perchè non sarebbe dignitoso per la Nazione l'emettere leggi, in cui vi fossero patenti non pochi errori di ortografia, e il non provedere al toglimento degli errori introdotti nella propria lingua. Una osservazione meritevole di riflessione sembrerebbe quella, che sotto le grandi Nazioni si scrisse esattamente, e che quindi tanto più è a procurarsi di conseguire, e presto, detto scopo, o almeno un notevole miglioramento.

Ad alcune correzioni opporrassi l'uso di reputati scrittori, ma quando l'errore sarà dimostrato, l'autorità degli scrittori cesserà, e potrà essere addotta una tale autorità soltanto nei casi, in cui non si possa dimostrare con sufficiente evidenza il vero modo di scrivere una parola.

Le correzioni, che verranno proposte, si intenderanno applicabili alle parole, di cui parlerassi in modo speciale, e alle parole, che da esse manifestamente derivano; per quelle taciute potrebbero non essere applicabili certi principi generali, od abbisognare una spiegazione.

Sarebbe forse debito di chi scrive l'indicare gli autori antichi, e moderni, che per primi notarono non pochi degli errori, che verranno rimarcati, e il citare ad ogni osservazione se, e chi in precedenza l'abbia fatta, ma il lavoro riescirebbe talmente lungo

da dover rinunciare alla publicazione almeno di parte delle proprie osservazioni appoggiate alla natura della lingua, non al solo uso degli scrittori; perciò si ommette di citarli, lasciando a chi sarà lo storico della ortografia l'indicarne tutti gli scrittori, le loro opere, e il loro merito.

Gli errori ortografici alterano il significato intrinseco delle parole, e conseguentemente è manifesto il bisogno, che gli errori stessi vengano riconosciuti sussistenti, onde introdurre nei libri, e nello scrivere le correzioni certe, e così rendere facile la lingua agli stranieri, e agli stessi italiani. La previa redazione dei dizionarj, e degli elenchi di parole indicati nell'articolo quarantesimo della parte prima degli studi sulla lingua umana, e in ispecie la redazione di quelli risguardanti le lingue latina, italiana, francese, spagnuola, valaca, e sanscrita, renderà più facile la scoperta degli errori ortografici non trattati della lingua italiana, e la sussistenza, o meno degli errori già trattati in questo lavoro, e da altri studiosi. A ottenere detto intento sarebbe suggerito, che una associazione di studiosi, o singoli individui procedessero alla redazione dei dizionari, ed elenchi indicati nel sucitato articolo quarantesimo, e indi allo studio sugli errori sussistenti, o non sussistenti già trattati da altri, indi allo studio degli errori non trattati, a procedere alla esposizione dei motivi, che appoggiano la sussistenza degli errori, o la escludono, o la lasciano dubia; e compiti tali studi procedere alla redazione di un dizionario delle parole errate scritte, come ora è in uso, indi scritte di nuovo colla correzione, che venisse adottata, e coi segni già proposti per indicare le vocali aperte, le chiuse, le lunghe, le brevi, le pause, le s, e le z dolci, e le dure.

### ARTICOLO I.

# Della aggregazione di più parole.

La aggregazione di più parole in una parola sola non importa l'aumento di una consonante. Le parole sono i suoni rappresentanti le sensazioni avute, e le idee; queste nascono, e succedonsi in un intervallo di tempo più breve di quello, che è necessario per esprimere, o pronunciare isolatamente le parole stesse: dalla velocità della successione delle sensazioni, e delle idee nacque il bisogno della maggiore possibile prestezza nel proferire le parole, che le rappresentano, e dal sollecito pronunciamento di più parole ne derivò naturalmente la aggregazione di alcune in una sola. Se l'intervallo di tempo nel proferire più parole deve essere il minimo possibile, è evidente, che la loro aggregazione non importa aumento di una consonante, sia perchè aggiungendo una consonante si andrebbe a prolungare il suono della parola in opposizione alla causa stessa della aggregazione; sia perchè infatti la consonante, ove è stata erroneamente aggiunta, non si pronuncia; sia perchè non presentasi alcuna ragione per appoggiare l'errore così introdotto in molte parole. D'altronde lo scritto dec rappresentare esattamente, per quanto è possibile, la naturale pronuncia, e ciò anche indipendentemente dalle ragioni intrinseche, che lo esigono, desumibili dalla scienza della lingua umana. Se venissero proferite tutte le lettere dopie ora usate, come potrebbesi mai vantare per armonica la lingua italiana, se si dovrebbe sentire un continuo inceppamento, un'affettazione: ma la natura è superiore agli errori della pretesa cultura degli uomini, e mantiene i suoi tipi col mezzo dei dialetti, e degli indotti.

A sostenere l'uso delle due consonanti non può essere valido argomento l'addurre, che la dopia consonante serva ad indicare la pausa delle parole, perchè se in alcune la pausa cade sulla vocale precedente le due consonanti, come in obbligo, pedissequo, provvido, in altre cade invece sulla vocale posteriore alle due consonanti, come in dabbene, giammai, ovvero.

Detto aumento di lettere non può essere appoggiato nemeno allo scopo di distinguere la parola composta da altra egualmente scritta, ma di diverso significato, come sarebbe doti per ti-do con doti plurale di dote, perchè collo scrivere dotti per ti-do si va in opposizione agli elementi costituenti la parola stessa, ed inoltre non si evita l'inconveniente di avere una parola egualmente scritta, ma di significato diverso, essendovi dotti plurale di dotto. Anzi talora coll'aumento di una consonante si andrebbe a formare una parola eguale ad un'altra, mentre diversamente non avverrebbe, come in falli per li-fa con falli plurale di fallo, e seconda persona singolare di fallare.

In ogni caso tanto per le pause, quanto per indicare i diversi suoni di alcune vocali, e di alcune consonanti, o per indicare i diversi significati di parole egualmente scritte saranno ad usarsi quei segni convenzionali, che verranno adottati.

A sostegno maggiore di detto principio del non aumento di lettere per la aggregazione di più parole fra loro si ha anche l'uso pratico della generalità delle aggregazioni senza aumento di lettera, come nelle parole seguenti: antenato, capogiro, meco, nondimeno, oltrepassare, passaporto, pianoforte, Piemonte, primogenito, retroguardia, sottoporre, trecento, trivio, vicerè, ed altre.

Inoltre non aumentano di consonante le parole debellare, decampare, e le altre incomincianti colla prepositiva de; dibattere, dichiarare, ed altre aventi la prepositiva di; precedere, precorrere, e le altre incomincianti colla prepositiva pre; quelle che verranno indicate in seguito, quando parlerassi delle parole precedute dalle prepositive contra, in, pro, ri, sopra, su, tra, e intra; i verbi in alcuni tempi, quando sono aggregati ad essi i pronomi lo, la, li, gli, le, mi, ti, si, ci, vi, ne, come amalo, temevala, scrissegli, porsele, udissemi, goditi, dicesi, dateci, fatevi, ascoltane, accostarvisi.

Sicome l'applicazione di detta regola andrebbe ad essere in opposizione a quanto usarono, od opinarono reputati scrittori, e ad una pratica inveterata, mentre molte sono le correzioni da eseguirsi per rimettere più possibilmente la lingua italiana nel suo stato naturale, e renderla più facile alle future generazioni, e agli stranieri, così tanto più interessa il dimostrare la sussistenza della regola stessa, e la convenienza di applicarla. A tale scopo si rimarca, che la medesima regola non è propria soltanto della lingua italiana, ma è comune ad altre lingue, ed almeno alle lingue latina, francese, spagnuola, greca, tedesca, inglese, e valaca, per cui tanto più è da osservarsi.

A dimostrare la sussistenza della suripetuta regola in dette lingue si citano per brevità soltanto alcune parole, e cioè

Della lingua latina le parole benedictus, bimestris, genuflexus, manumittere, omnipotens, tecum, ed altre.

Della lingua francese le parole: bienfaisant, celui, malefice, soumettre, vraisemblable, ed altre.

Della lingua spagnuola le parole: antecessor, beneficiar, girasol, otrosi, otrotanto, terrapleno, todavia, trecientos, ed altre.

Della lingua greca le parole: analogos - analogo, dialogos - dialogo, hemikyklos - semicerchio, karpoporos - fruttifero, neogenhs -

neonato, tripoys - trepiedi, ypothkh - ipoteca, ed altre.

Della lingua tedesca le parole: Beyname - sopranome, Eheband - vincolo conjugale, Freyland - republica, Redekunst - arte di parlare, Reisebett - letto da viaggio, Ruhebett - letto di riposo, Schneeball - palla di neve, Schuhmacher - calzolajo, Seefisch - pesce marino, zweyfüssig - pipede, ed altre.

Della lingua inglese le parole: barefoot - scalzo, bargeman - barcajuolo, finedraw - cucire, horseman - cavaliere, likewise - parimente, seaman - marinajo, shoemaker - calzolajo, wholesome - sa-

lubre, ed altre.

Della lingua valaca le parole: afundu - profondo, defaimu - biasimare, indelungu - allungare, nebucurosu - non volontieri, necuratu - impuro, poimàne - dopodimani, ed altre.

Conformemente quindi a detta regola sono a scriversi:

con un solo b: dabene, ebene, sebene, sibene, abenchè;

con un solo c: aciochè, chechè, chechesia, chichesia, ciochè, comechè, cosichè, dachè, giachè, imperciochè, imperochè, perochè, sichè, sicome;

con un solo d: dadovero, ladove;

con una sola f: sifatto, afinchè;

con un solo g: colagiù, lagiù, quagiù;

con una sola l: alora, alorchè;

con una sola m: framescolure, framettere, framezzo, framischiare, giamai, inframettere, nemeno;

con un solo p: dapoco, dapoi, dapoichè, daprima, dipoi, fra-

porre, epure, nepure, opure, sepure, trepiè, trepiedi;

con una sola s: altresì, chechesia, chichesia, colasù, conciosiachè, conciosiacosachè, dasezzo, lasù, ognisanti, osia, osiano, pedisequo, quasù, stasera, tresette;

con un solo t: altretale, altretanto, fratanto, fratempo, infratanto, piutosto, sitosto;

con un solo v: davero, overo.

La correzione di buona parte di dette parole fu proposta anche nella lessigrafia del lodato signor Gherardini.

Inoltre senza aumento di consonante sono a scriversi i pronomi lo, li, la, le, mi, ti, si, ci, vi, ne, quando sono aggregati in fine

ai verbi, come dalo per lo-dà, fali per li-fa, sala per la-sa, vale per le-va, diemi per mi-diè, stati per ti-sta, daci per ci-dà, favi per vi-fa, sane per ne-sa, trane per ne-tra, fane per ne-fa, amolo per lo-amò, udila per la-udì, temeroti per ti-temerò, parloci per ci-parlò, crederavi per vi-crederà, chinosi per si-chinò, vedrone per ne-vedrò; altretanto dicasi degli avverbj ci, vi, saraci per ci-sarà, andovi per vi-andò; e rispetto all'avverbio vi anche quando tro-vasi unito a su, per cui è a scriversi suvi, come scrivesi quivi, e non suvvi col v raddopiato.

Non è ammissibile il qualunque argomento in contrario, che si volesse opporre per indicare la loro pausa, od un suono diverso da altre parole, poichè primieramente non deve essere alterata la costituzione intrinseca delle parole, secondariamente perchè i segni ortografici, già in uso, o da stabilirsi possono supplire per la regolare lettura, e in ogni caso, perchè quante volte la chiarezza del dire lo esigesse, sarebbe ad ommettersi l'aggregazione, e a far precedere i pronomi ai verbi: il non aumento di lettere nella aggregazione del pronome gli coi verbi, come digli, cercogli, porteragli, concorre a dimostrare la erroneità dell'anzidetto aumento delle lettere degli altri pronomi.

Procedendo alla applicazione di detta regola, e contemporaneamente alla dimostrazione semprepiù persuadente della sua sussistenza si passa a parlare in modo speciale di altre parole.

Nel vocabolario italiano publicato a Napoli dalla tipografia del Tramater leggonsi le parole contrabballata, contrabbando, contrabbasso, contrabbattere, contrabbilanciare, contrabbordo, contraccambio, contraccarico, contraccava, contraccifera, contraccolpo, contraccommissione, contraccritica, contraddanza, contraddire, contraddistinguere, contradditorio, contraffacia, contraffare, contrafforte, contrafforza, contraffosso, contraggenio, contrammandare, contrammandare, contrammandare, contrappeso, contrappero, contrappunto, contrassegnare, contrassegno, contrattempo, contravveleno, contravvenire, contravvenzione, ed altre aventi una consonante dopia dopo la parola contra. Una tale lettera dopia reggerebbe, quando la parola esprimesse contrabballata, contrabbando, contraccambio, e così di seguito; ma qualora si volesse esprimere contra-ballata, contra-bando, contra-cambio, manifestamente non reggerebbe l'uso della dopia consonante,

perchè altererebbe il significato di ciò, che si vorrebbe dire. Quindi saranno a scriversi con consonante semplice tutte le parole suindicate e le altre incomincianti per contra, e sarà da adottarsi l'uso di scrivere contraabbassare, contraabbattere, contraaddire, contraapporre, contraavvenire, quando si vogliano esprimere le due idee di contra, opure contro, e abbassare, abbattere, od altra parola incominciante per a con due consonanti eguali di seguito. Però sono a ritenersi escluse le parole contrattare, contrattile, contratto, poichè sono composte di con, e trattare, trarre, e conseguentemente la consonante dopia non deriva dalla aggregazione delle due parole. L'errore di scrivere contradditorio con due d in luogo di uno, e con un solo t in luogo di due, derivando da contradictorius, e quello di scrivere contraccenire, e contravvenzione con due v, ad onta che essi siano stati osservati nella ricordata lessigrafia insieme alle altre parole aggregate alla parola contra, tuttavia durano entrambi anche nel foro, e perciò trovasi di rimarcarli in modo speciale.

Sempre all'oggetto di comprovare, e persuadere viemaggiormente la sussistenza dei rimarcati errori si osserva, che non è usata la dopia consonante nelle corrispondenti parole latine contradicere, controversia, nelle francesi contrebande, contradictoire, contredir, contrefaire, contrevenir, controverse, nelle spagnuole contradezir, contradictorio, contraponer, contravando, contravenir, e nelle inglesi contradict, contradistint, contraposicion, contravent, controvert.

È stato introdotto l'errore di aggiungere un'n a molte delle parole incomincianti colla sillaba in, e susseguite per aggregazione da altra parola incominciante per vocale contra il significato intrinseco delle parole stesse, mentre molte furono scritte giustamente, come inabile, inabitabile, inammissibile, inequale, inopia, inutile, inarcare, inargentare, inoltre, inumidire, ed altre. Si è detto aggregata alla sillaba in altra parola incominciante per vocale, perchè, quando trovasi aggregata ad altra parola incominciante per n, è giusto l'uso delle due n, come in innato, innesto, innocente, innominato, innocuo, innovare, innumerevole. Per la già ripetuta regola saranno quindi a scriversi con una sola n, e non con due le parole inamicare, inamorbare, inante, inanti, dinanzi, inenarrabile, inescare, inorridire, ed altre; le parole rimarcate nella lessigrafia come giustamente scritte con una

sola n, inabile, inabitabile, inaccessibile, inacetare, inacetire, inacutire, inagrare, inagrire, inalidire, inalterabile, inamabile, inamarire, inamendabile, inappellabile, inappetente, inargentare, inarrivabile, inarticolato, inasinire, inaspettato, inaudito, inudito, inavarire, inavveduto, inavvertenza, inequaglianza, inessicabile, inimaginabile, inimitabile, inirascibile, inodorabile, inopinato, inorpellare, inubriacare; quelle rimarcate come erroneamente scritte con due n inacerbare, inacerbire, inaffiare, inagrestire, inalbare, inalberare, inalzare, inamidare, inanimato, inaridare, inaridire, inarsicciato, inasprare, inasprire, inaurare, inebriare, inobediente, inondare, inorare, inostrare; ed anche quelle per le quali nella stessa lessigrafia è proposto l'uso di due n, non ammettendosi di scrivere con due n inabissare, inalveare, inamare, inamarsi, inamistarsi, inamoracchiarsi, inamorare, inannellare, inanimare, inanimire, inanzi, inappassionare, inaquare, inarborare, inarcare, inarenato, inarpicare, inaspare, inastato, inaverare, inerpicare, inocchiare, inoculare, inodiare, inodorare, inoliare, inoltrare, inuqgiolire, inurbarsi, inuzzolire, perchè le due n in fatto nel comune parlare non sono pronunciate, e non sono da usarsi, stantechè sarebbero non conformi al significato intrinseco delle parole stesse, e introdotte senza ragione in opposizione alle tante altre di una eguale costituzione scritte con una sola n. La aggregazione della prepositiva in alle parole abissare, alveare, e successive è manifesta, come lo è in incanalare, incarnare, incassare, indossare, inflare, inverdire, invigilare. La distinzione fatta di inannellare dare la forma di annello, e innannellare, mettere nell'annello, di inaquare per adaquare, e innaquare per mettere aqua entro altro corpo, di inarcare dare la forma di arco, o piegare ad arco, e innarcare mettere in arca, ossia nello scrigno, di inoliare mettere nell'olio, e innoliare ungere coll'olio, di inurbarsi diventare città, e innurbarsi mettersi dentro la città non regge, poichè inannellare, inaquare, inarcare, inoliare, inurbarsi con una sola n esprimono ambedue i significati loro attribuiti, e non reggono nepure le distinzioni di inamabile in significato di non amabile, di inamare prendere coll'amo, e inamarsi, cioè amando immedesimarsi colla cosa amata, perchè in inamabile l'in è negativo, e nelle altre due parole non è negativo, ha un eguale significato in entrambe, ed è a supplirsi con altre parole, o proposizioni nel caso che potesse insorgere dubio nel discorso, o nello scritto sul significato delle parole stesse, o delle loro derivate, o di quelle aventi un'eguale derivazione. Nè è ammissibile la distinzione fra inanimato, non animato, e innanimare, o innanimire per mettere coraggio, inodorabile non odorabile, e innodorare far penetrare un odore in una cosa, essendo l'in negativo nelle prime, e non nelle seconde, per cui è a ripetersi quanto sopra è detto di inamabile, inamare, inamarsi. Si presenta poi dopiamente erronea la proposizione di scrivere inarrare in significato di narrare-raccontare, e innarrare in significato di incaparrare, perchè inarrare è a scriversi innarrare con due n, cioè in-narrare, narrare entro un dato luogo, o sopra una data cosa, e innarrare è a scriversi con una sola n esprimendo in-arra-are, cioè entro-arra, di caparra parlare, o agire. Se per alcune delle suindicate parole opinasi per l'uso di una sola n, e se conviensi, che la parola nudità sia preferibile a quella di innudità, quando si voglia esprimere la sola idea di nudità, non conviensi però, che innudità sia a scriversi con una sola n essendo manifesta la sua composizione di in, e nudità, come la composizione di ignudo è quella di innudo.

Ad appoggiare viepiù la proposta correzione si citano alcune parole latine corrispondenti alla costituzione delle sumentovate, e scritte con una sola n, come sono inacerbo, inalbo, inaresco, inqculo, inundo, e si aggiungono le francesi inadmissible, inarrivable, inattendu, inéligible, inoculer, inodore, inoui, le spagnuole inabil, inacessible, inadvertencia, inanimado, inefable, inesperado, inevitable, inusitado, le inglesi inability, inaction, inaudible, inefficacy, inodorous, inoffensice, inumbrate, inurbanity, e le valache inaintea - avanti, inaltu - inalzarsi, inapoi - indietro. Tutto ciò stante non puossi convenire nell'opinione esternata nella citata lessigrafia alla parola in sotto il numero sesto di raddopiare la n inanzi a vocale tutte le volte che l'in ha forza internativa, immissiva, poichè sarebbe un ripetere la preposizione, quando in fatto il significato della parola non lo ripete, nè è ammissibile, che si abbia ad usare la seconda n come segno indicante la maggior forza, con cui è a proferirsi la parola, perchè se ciò sussistesse, sarebbe ad usarsi un segno ortografico, e non una lettera, e perchè in fatto poi una tale maggiore forza non si usa nella naturale pronuncia.

La prepositiva ri esprimente di nuovo non importa nemen essa l'aumento di un'n nelle parole, alle quali viene aggregata, e sono a scriversi con una sola n, e non con due le parole rinaffiare, rinalzare, rinamorare, rinasprire, rinocare, rinumidire equivalendo esse a di nuovo inaffiare, inalzare, inamorare, inasprire, inocare, inumidire, e sono pure a scriversi con una sola n rinavigare, rinegare equivalendo a navigare, e negare di nuovo. In quanto poi a rinovare, e rinovellare sono a scriversi con una sola n per esprimere di fare una cosa di nuovo, e saranno a scriversi con due n per esprimere di fare nuove innovazioni; e altretanto è a dirsi di rimarginare da scriversi con una sola m, quando si voglia dire marginare di nuovo, fare di nuovo il margine, e da scriversi rimmarginare con due m, quando si voglia esprimere l'immarginare di nuovo. Opinerebbesi per altro, che fosse abolito del tutto l'uso delle due n nella detta parola rinovare, e delle due m in quella rimarginare, e chi scrive dovesse esprimere con altre parole la idea di nuovamente, e dire, o scrivere di nuovo innovare, di nuovo immarginare, o sostituire alla espressione di nuovo altra espressione equivalente come nuovamente, replicatamente, altra volta.

Nella lessigrafia, cioè quella sucitata del signor Gherardini, opinasi in generale per l'uso di una sola m, e si adotterebbe rammarginare in luogo di rimmarginare, ma per esprimere la idea di immarginare nuovamente non trovasi di declinare dalla proposta di ommettere tanto rimmarginare, quanto rammarginare, e di usare invece immarginare, con aggiunta mediante altre parole detta idea di ripetere la operazione dello immarginamento.

Anche la prepositiva pro aggregata ad altra parola non produce aumento di lettera, come nelle parole procedere, proclamare, proclive, proconsole, procreare, produrre, profano, professare, profeta, proficuo, profitto, profondo, profuso, progenie, progetto, progresso, prologo, prolungare, promettere, promiscuo, promontorio, promovere, pronipote, pronome, pronunciare, propalare, propenso, proporre, proporzione, propugnare, prorogare, prorompere, proseguire, proteggere, protendere, protesta, protuberanza, proverbio, provetto, provianda, provincia, provocare, prozio. Epure scrivesi provvisorio con due v. Una tale parola deriva manifestamente dal latino provideo, e la parola providentia leggesi con un solo v anche

sulle antiche monete romane. Nel dizionario delle sette lingue di F. Ambrogio Calepino stampato a Venezia nel 1642 dal Gueriglio alla parola provideo leggonsi provedere, provisione, proveditore con un solo v: un tale errore di scrivere provvedere, provvedimento, provvido, provvidenza con due v fu rimarcato anche nella lessigrafia sino dal 1843, e, cosa singolare, anche oggidì stampasi provvisorio con due v.

A dimostrare che sono a scriversi con un solo v le parole provedere, provedimento, proveditore, proveduto, providenza, provido, improvido, provisionale, provisione, improviso, provisorio, provisoria, provisto, sprovisto, e le altre parole da esse derivanti, si citano le latine providentia, provideo, providus, provisio, provisor, provisus, le francesi providence, provision, provisional, le spagnuole proveèr, proveèdor, proveydo, providencia, provident, provision, le inglesi to provide, providence, providend, provident, provision, provisional.

Conseguentemente alla proposta correzione di *provedere*, e suoi derivati è da abbandonarsi anche l'erroneo uso di due consonanti nelle parole *procura*, *procurare*, *profilo*, *provenire*, e *proferire* in significato di *pronunciare*.

La parola sopra aggregata ad altra parola non produce nemeno essa aumento di lettera, e se dopo ne seguono due consonanti eguali, ciò deriva dall'essere così costituita la parola aggregata a sopra, come sono accadere, accennare, accigliarsi, addotto participio di addurre, aggiudicare, aggravare, arrivare, assegnare, ed altre, ma altramente è erroneo l'uso delle due consonanti eguali. Sono giustamente scritte con due consonanti eguali: soprabbuono quando deriva da sopra - abbuonare, ma è a scriversi con un solo b, quando significa più che buono; sopraddentare composto da sopr'addentare, ma sopradente è a scriversi con un solo d esprimendo sopra - dente; sopraddetto quando significa sopra - addetto, ma è a scriversi sopradetto quando vuol dire detto di sopra; sopraffare in significato di un ulteriore affare, ma sarà a scriversi soprafare con una sola f, quando esprime fare di più, o di sopra; sopraggiungere in significato di sopra - aggiungere, ma sarà a scriversi sopragiungere in significato di sopra - giungere, sopra - arrivare; soprammesso per sopra - ammesso, ma con una sola m sopramesso per sopra - messo, sopra - collocato; soprapporre per sopra - apporre, ma sopraporre per porre sopra; soprapprendere per sopra - apprendere, ma sopraprendere per sopra - prendere; soprapprofondare per ulteriormente approfondare, ma sopraprofondo per esprimere più profondo; soprassaltare per sopra - assaltare, ma soprasaltare per saltare sopra; sopravvenire per sopra - avvenire, ma è a scriversi sopravenire con un solo v quando vuolsi esprimere che viene sopra.

Sono dunque a ritenersi scritte erroneamente con dopia consonante, e da scriversi con una sola: sopracarico, sopracarta, sopraciglio, sopracitato, sopracoperta, sopradotto per molto dotto, soprafino, soprafodero, sopramercato, sopramisura, sopramodo, sopranaturale, sopranome, sopranumerario, sopraparto, soprapiù, soprasoma, sopratetto, sopratutto, sopravedere, sopravegliare, sopravento, sopraveste, sopravivere, sopravolare, e così tutte le altre parole, che disaggregate da sopra non sono a scriversi con due consonanti eguali.

Quanto si è ora osservato riguardo alle parole aggregate incomincianti colla parola sopra è a dirsi anche per quelle incomincianti colla parola sovra, e quindi è da scriversi sovraggiungere,
sovrammettere, sovrapporre, e simili, quando le parole aggregate
a sovra siano scritte con due consonanti eguali, e altramente sarà
a scriversi con una sola consonante sovragiungere, sovramettere,
sovraporre, e simili. L'opinione sopra esternata riguardo alle parole incomincianti da sopra, e sovra non dissente dalla citata
lessigrafia.

Anche la parola su avente il significato di sopra non produce mai aumento di lettera, come suceduto, sucitato, sudelegato, sudetto, sudistinguere, sudividere, sumentovato, sumenzionato, sunumerato, suposto, suricordato, suriferito, suripetuto, ed altre, e sarebbe errore lo scrivere con dopia consonante succitato, succeduto, suddelegare, suddetto, suddistinguere, suddividere, summentovato, summenzionato, sunnumerato, supposto, surricordato, surriferito, surripetuto, poichè esprimerebbero un significato opposto, giachè rappresenterebbero subcitato – sottocitato, e non sopracitato, sub – detto – sottodetto, e non sopradetto, e così di seguito. Quindi la distinzione, che nelle parole incomincianti da su in significato di sopra non seguono mai due consonanti eguali, che invece in quelle susseguite da due consonanti, la prima rappresenta il b

di sub, e questo indica sotto, come in fatto è nelle parole suddividere - sottodividere, suddiacono - sottodiacono, e così suffumigio, suggerire, supplicare, supplire, supporre, oltre tante altre. Non ostante però la chiarezza, e sussistenza della distinzione soprafatta è costante l'uso di scrivere con dopia lettera succitato, e suddetto per sopracitato, e sopradetto.

Quasi tutte le parole aventi la prepositiva tra sono scritte, e giustamente senza il raddopiamento della consonante, con cui incominciano le parole ad essa aggregate, come traballare, trabuono, tracaro, tracotto, trafigere, traforare, trafugare, tralasciare, tralignare, tramandare, tramezzo, tramontare, tramutare, trapassare, trapelare, trapuntare, trasalire, trasognare, trasudare, travagliare, travasare, travedere, traviare, travisare, travolgere, e anche nel citato vocabolario stampato in Napoli alle parole trammettere, trapporre, trapportare, traveggole scritte con dopia consonante è detto di doverle scrivere con una sola. Invece le parole trappeto, trassinare, traggere, traffico, trattenere sono scritte con dopia consonante, ma riguardo alla prima vuolsi la sua origine dal greco trapeton scritto con un solo p, riguardo alla seconda incerta sarebbe la sua formazione, e il suo significato, quando non fosse quello di trascinare, riguardo alla terza derivante dal latino trahere - trarre non presentasi ragione di convertire la h in due q, mentre nella formazione di trarre sarebbe convertita in un'r: rispetto poi alle altre due è chiara la loro derivazione da tra e facere, tra e tenere, per cui regge la norma generale del non aumento di lettera, e per soprapiù riguardo alla parola traffico si ha l'uso costante del non raddopiamento della f nelle parole benefico, malefico, bonifico, certifico, fruttifico, magnifico, proficuo, nelle parole latine coeficere, deficere, e nei verbi beneficare, bonificare, magnificare, e simili.

Sono quindi a scriversi trafico, e tratenere senza raddopiamento di lettere, e inoltre per quanto fu già ripetuto sono a scriversi con una sola consonante anche intratenere, e intraciglio, sicome composti da intra e tenere, da intra e ciglio. In quanto poi a intrammezzare, intrapporre, e intravvenire reggerebbero le due consonanti, quando si volesse esprimere intra - ammezzare, apporre, avvenire, ma si dovrà usarne una sola, quando si volesse esprimere intra - mezzare, porre, venire. A togliere ogni ambiguità

si opina, che nel primo caso sia a scriversi intraammezzare, intraapporre, intraavvenire, opure sia ad esprimersi altramente l'idea espressa dalle parole stesse. Anche nella lessigrafia si opina per l'uso di una sola consonante in generale, e in ispecie nelle parole trafico, tramettere, traporre, intraporre, intratanto, tratenere, intratenere, intravenire, e traveggole.

La parola abbietto derivata dal latino abjicio, detta abject in francese, e in inglese, è composta di ab, e di jetto: la sua aggregazione è manifesta, e nessuna necessità presentasi di aggiungere un secondo b, che ne altererebbe il senso, e che in fatto non si pronuncia: injettare, projetto, rejetto, adjacente, coadjuvare confermano come la aggregazione di jetto ad altra parola non importi aumento di lettera, e quindi sono a scriversi abjetto, abjettare, abjettire, abjezione, e loro derivati con un solo b.

Scrivonsi con dopia consonante obbjetto, subbietto, addiettivo, abbjurare, ma anche un tale uso è erroneo, giachè la loro formazione è il risultato di ob-jetto, sub-jetto, ad-jettivo, oggetto, soggetto, aggettivo, colla conversione del b, e del d in g, e colla mutazione del j in g, ommessa così la dopia consonante sicome estranea alle parole stesse: confermano il bisogno di scrivere tanto esse, quanto i loro derivati con consonante non duplicata le parole latine objectus, subjectus, adjectivus, le francesi objet, sujet, adjectif, le spagnuole objeto, subjeto, e le inglesi object, subject, adjective.

Anche la parola abbjurare con due b composta di ab-jurare è erronea per quanto è stato sopra detto, e quindi è a scriversi abjurare con un solo b, come il latino abjuro, il francese abjurer, e l'inglese to abjure.

Nelle parole aberrare, abolire, abrogare, abusare hassi argomento per ritenere, che detta prepositiva ab nella sua aggregazione con altre parole non importi aumento di lettera, come si è sopra osservato in abjetto, e abjurare. Eppure scrivonsi con due b abbominare, abbominio, abbondare, abborrire, e loro derivati, mentre sono manifestamente composte di ab-ominare, ab-undare, ab-horrere, corrispondenti alle francesi abonder, abhorrer, alle spagnuole abunder, aborrecer, alle inglesi to abound, to abominate, to abhor. Riportandosi a quanto fu già ripetuto sono quindi a scriversi con un solo b abominare, abondare, rabondare, aborrire, non trovandosi

nemeno rapporto a quest'ultima un motivo sufficiente di convertire la h di horrere in un secondo b, giachè la h non sarebbe rappresentata da una consonante in altre parole come in aderente, inerente, coerente, inoneroso, inumano, inumidire, subasta.

Con due b scrivonsi obbedire, obblatore, obbligo, obbliquo, obbumbrare: l'aggregazione della prepositiva ob con edire, latore, ligo, lio, liquo, umbrare è certa, e quindi è applicabile la norma generale, che la aggregazione di due parole non produce aumento di lettera, e che perciò debbonsi scrivere con un solo b conformemente anche alle latine obedio, oblator, obligatio, oblivio, obliquus, obumbrare, e a quanto superiormente si disse sulla parola objetto.

L'errore dei due b in abjetto, objetto, objettivo, abjurare, abominare, abominio, abondare, rabondare, aborrire, obedire, oblatore, obligo, obligo, obliquo, e obumbrare, e così anche quello dei due d

in adjettivo era già stato rimarcato nella lessignafia.

Nel proferire gli avverbj abbasso, abbastanza, addio, addietro, appena, appiè, appiedi, appieno, appiombo, appoco, apposta, appresso, appunto, dabbasso, dappiedi, dappresso, davvantaggio, comunemente parlando, non si pronunciano le due consonanti, e sembra che erroneo sia il loro uso. La loro costituzione di natura italiana, e non derivativa riguardo ai primi avvenne dalla aggregazione di a-basso, a-bastanza, a-dio, a-dietro, a-pena, a-piè, apiedi, a-pieno, a-piombo, a-poco, a-posta, a-presso, a-punto, e non di ad-basso, ad-bastanza, ad-dio, ad-dietro, ad-pena, ad-piè, adpiedi, ad-pieno, ad-piombo, ad-poco, ad-posta, ad-presso, ad-punto, stante la circostanza che le parole bastanza, dietro, e presso non sono di forma latina per ritenere applicata ad essi la prepositiva latina ad; riguardo agli altri avvenne dalla aggregazione di dabasso, opure da-a-basso, opure di-a-basso, e così per dappiedi, dappresso, davvantaggio. A sostegno di una tale opinione si ricorda essersi già proposta la correzione per le parole dabene, dachè, dadovero, dapoi , dapoichè , daprima , dasezzo , davero , e rimarcasi che in francese scrivesi adieu con un solo d, e che dicesi vagli a fianco, vagli a dietro, senza che si pronuncii, od occorra duplicare la consonante susseguente all'a.

La parola antesignano trovasi usata tanto con due, quanto con una sola s, mentre corrisponde al latino antesignanus scritto con una sola, e mentre è evidente la aggregazione di ante con signanus; sarà quindi a scriversi sempre con una sola s.

Non meno evidente è la aggregazione di *Domineddio*, e gabbaddeo, e la conseguente erroneità nello scrivere tali parole con due d.

Stampasi messere in significato di me-sere, mio sire, e quindi si aggiunse erroneamente un's forse introdotta, onde indicare che la s era a pronunciarsi dura; quand'anche però fosse stata aggiunta a tale fine, lo sarebbe in opposizione al significato intrinseco della parola, e sarà ad introdursi invece una distinzione fra la s da pronunciarsi dolce, e quella da pronunciarsi dura.

Fra le molte parole incomincianti colla parola para trovasi erroneamente scritta la parola parasito coi suoi derivati, essendo stata scritta con due s, mentre è l'aggregato delle due parole greche para, e sitos; infatti con una sola s scrivesi in greco, in latino, in francese, in spagnuolo, e in inglese, e un tale errore era stato rimarcato anche nella lessigrafia.

Dopo le osservazioni sin qui fatte sulla verità del principio, che l'aggregazione di due parole non produce aumento di lettera, e sui molti errori introdottisi nella lingua italiana in opposizione al ridetto principio, riescirà meno incredibile, che sia erroneo lo scrivere con due l le parole aggregate dello, delli, delli, della, delle, allo, alli, all', alla, alle, dallo, dalli, dall', dalla, dalle, nello, nelli, nell', nella, nelle, sullo, sulli, sull', sulla, sulle, ma tuttavia è un errore introdotto, qualunque siane la causa, il modo, il tempo, essendo manifesta la aggregazione di de-lo, de-la, a-lo, a-la, da-lo, da-la, ne-lo, ne-la, su-lo, su-la: l'uso delle due l in collo, colla, pello, pella è giusto, in quanto che le prime delle due l' rappresentano la n di con, e la r di per in causa della permutazione di lettere avvenuta per esprimere più prestamente le due voci aggregate, ma per le altre parole suindicate non vi è ragione di aumentare una lettera, e l'uso, quando è manifestamente erroneo, non costituisce in sè solo sufficiente titolo di conservarsi.

A persuadere della erroneità surimarcata, e della conseguente necessità di toglierla si rimarca prima di tutto, che anticamente si usò più spesso una sola *l*, leggendosi nelle Terze rime di Dante publicate colla edizione di Venezia dell'Aldo del 1502 nel secondo, e terzo canto dell'Inferno: Da le fatiche loro: et io sol uno.

Si del camino, et si de la pietate. Ch'è principio ala via di salvatione. L'amico mio, et non de la ventura. De l'altre no, che non son paurose. Ch'usci per te de la volgare schiera. Su la fiumana, ove il mar non ha vanto. Curan di te ne la corte del cielo. A le vere parole che ti porse. Per me si va ne la città dolente. Et poi che la sua mano ala mia pose. Mi mise dentro a le secrete cose. Ne le tenebre eterne in caldo, e 'n gelo. L' un appresso de laltra, in fin che 'l ramo Vede ala terra tutte le sue spoglie. In dette citazioni si ha sempre l'uso di una sola l, e un tale uso puossi vedere in altri versi dello stesso autore, ed anche in altri libri antichi. A confermare viepiù la erroneità delle due l' concorrerebbe l' uso di scrivere con una sola in francese de la, a la, de l'ami, à l'ami, de l'ame, à l'ame, e in spagnuolo de lo, a lo, de los, a los, de la, a la, de las, a las.

La sussistenza del trattato principio, e la alterazione del significato intrinseco delle parole, che ne deriverebbe dalla inosservanza del principio stesso risulta viepiù manifesto dagli studi sulla lingua umana.

### ARTICOLO II.

# Della lettera G erroneamente introdotta in alcune parole.

È stato esposto il principio, che per legge di natura la lingua umana tende ad elidere qualche lettera nelle parole, onde più presto esprimere l'idea rappresentata dalla parola stessa, e non tende ad aggiungerne, perchè ciò sarebbe contrario a detto principio, e di più sarebbe un prolungamento inutile.

Sicome ogni lettera, od almeno ogni sillaba è parte intrinseca di una parola, così una lettera non necessaria dee levarsi, perchè potrebbe importare un significato diverso da quello effettivamente espresso dalla parola esattamente scritta.

La lettera q non è a ritenersi di primitiva formazione, sia perchè non esiste nella antica lingua etrusca, sia perchè è il risultato, o della conversione di altre lettere per la ricorrenza di date circostanze, o perchè è il risultato di più lettere insieme

assimilate. Che non esistesse nella antica lingua etrusca si può verificare colla lettura delle più antiche inscrizioni etrusche. La conversione di altre lettere in g si manifesta dalle parole seguenti, nelle quali giusta le corrispondenti latine il g sarebbe stato sostituito al c in gabia - cavea, cigno - cycnus, garofano - caryophillon, graticola - craticula; all'e in ragno - araneus, sanguigno - sanguineus, vigna - vinea; all'h in giacinto - hyacintus, gerarchia - hierarchia; alla sillaba ni in ingegno - ingenium, Spagna - Hispania; al j in giacere - jacere, giocondo - jucundus, giudice - judex, giungere - jungere, giovine - juvenis; alla l in bagno - balneum; alla m in ogni - omnis, sogno - somnium, e riguardo a legno, segno, pugno nelle corrispondenti parole valache lemnu, semnu, pumnu; alla n in stagno - stannum (metallo). Si è detto, che non di raro è il risultato di più lettere insieme assimilate, e ciò viene dimostrato negli studj sulla lingua umana.

Stante quanto sopra trovasi erroneo lo scrivere la parola figlio col g in luogo di filio senza il g, perchè una tale lettera non è necessaria nella pronuncia, essendo questa eguale tanto col g, quanto senza di esso; perchè non entra nella costituzione della parola, e ne altererebbe il significato; perchè in latino filius è scritto senza il q, e in ciò corrisponderebbero anche il francese fils, lo spagnuolo hiio, il greco vios, e il valaco viiu; e perchè perfino nella stessa lingua italiana si usa scrivere filiale, e filiazione colla ommissione del g, senza che tali due parole possano dirsi latinismi. Qualunque sia la causa, che diede origine ad un tale errore, è a togliersi questo, e tanto più che si è introdotto in molte parole, e che andrebbe ad alterare il significato delle parole stesse. Si ammette la regola citata nella lessigrafia del Gherardini, che tutte le voci di una stessa famiglia si debbono scrivere generalmente in un medesimo modo, ma non ammettesi che filio si debba scrivere col q.

Tanto in italiano, quanto in latino scrivonsi senza g le parole ausilio – auxilium, bilioso – biliosus, cimelio – cimelium, concilio – concilium, domicilio – domicilium, evangelio – evangelium, monopolio – monopolium, peculio – peculium, peculiare – peculiaris. Se così è in tali parole, non trovasi ragione di aggiungere un g nelle parole seguenti, che sono scritte in latino senza il g, come ciglio – cilium, conchiglia – conchylium, consiglio – consilium, cordoglio – cordolium,

doglio (vaso) - dolium, famiglia - familia, foglia, e foglio - folium, giglio - lilium, loglio - lolium, luglio - julius, meglio - melior, melius, migliore - melior, miglio (grano) - milium, moglie - mulier, pagliapalea, quisquiglia - quisquilia, soglia (nome) - solea, soglio (nome)solium, spoglia - spolium, tiglio - tilia, trifoglio - trifolium: quindi dette parole sono a scriversi senza il q anche in italiano. Le parole esilio - exilium, e olio - olium scrivonsi tanto in italiano, quanto in latino senza il q, ed in italiano usansi anche col q; uso quest'ultimo da abbandonarsi, poichè oltre l'essere erroneo indurrebbe facilmente l'incertezza sul giusto modo di scriverle. Leggesi una diversa opinione nella ricordata lessignafia riguardo alle parole familia, filio, ed esilio, volendosi necessario il g, onde riguardo a famiglia rendere il suono più molle, e più dolce, e riguardo a figlio, ed esiglio, onde i loro plurali non restino confusi con fili plurale di filo, e con esili plurale di esile, ma ciò non toglie, che la lettera g sia estranea al valore intrinseco di tali parole, mentre poi, come esporrassi in seguito, il plurale di filio è filii, opure fili, e quello di esilio è esilii, opure esili. Nella stessa lessigrafia proponesi l'uso del q anche nelle parole familio, familiare, e in ogni altra derivante da famiglia, ma erroneamente per quanto è stato detto superiormente.

Se come sopra le parole ausilio, bilioso, e successive sono scritte senza il g tanto in italiano, quanto in latino, non è ammissibile la continuazione dell'uso di scrivere col q, le parole assimigliare, eguagliare, umigliare, mobigliare, assottigliare, vigliacco, doglia, saglia (verbo), sagliente, soglia, vaglia, voglia (nome e verbo), voglio, dal momento che tanto in italiano, quanto in latino sono scritte senza g le parole, da cui derivano, e cioè simile - similis, equale - æqualis, umile - humilis, mobile - mobilis, sottile - subtilis, vile - vilis, dolere - doleo, salire - salio, solere, esser solito - soleo, valere - valeo, volere - volo. La proposta correzione si presenta applicabile anche alle parole coviglio, inquinaglia, meraviglia, muraglia, pariglia, ventraglia, vettovaglia essendo scritte senza q le corrispondenti latine cubile, inguinalis, mirabilis, muralis, parilis, ventralis, victualis, ed essendo scritti parimente senza g anche gli aggettivi plurali inguinalia, mirabilia, muralia, parilia, ventralia, victualia.

Per formare i suoni in alia, elia, ilia, olia, ulia, non usasi, e

non occorre la lettera g nelle parole ammaliare, balia, balio, Aurelia, contumelia, Cornelio, celio, Emilia, vigilia, Virgilio, inolia, Eolio, Giulia, peculio, e da ciò se ne può trarre la presunzione,
che sia erroneo l'uso del g anche nelle altre parole italiane aventi
uno di detti suoni: l'analisi di questi dimostrerà viepiù il rimarcato errore.

Conseguentemente a quanto è stato sopra esposto, reputasi che sia erroneo l'uso di scrivere col g le parole costituite da voci aventi un significato manifesto, e da una di dette voci, e che siano perciò a scriversi senza il g le parole seguenti:

| agulia     | flot tilia   | oriliare    | rivenduliolo |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| anticalia  | *            | oriliere    | roncilio     |
|            | gentalia     |             |              |
| attiralio  | germolio     | ortalia     | sbarraliare  |
| avvisalia  | giacilio     | pastilia    | sbirralia    |
| battalia   | giunchilia   | pendalio    | scandalio    |
| bavalio    | gramalia     | plebalia    | serralio     |
| borsilio   | granalia     | poltilia    | siepalia     |
| boscalia   | guerrilia    | postilione  | sonalio      |
| brodalia   | manilia      | poveralia   | spruzzalia   |
| bruscalia  | manilio      | pungilione  | stramalia    |
| canalia    | mantilia     | puntilio    | stampilia    |
| cespulio   | minutalia    | quadrilia   | tenalia      |
| ciurmalia  | miralio      | ragazzalia  | terralia     |
| cordilio   | misculio     | rappresalia | torciliare   |
| dormiliare | mondilia     | repentalio  | tortiliare   |
| faldilia   | nas condilio | rimasulio   | ventalio     |
| fanghilia  | navilio      | ripostilio  | vincilio.    |
| fermalio   |              | *           |              |

Proponesi la ommissione della lettera g anche nelle parole seguenti, sebene almeno a tutta prima non evidente la loro composizione, non presentando l'indagine sulla loro costituzione alcun motivo per deviare da detta regola.

| abbiliare    | bargilio  | bottilia   | cavilia      |
|--------------|-----------|------------|--------------|
| aggroviliare | bersalio  | brilia     | cerfolio     |
| ammiralio    | bilia     | brolio     | cianfrusalia |
| artilieria   | biliardo  | bruzzalia  | cipilio      |
| artilio      | biliet to | camalio    | coccinilia   |
| bagalio      | bisbilio  | cannutilia | detalio      |

parpalia scalia tafferulio forcilione scaliare (desquataliaregorgolio (insetto) pattulia piliare mare) tovalia gorgolio (rumore) gozzoviliaqualia scaliare (mittere, tramalio ralio jacere) travalio groviliola scarmiliare trilia raliare quinzalio scolia valio rigolio imbrolio rovalione scolio valiare màlia roviliare scompilio vanilia marmalia sbadilio smerilio vilietto medalia shadiliare stovilia zagalia. mitralia sbaraliare strangulioni orgolio

Fra le parole scritte in italiano colle lettere gl sonovi aglio, maglio, bogliente corrispondenti alle latine allium, malleus, bulliens; se si considera il modo di pronunciare pallium - pallio, e non paglio, si accorge della esistenza delle due l, e perciò si opina, che debbansi scrivere con due l anche allio, e mallio. Riguardo a bolliente si preferirebbe l'usato bollente, ma in ogni caso non bogliente, perchè derivando da bullio sarebbe a scriversi con due l, e non col gl.

Parimente con due l, e non colle due lettere gl, sono a scriversi le parole barbuglio, borboglio, garbuglio, guazzabuglio, sobbuglio, stantechè la seconda parte di esse corrisponde alle parole bullio, bollire, tanto nella forma, quanto nel significato.

Sopra alcune parole essendo emerso dubio sul modo di scriverle si trova di esporre le seguenti osservazioni.

Bagliore, abbaglio, abbagliare, barbaglio: tali parole vengono tradotte in francese con quelle di éblouir, éblouissement, nelle quali non sarebbe l'intervento di un g, e vi sarebbe una sola l; l'analisi, che di dette parole verrà fatta, dimostrerà l'erronea introduzione in esse della lettera g.

Capigliatura, scapigliare, pulviglio, morbiglione, padiglione. La derivazione di capigliatura dal latino capillus - capello è manifesta: quindi l'uso delle due l è necessario per esprimere il significato di capillus. In capigliatura, come derivato di capillus, dovrebbero usarsi le due l, ma la seconda l essendo stata convertita in i ne derivò capiliatura con una sola l, e saranno giuste le due l in capillare, capillizio, capillatura sicome derivanti da

capillo. Per tutto ciò sarà a scriversi capiliatura, scapiliare senza il g, sicome estraneo alla costituzione della parola. Altretanto è a dirsi di pulvilio, ossia guancialetto corrispondente a pulvillus, di morbilione derivante da morbilli, e anche di padilione presumibilmente derivante da patillus, e questo dal verbo pateo, essere, o stare aperto.

Cogliere, scegliere, sciogliere corrispondenti in latino a colligere, eligere, solvere. In cogliere presentasi a primo aspetto il g come rappresentante la n del con di colligere, ma in scegliere non vedesi motivo di usare il g; scrivesi colgo, colgono, colsi, colse, colsero, colto, scelgo, scelgono, scelsi, scelse, scelsero, scelto, e in tali parti di essi verbi alla l non precede il g: conseguentemente è a presumersi erroneo l'uso del g in cogliere, scegliere, e loro derivati. Una tale presunzione viepiù diviene fondata se si osservi riguardo a colligere, che la n in italiano non usasi, quando segue una vocale, come in coabitare, coequale, coerente, cooperare, e talvolta anche susseguendo una consonante, come in conoscere; che il ligere di colligere, ed eligere per la tendenza ad esprimere più prestamente il pensiero si ridussero a liere; che si opina essere stato introdotto il q per esprimere il li delle varie desinenze di cogli, coglie, cogliamo, cogliete, coglieva, coglierò, accoglimento, scegli, sceglie, scegliete, sceglieva, sceglierò, sceglimento, ma considerando le conjugazioni degli altri verbi della terza conjugazione vedesi, che dall'infinito levasi la desinenza ere, e si sostituisce quella di i, e, ete, eva, erò, imento, come da porgere levata la desinenza ere, e sostituite le altre si ha porg-i-e-eteeva-erò-imento, cioè porgi, porge, porgete, porgeva, porgerò, porgimento, e conseguentemente levando da coliere la desinenza ere, e sostituendo le suindicate si avrà colii, colie, coliete, colieva, colierò, colimento, e così cesserà la necessità dell'erroneo g in colii, e coliimento, in scelii, e sceliimento. A viepiù dimostrare che sia erroneo in dette parole, ed altre l'uso del g, concorre quanto sarà esposto sul modo di pronunciare, e scrivere i due i brevi.

Riguardo a sciogliere è a ripetersi ciò, che sopra si è detto relativamente a sceliere, per cui è a scriversi sciolii, sciolie, scioliamo, scioliete, sciolieva, sciolierò, scioliimento, ritenuta la permutazione dell'olvere di solvere in oliere, vale a dire la permutazione del v in un i.

La suesposta opinione, oltre ai derivati accoliimento, raccoliimento, ed altri, è applicabile anche ai derivati coglitore, coglitrice, scegliticcio, sceglitore, sceglitrice, scioglitore, scioglitrice, accoglitrice, accoglitrice, raccoglitrice, raccoglitrice, raccoglitrice, essendo essi formati dall'infinito dei rispettivi verbi mediante il levamento della desinenza ere colla sostituzione delle desinenze iticcio, itore, itrice come da pungere – pungiticcio, pungitore, pungitrice; quindi sarà a scriversi coliitore, coliitrice, sceliiticcio, sceliitore, sceliitrice, accoliiticcio, accoliitore, accoliitrice, raccoliiticcio, raccoliitrice, raccoliitrice.

Convoglio. La sua derivazione è da volvere col secondo v permutato in i, come da solvere, scioliere: il preponimento quindi di un g alla l in convoglio va ad essere erroneo, e quindi è a scriversi vonvolio, escludendosi convojo come modo storpiato, od affettato.

Gaglio, gagliardo, gaglioffo. Gaglio scrivesi talvolta anche caglio col c, e in latino viene tradotto coaquilum. La stessa parola gaglio fa sovvenire quella di glutine, esprimendo l'una, e l'altra una materia, che rapprende, che tiene uniti due corpi: quindi fa sorgere l'idea, che la loro radicale sia fra esse comune, che sia quella di gal, e che da questa radicale siane venuta tanto la parola galio, quanto quella di galutine, ridotta poi quest'ultima a glutine per la avvenuta assimilazione dell'a, onde più prestamente proferire la parola stessa. Il derivare gaglio da coagulum risolverebbesi in una stiracchiatura inammissibile, e d'altronde il g di coagulum sarebbe duro, e non dolce. Posto quindi che possa sussistere detta argomentazione sulla radicale gal, si avrebbe motivo di ritenere erroneo l'uso del g avanti la l, e quindi che sia a scriversi gaglio senza il g, cioè galio, e conseguentemente senza anche galiardo, e galioffo, esprimendo l'uno l'idea di forte, unito, l'altro quella di privo di forza, di coesione.

Miglio corrisponde in latino in significato di mille passi a milliarium, e miliarium, e in significato di grano corrisponde a milium. Come in latino non è usato il g avanti la l di di tali parole, così sorge la presunzione, che l'usarlo in italiano sia erroneo, non avendosi argomento per ritenere, che la prima l di mille sia stata permutata in g. Nel Lessico del Forcellini alla parola milium leggesi: dictum est a maxima annorum summa, quæ est mille

(quod MILE, et MILIA etiam scribitur, ut ait Festus.) Quindi sarebbe incerto sino da allora il giusto modo di scrivere il numero mille, e stante la incertezza sarebbe ad osservarsi l'uso, o il modo giusto più verisimile. Ciò stante la biada milio sembrerebbe doversi scrivere senza il g con una sola l, sicome corrispondente al latino milium, potendo essere che non derivi dal numero mille; e il numero mille coi suoi derivati sembrerebbe doversi scrivere senza g, ma con due l, e quindi scrivere millio, milliajo, milliare, millione, come è proposto nella lessigrafia: adottando però una tale ortografia ne conseguirebbe, che non sarebbe più a scriversi mila in luogo di mille.

Speglio, e teglia, cioè specchio, e tegghia. In latino queste parole sono tradotte con speculum, e tegula: la parola specchio è da scriversi con un solo c, e quella tegghia con un solo g giusta quanto si dirà nell'articolo sesto sulla mutazione della lettera l' in un i. La formazione di spechio da speculum è spontanea, perchè la radicale spec è conservata, la sillaba ul è permutata nell'i, e la desinenza latina um in quella italiana o: pure spontanea è quella di teghia da tegula, venendo conservata la radicale teg colla permutazione della sillaba ul in i, e colla conservazione dell'a finale. Ma in speglio, e teglia la conversione è forzata, perchè senza ragione vengono raddolciti il c nell'una, e il g nell'altra parola, e perchè, mentre verrebbe conservata in entrambe la l di ul, viene aggiunto un i. Per tutto ciò si reputa essere collocabili fra quelle da non usarsi le due parole speglio, e teglia.

Spiraglio, periglio, ventriglio, coniglio, vermiglio in latino traduconsi spiraculum, periculum, ventriculus, cuniculus, vermiculus. Per ritenere che spiraculum corrisponda a spiraglio opponesi la circostanza, che il c in luogo di essere conservato duro sarebbe permutato in un g dolce, e che dopo la l sarebbe stato aggiunto un i; ciò che sarebbe anche riguardo a periglio, e ventriglio: quindi la presunzione, che le idee rappresentate da spiraculum, periculum, ventriculus non sieno quelle esatte di spiraglio, periglio, ventriglio, sebene possano esserne prossime, e che perciò in italiano spiraglio, periglio, ventriglio siano diversi, e non sinonimi di spiracolo, pericolo, ventricolo. Ricordandosi quanto superiormente si disse sulla desinenza in iglio per dimostrare essere in questa erroneo l'uso del g, proponesi di scrivere senza g spiralio,

perilio, ventrilio, quando non sarà a scriversi spiracolo, pericolo, ventricolo. Altretanto è a dirsi di coniglio - cuniculus, e dell'aggettivo vermiglio nel significato di rosso.

Streglia, striglia, stregghia, stregia in latino traduconsi strigilis. Sicome lo scrivere una parola in più modi non è ricchezza, nè bellezza di lingua, ed è in generale ad attribuirsi alla inscienza del vero modo, in cui è a scriversi, così è ad indagarsi quali, o quale di detti quattro modi siano da adottarsi, ritenuto che giusta quanto verrà detto sulle parole aventi la desinenza in egghia sarebbe in ogni caso a scriversi streghia con un solo g, e che stregia, e stregiare è usato in alcuni dialetti. Il primo modo, cioè streglia, e stregliare sembra il meno usato; il secondo cioè striglia è quello, che si avvicina al latino strigilis, e quindi sembra da adottarsi colla conservazione del g insieme al suo derivato strigliare, e ciò anche perchè sarebbe in consonanza al francese étrille, étrillier, e al tedesco Striegel: riguardo a streghia, streghiare, stregia, stregiare sarebbero a farsi estese indagini sul loro uso di fatto, giachè non devierebbero dalle modificazioni subite in generale da altre parole nella lingua italiana, essendo frequente lo scambio dell'i nell'e chiusa, e la permutazione della l in un i breve.

Togliere. La seconda l del corrispondente latino tollere è rappresentata in italiano dall'i, e quindi è a scriversi toliere senza il g, perchè superfluo alla pronuncia, e alterante intrinsecamente il significato della parola. In tolgo, tolgono, tolsi, tolse, tolsero, tolto non si ha l'uso del g prima della l, e la seconda l è permutata, od assimilata col g, colla g, o col g. Conformemente a quanto si espose sulle parole cogliere, e scegliere sarà a scriversi tu tolii, toliimento, toliitore, e toliitrice con due g, onde conservare nel primo g il valore della seconda g, ed esprimere col secondo g il valore desinenziale della parola.

Begli per belli. Bello scrivesi con due l, e il suo plurale maschile è belli: l'uso di begli col g è erroneo, poichè la seconda l è convertita in i, e quindi è a scriversi belii, o belj nei casi, in cui non si potesse, o non convenisse usare il giusto modo di belli, e sarebbe meno irregolare lo scrivere bei, come usasi in varj dialetti, poichè in quest'ultimo modo sarebbevi la semplice ommissione di lettere per proferire più presto la parola.

Troglio: in latino balbus, e in greco troylos. Questa parola non

è usata nel comune linguaggio, e in ogni caso se fosse stata derivata dal greco, sarebbe a scriversi senza il g, non essendovi tale lettera nel greco troylos.

Vaglio, che in latino corrisponderebbe a vannus, cribrum. Dalla analisi di questa parola si ha motivo di argomentare essere erroneo l'uso del g in essa, poichè senza il g esprimerebbe già il suo significato, di essere cioè un istromento, pel quale resta superiormente qualche cosa, effettuando così la cernita del grano, che viene vagliato. E sicome il g non è necessario per proferire la parola valio, nè il suo plurale valii, così anche per tale parola inclinasi a ometterne il g.

Veglio, vegliardo per vechio, vechiardo corrispondono in latino a vetus, vetulus. Premesso che la parola vecchio è a scriversi con un solo c, giusta quanto sarà esposto nell'articolo sesto sulla permutazione della lettera l in un i, si osserva che la parola veglio non è in uso nel comune linguaggio, e che sarebbe a collocarsi fra le parole da non usarsi, trovandosi motivo di ciò dire, anche perchè il g, o la l vi sarebbe di più, e conseguentemente sarebbe alterato il significato della parola: escludendo la parola veglio per vechio s'intenderebbe escluso anche il derivatone vegliardo in luogo di vechiardo.

Il pronome egli traducesi is in latino, il e lui in francese, el in spagnuolo; in nessuna di tali parole trovasi il q, e nemeno in altre corrispondenti di altre lingue: ciò stante, e ritenuto che il g è una lettera composta, e introdotta posteriormente all'antica lingua etrusca si ha motivo di presumere, che sia estranea alla naturale costituzione della parola egli, che daprima si usasse elo, opure eli, e che successivamente siasi detto elii, indi usato il g per indicare la pronuncia di elii colla intromissione dello stesso q, e colla ommissione del secondo i, stante che la pausa della parola cade sull'e. Sicome la lingua nella naturale sua vita ha importato da tempo, e in un modo assoluto l'uso, e la pronuncia di egli, così si opina, che tanto per egli, quanto pel pronome gli significante a lui sia a continuarsi l'uso del g, non come parte integrante della parola, ma come segno indicante il modo di pronunciarla. Non trovasi però di ammettere l'uso di quegli per quello, o per quelli ritenendosi un errore l'introduzione del g in una tale parola, sia perchè quegli non usasi nel comune linguaggio, sia perchè la sua formazione naturale è quello, quelli, come derivati da ille, illi, e opinandosi che quegli sia da porsi fra le

parole da non usarsi.

Nell'articolo gli, degli, agli, dagli l'uso del g si reputa erroneo. Il gli si usa in luogo di i, opure li avanti le parole incomincianti con vocale, o colla s così detta impura, cioè susseguita da consonante, e qualunque sia il motivo, o il modo, con cui fu introdotto, non è meno certo, che il g altera la natura di tali parole, ed anche il suono. Dicesi, che il y altera anche il suono della voce, perchè nel parlare, stante il principio di natura per cui la lingua tende a proferire al più presto le voci, avviene che l'articolo i si pronuncia unito alla parola, che gli segue, per cui pronunciasi iamori, iequali, iinviti, iossi, iusi. Ciò stante reputasi, che il giusto modo di scrivere sia i-amori, i-equali, i-inviti, i-ossi, i-usi, e si opina che l'uso del g sia assolutamente erroneo, e da abbandonarsi, e quando pure si volesse, o dovesse evitare la pronuncia di tre vocali di seguito, come sarebbe dà-i-anelli, dà-i-utili, fa-i-onori, sa-i-anni, sa-i-usi, possa al più usarsi l'articolo li dicendo dà-li-anelli, dà-li-utili. Anche avanti la s impura opinasi, che di regola debba usarsi l'i dicendosi i scanni, i storici, i studj, e forse possa talora usarsi il li, ma non il gli.

Altretanto ritiensi non solo riguardo a degli, agli, dagli, ma anche riguardo a cogli, negli, pegli, sugli, per quanto fu sopra esposto, di maniera che sarà a scriversi dei, ai, dai, coi, nei, pei, sui tanto seguendo una parola incominciante per consonante, quanto incominciante per vocale, od s impura; e quindi escluso totalmente l'uso del g, e al più in alcuni casi possa forse usarsi deli, ali, dali, neli, suli, non però coli, peli per colli, pelli, poichè la prima delle l'rappresenterebbe la n di con in colli, e la r di per in pelli.

Quanto si è detto riguardo alle parole indicate in questo articolo sarà a ritenersi estensibile anche ai loro derivati, e ai loro composti, di maniera che dovendosi scrivere filio, egualiare senza il g, saranno a scriversi senza il g anche filiale, filiare, filiastro, filioccio, filiuolo, egualianza, congualiare, inegualianza, raggualiare.

#### ARTICOLO III.

# Delle parole terminanti con due i brevi.

Le osservazioni fatte nell'articolo sulla erronea introduzione della lettera g nelle parole, in cui trovasi la sillaba gli, hanno fatto rilevare un altro errore, quello cioè della ommissione di un i breve nei plurali di alcuni nomi, nelle seconde persone singolari del presente di alcuni verbi, e in altre parole.

La formazione del plurale dei nomi maschili avviene in generale colla mutazione della vocale finale del singolare in un i. Infatti fantasma in singolare ha fantasmi in plurale, stemma - stemmi, paese - paesi, docile - docili, tavolo - tavoli, vetro - vetri, armadio - armadii, domicilio - domicilii, spazio - spazii, vizio - vizii, mutuo - mutui, reo - rei, serio - serii, vario - varii, pio - pii. Quindi è a ritenersi siano a farsi i plurali degli altri nomi nel medesimo modo, quando non siavi una manifesta ragione in contrario; quindi il plurale di filio è, e deve essere filii, e non figli, quello di fermalio - fermalii, e non fermagli, quello di cilio - cilii, e non cigli, quello di folio - folii, e non fogli, e così degli altri nomi maschili aventi la desinenza in singolare in alio, elio, ilio, olio, ulio; e quindi è erroneo lo scrivere, come si è usato, o si usa, archivi, circondari, commissari, segretari, testimoni, dazi, servizi, uffizi, necessari, propri con un solo i in luogo di due.

Anche i nomi femminili falce, madre, mente, volpe terminanti in e in singolare formano il loro plurale colla mutazione dell'e in i, e quindi sembra abbastanza manifesto, che è a scriversi molii, e non mogli, perchè quest'ultimo modo sarebbe dopiamente errato per l'introduzione dell'estraneo g, e per la ommissione dell'i costituente il plurale del nome. Le eccezioni alla regola generale, come in uomo – uomini, mio – miei, tuo – tuoi, suo – suoi importano bensì l'aggiunta di altre lettere nella formazione dei plurali, ma non escludono la mutazione dell'o nell'i: e riguardo ai nomi feminini terminanti in e, tanto in singolare, quanto in plurale come barbarie, serie non avrebbesi in essi argomento per rendere meno certo l'errore di scrivere mogli in luogo di molii.

Parimente colla sostituzione di un i breve alle desinenze are, ere, ire dell'infinito dei verbi formasi in generale la seconda persona singolare dei tempi presenti dell'indicativo. Da amare si ha tu ami, da studiare - studii, da sviare - svii, da tacere - taci, da temere - temi, da battere - batti, da fingere - fingi, da dormire - dormi, da fugire - fugi. Quindi da dormiliare deve derivarne dormilii, e non dormigli, da germoliare - germolii, e non germogli, da taliare - talii, e non tagli, da sceliere - scelii, e non scegli, e così degli altri verbi, il cui infinito termina in iare, o in iere: e si disse in generale, perchè ne sono una eccezione almeno i seguenti, formandosi da dare - dai, da essere - sei, da stare - stai, da andare - vai, da avere - hai, da dovere - devi, da potere - puoi, da sapere - sai, da tenere - tieni, da volere - vuoi, da dire - dici, da venire - vieni, e alcuni verbi della quarta conjugazione, che invece cambiano la desinenza ire in isci, come ambire - ambisci,

colpire - colpisci.

La necessità dell'uso dei duc i si manifesta nelle parole egualmente scritte terminanti con un solo i, ma aventi un significato diverso da quelle terminanti con due , come sarebbero adulteri plurale di adultero per distinguerlo da adulterii plurale di adulterio, per distinguere assassini da assassinii, auguri da augurii, auspici da auspicii, benefici da beneficii, censori da censorii, doli da dolii, esili da esilii, fili da filii, giudici da giudicii, lunari da lunarii, malefici da maleficii, martiri da martirii, modi da modii, moli da molii, omicidi da omicidii, ottavi da Ottavii, presidi da presidii, pretori da pretorii, scoli da scolii, soli da solii, suicidi da suicidii, supplici da supplicii, tali da talii, tempi da tempii, tutori da tutorii, uditori da uditorii, venefici da veneficii, ali plurale di ala da alii del verbo aliare, ampli plurale di amplo da amplii derivato di ampliare, celi del verbo celare da celii derivato di celiare, cerchi del verbo cercare da cerchii del verbo cerchiare, o plurale di cerchio, falci plurale di falce da falcii del verbo falciare, fili del verbo filare, o plurale di filo da filii del verbo filiare, o plurale di filio, mini del verbo minare da minii di miniare, odi di udire, e plurale di ode da odii di odiare, e plurale di odio, perfidi da perfidii di perfidiare, principi da principii di principiare, e plurale di principio, voci da vocii di vociare, desideri di desiderare da desiderii plurale di desiderio, premi di premere da premii di

premiare, e plurale di premio, esimi di esimere da esimii plurale di esimio, convivi di convivere da convivii plurale di convivio, e così di altri.

Si è detto, che il plurale dei nomi maschili si forma colla mutazione della vocale finale del singolare in un i. L'uso però sarebbe diverso almeno per la massima parte delle parole terminanti in singolare in cio, o gio, perchè verrebbe fatto colla semplice ommissione dell'o, scrivendosi ricci, fantocci, ammalaticci, poggi, pregi, servigi, grigi, ligi, quali plurali di riccio, fantoccio, amma-

laticcio, poggio, pregio, servigio, grigio, ligio.

Detta legge generale ritiensi applicabile anche alle dette parole terminanti in cio, o gio, perchè l'uso dell'i per formare un nome sostantivo, o aggettivo avviene anche in composizione con tutte le consonanti, come dalle parole seguenti: rabia, nebia, fibia, anfibio, dubio, marchio, cerchio, crocichio, ochio, mucchio, madia, stadio, medio, perfidia, presidio, custodia, studio, epitafio, gonfio, soffio, cuffia, balia, celia, vigilia, domicilio, olio, peculio, risparmio, premio, esimio, encomio, mummia, insania, venia, progenie, novennio, dominio, colonia, infortunio, prosapia, presepio, principio, copia, dopio, ossequio, reliquia, colloquio, aria, orario, vario, serio, equilibrio, martirio, gloria, notorio, furia, tugurio, amasio, ambrosia, astio, bestia, ostia, angustia, ignavia, savio, protervia, bivio, ovvio, diluvio, grazia, sazio, facezia, amicizia, calvizie, indizio, ozio, astuzia. Se l'i forma parte della desinenza di tutti i sudetti nomi, e dei molti altri non indicati terminanti in ia, ie, io brevi, è a ritenersi, che l'i formi una parte intrinseca della desinenza stessa, qualunque sia il suo valore, e conseguentemente è a ritenersi, che un valore abbia anche nelle parole terminanti in cia, cie, cio, gia, gie, gio brevi, e che perciò l'i di focaccia, polpaccio, audacia, bacio, pioggia, coraggio, bambagia, contagio, malvagio, non che l'i di tutte le altre parole terminanti in cia, cie, cii, cio, gia, gie, gii, gio abbia un valore intrinseco, ma sorge il dubio, che talvolta sia stato aggiunto per indicare la pronuncia dolce del c, o del g.

Un valore dell'i emergerebbe chiaramente nelle parole latine macula - macchia, bacculum, o bacculus - bacchio, auricula - orecchia, apicula - pecchia, situla - secchia, speculum - specchio, lenticula - lentichia, monticulus - monticchio, spiculum - spicchio, ocu-

lus - occhio, nelle quali avvenne la permutazione della l nell'i, e caseus, o caseum per cacio, vinacea per vinaccia, nelle quali avvenne la permutazione della e nell'i. E un argomento contrario alla supposizione, che l'i serva ad indicare la pronuncia dolce del c, o del g si avrebbe nei nomi sostantivi, e aggettivi femminili plurali terminanti in cie, gie, perchè il c, e il g susseguendo un'e verrebbero proferiti dolci anche senza l'i, ma invece ciò non ostante l'i venne conservato; infatti in plurale scrivesi focaccie, audacie, fallacie, piaggie, selvaggie, bragie, malvagie, freccie, villereccie, scheggie, pelliccie, franchigie, ligie, goccie, ferocie, pioggie, fiducie, coll'i, e non senza l'i, notandosi che lo scrivere audace, fallace, feroce, e simili per audacie, fallacie, ferocie sarebbe inammissibile, corrispondendovi in latino gli aggettivi audax, fallax, ferox, e non i sostantivi audacia, fallacia, ferocia.

Concordemente a quanto si è detto si osserva, che le parole, nelle quali entrano il c, od il g non dolci nella parola principale conservano in generale la durezza della lettera mediante il segno della lettera h anche nella formazione dei loro plurali, e delle altre parole derivatene, come da formica - formiche - formicolare, da fiacco - fiacchi - fiacchezza, da fiacco - fuochi - fuocherello - focoso, da piega - pieghe - pieghevole, da piego - pieghi, da lago laghi - laghetto - laghista, da secco - secchi - secchezza; e si disse in generale, poichè vi sarebbero alcune parole, che nel plurale, o nei derivati, od in entrambi raddolciscono la lettera c, come da amico - amici - amicizia, da inimico - inimici - inimicizia, da mendico - mendichi - mendicità, da pudico - pudichi - pudicizia, da benefico - benefici - beneficenza, ma però nel femminino plurale, e in altre desinenze lo conserverebbero duro dicendosi amiche - amichevole, inimiche - inimicare, mendiche - mendicante - mendicare, pudiche - pudicamente, benefiche - beneficare - beneficatore; come da gregge - gregario, da legge - legale, da presagire - presago, ed altre.

Si disse conservare la durezza del loro suono le lettere c g mediante la lettera h, in quanto che la lettera h nella costituzione di dette parole immediatamente dopo il c, od il g non ha alcuna parte intrinseca nella parola stessa, e si risolve in un semplice segno convenzionale della scrittura per far pronunciare non dolci le suripetute due lettere.

Dopo tutto quanto si è superiormente esposto sembra potersi

con fondamento conchiudere, che anche la formazione dei plurali maschili terminanti in *cio*, o *gio* brevi si dee eseguire mediante la mutazione dell'o in i, e che conseguentemente debbono gli stessi plurali terminare con due i brevi.

Adottando tutte le correzioni proposte in questo articolo va ad essere grande il numero delle parole terminanti con due *i* brevi, per cui potrebbe venire opposto, che ciò sarebbe in danno della brevità della pronuncia necessaria alla prestezza voluta dalla natura della lingua umana per esprimere più presto le sensazioni, o il pensiero, ed in danno della scrittura per la grande quantità degli *i* da aggiungersi oltre quelli sinora usati. Ma tali opposizioni non reggerebbero, perchè in quanto alla pronuncia dei due *i* essa si risolve in quella di un solo *i* un poco prolungato, ed in quanto alla scritturazione si propone di rappresentarli coll'*j* lungo, giusta l'articolo seguente a questo.

### ARTICOLO IV.

# Dei due i brevi da rappresentarsi coll'j lungo.

Nel precedente articolo sulle parole terminanti con due *i* brevi si è esposto, come tutti i maschili plurali, il cui singolare termina in *io* breve, debbono terminare con due *i* brevi, e come le seconde persone singolari dei presenti indicativi dei verbi si formino di regola col permutare in un *i* la desinenza di *are, ere, ire* dei loro infiniti; e si è anche accennato, che verrebbe proposto, come si propone, l'uso dell' *j* lungo per rappresentare i due *i* brevi.

Detti due *i* brevi per la tendenza della lingua umana a pronunciare prestamente le parole si risolvono in un *i* prolungato colla voce, e la lettera *j*, che si propone di rappresentarli, consiste in un *i* materialmente prolungato.

L'j lungo è già adoperato nella lingua italiana in alcune parole, e l'uso di scrivere lettere più grandi, come equivalenti a due lettere eguali, è molto antico, ciò avendosi nelle antiche inscrizioni. In ispecie poi riguardo alla lettera i ciò è attestato ad una tale lettera anche nel citato Lessico latino del Forcellini.

Coll'adottare l'j quale rappresentante i due i brevi si indica il modo, con cui debbono essere proferiti senza bisogno di alcun segno, e nel tempo stesso si rende meno lunga la lettura, venendo usata una sola lettera in luogo di due: di più occorrendo di scrivere, o leggere due i uniti, uno dei quali sia lungo, come in calpestii, restii, avvertii, fibiina, naviliino, opiino, non occorrerà nemeno in tale caso alcun segno, perchè dovendosi ritenere piane le parole, quando non hanno segno di pausa, se i due i saranno finali come in calpestii, restii, dovranno ritenersi il primo lungo, ed il secondo breve, e viceversa, se non saranno finali, come in fibiina, naviliino, il primo i sarà a leggersi breve, e il secondo lungo: potrà quindi essere ommesso l'accento, che ora si usa apporre per indicare la pausa sul primo dei due i in calpestii, e restii, e sarà a scriversi rimedj quale plurale di rimedio, e quale seconda persona singolare del presente indicativo di rimediare; vari plurale di vario, e seconda persona di variare; principi plurale di principio, e seconda persona di principiare, mentre principi sarà il plurale di principe; fasci plurale di fascio, e seconda persona di fasciare; rischj plurale di rischio, e seconda persona di rischiare; beneficj sarà plurale di beneficio, e seconda persona di beneficiare, e benèfici sarà il plurale di benèfico.

Mentre però proponesi di adottare l'j lungo pei suindicati casi, trovasi di proporne il disuso almeno in generale nel singolare delle parole terminanti in aja, ajo, oja, ojo, uja, ujo, come in ghiaja, risaja, bajo, fornajo, noja, tettoja, rasojo, scrittojo, buja, bujo, fruttajuolo, borsajuolo, bastando in tali casi l'i breve, e proponendosi di scrivere invece ghiaia, risaia, baio, fornaio, noia, tettoia, rasoio, scrittoio, buia, buio, fruttaiuolo, borsaiuolo. Appoggiano la proposta correzione le parole francesi bai - bajo, gai gajo, saie - sajo, joie - gioja, ennui - noja, e truie - troja, sicome scritte con un solo i, e l'osservazione, che le desinenze suindicate sarebbero avvenute in generale per la permutazione della lettera r in un i, come in colombaja da colombara, lavandaja da lavandara, lavandajo da lavandaro, ghiaja da ghiara, risaja da risara, paja da para, stajo da staro, muojo da muoro, e in particolare poi dalla permutazione di altra lettera, come ingojare da ingolare, notandosi per altro che aja, ed ajo come nomi, e non come desinenze, potrebbero importare la conservazione dell'i lungo.

Inoltre riguardo alle parole maschili terminanti come sopra è ad abolirsi l'uso di scrivere il loro plurale con un solo i corto, come in fornai, quai, rasoi, scrittoi, notai, librai, operai, dovendosi invece usare i due i brevi per la già addotta regola della formazione dei plurali mediante il cangiamento dell'o in i, per cui il singolare fornaio colla mutazione dell'o in i diventa fornaii, e quindi giusta il modo proposto per rappresentare i due i sarà a scriversi fornaj, notaj, libraj, operaj, rasoj, scrittoj, buj. Così mentre si è proposta la sostituzione dell'i all'i lungo per le parole terminanti in aja, ajo, oja, ojo, uja, ujo, e conseguentemente anche nei loro derivati abbaiare, appollaiare, inghiaiare, annoiare, abbuiare, e simili, trovasi di proporre l'abolimento dell'uso di scrivere le seconde persone singolari del presente indicativo con un solo i, e reputasi invece regolare lo scriverle coll'i lungo abbaj, appollaj, ingoj, inghiaj, annoj, abbuj, e simili per la citata regola della mutazione della desinenza dell'infinito in un i.

### ARTICOLO V.

## I verbi non duplicano le loro consonanti nei tempi presenti e futuri.

Le prime persone plurali dei tempi presenti del modo indicativo si formano di regola col sostiture la desinenza iamo alle desinenze dell'infinito are, ere, ire: da amare si forma amiamo, da stare - stiamo, da godere - godiamo, da credere - crediamo, da dormire - dormiamo; quindi è a presumersi, che sia a scriversi con una sola consonante abiamo da habere - avere, dobiamo da debere - dovere, faciamo da facere - fare, giaciamo da giacere; piaciamo da piacere, sapiamo da sapere, taciamo da tacere, giachè nessun argomento presentasi ad appoggiare l'uso di scrivere in italiano tali verbi con dopia consonante; ed anzi gli stessi verbi con altre loro desinenze dimostrerebbero l'uso di una sola consonante, scrivendosi faceva - feci - facesti - faceste - facessi - facendo - facente, giace - giacete - giaceva - giacesti - giaceste, giacerò - giacessi - giacerei - giaciuto - giacendo - giacente, piace - piacete - piaceva - piacesti - piaceste - piaceva - piacesti - piacerei - piacendo - piacendo - giacento - piacendo - piacerei - piaciuto - piacendo - piacendo - piacerei - piacerei - piacendo - piacendo - piacerei - piacerei - piacendo - piacendo - piacerei - piacerei - piacerei - piacerei - piacendo - piacendo - piacerei -

piacente, sapete - sapeva - sapesti - sapeste - saprò - sapessi - sapreisaputo - sapendo - sapiente, tace - tacete - taceva - tacesti - taceste tacerò - tacessi - tacerei - taciuto - tacendo - tacente, ciò che può dirsi anche di avere e dovere facendo la mutazione del b nel v, avete - aveva - avrò - avesti - aveste - avessi - avrei - avuto - avendo avente, dovete - doveva - dovrò - dovesti - doveste - dovessi - dovrei dovuto - dovendo.

Detta mutazione di desinenza nei verbi addurre, bere, dire, porre, ed altri a primo aspetto sembra non verificarsi nei corrispondenti adduciamo, beviamo, diciamo, poniamo, ma in fatto la si trova nei loro infiniti non accorciati adducere, bevere, dicere, ponere. Così sussiste rispetto ai verbi dolere, rimanere, salire, tenere, valere, venire dicendosi doliamo, rimaniamo, saliamo, teniamo, valiamo, veniamo, sebene in alcune persone dello stesso presente subiscano una modificazione alla regola generale colla introduzione di un g, dicendosi dolgo - dolgono, rimango - rimangono, salgo - salgono, tengo - tengono, valgo - valgono, vengo - vengono. Anche riguardo a svegliare, scegliere, cogliere, sciogliere, togliere regge la detta mutazione di desinenza, essendosi già dimostrato nell'articolo secondo sulla erronea introduzione della lettera g in alcune parole, che è a scriversi sveliare - sceliiamo, sceliere - sceliiamo, coliere coliiamo, scioliere - scioliiamo, e toliere - toliiamo.

Sono dunque a scriversi con una sola consonante le prime persone del presente dell'indicativo abiamo, dobiamo, faciamo, giaciamo, piaciamo, sapiamo, taciamo; e sicome le prime persone plurali del presente del congiuntivo sono eguali a quelle dell'indicativo, e sicome da dette prime persone levando la desinente sillaba mo, e sostituendone una diversa si hanno le altre persone dello stesso presente del congiuntivo, così ne deriva, che anche tali persone sono a scriversi con una sola consonante, e quindi che è a scriversi abia - abiate - abiano - dobiate, facia - faciate faciano, giacia - giaciate - giaciano, piacia - piaciate - piaciano, sapia - sapiate - sapiano, tacia - taciate - taciano.

Sicome le prime persone singolari del presente dell'indicativo si formano di regola col mutare la desinenza dell'infinito in un o, come da amare - amo, da temere - temo, da scrivere - scrivo, da sentire - sento, così scrivendosi con un solo c gl'infiniti facere, giacere, piacere, tacere sono a scriversi con un solo c anche facio,

giacio, piacio, tacio.

Debbe, e debbono, che scrivonsi, e pronunciansi anche deve, e devono, e che corrispondono a debet, e debent, sono a scriversi con un solo b per quanto fu sopra detto, e perchè non presentasi alcun motivo di usarlo dopio con alterazione del significato intrinseco delle parole. Potrebbe insorgere dubio sopra debbo, debba, debbano corrispondenti a debeo, debeat, debeant, poichè il secondo b potrebbe rappresentare in certo qual modo l'e, che viene taciuta, ma considerando che può anche scriversi devo, deva, devano, che comunemente, e naturalmente dicesi deve, che il v rappresenta il b, e che la differenza di desinenza dei verbi della seconda conjugazione consiste in generale nella sola mutazione della vocale o della prima persona del presente dell'indicativo in un e per la terza persona dello stesso tempo, come cado - cade, temo - teme, in un a per quella del singolare del soggiuntivo, come cado - cada, temo - tema, e nella aggiunta a questa della sillaba no per la terza persona plurale dello stesso soggiuntivo, come cada - cadano, tema - temano, va ad essere consigliato lo scrivere anche debo, deba, debano con un solo b.

Le terze persone plurali del tempo presente del modo indicativo si formano di regola coll'aggiungere la sillaba no alla rispettiva terza persona singolare, quando appartengono alla prima conjugazione, come amano da ama, e col mutare l'e finale in ono, o gono se appartengono alle altre conjugazioni, come cadono da cade, valgono da vale, scrivono da scrive, pongono da pone, sentono da sente, salgono da sale. Quelle dell'imperfetto dell'indicativo, e del presente del soggiuntivo in tutte le conjugazioni si formano dalla corrispondente terza persona singolare coll'aggiunta della sillaba no, come amavano da amava, amino da ami, cadevano da cadeva, cadano da cada, valevano da valeva, valgano da valga, scrivevano da scriveva, scrivano da scriva, scioglievano da scioglieva, sciolgano da sciolga, sentivano da sentiva, sentano da senta, finivano da finiva, finiscano da finisca, ed anche gli irregolari erano, siano, potevano, possano, volevano, vogliano, ed altri. Una tanta uniformità nella costituzione delle suindicate terze persone plurali con una sola n induce la presunzione, che erroneo sia lo scriverle con due n in luogo di una sola le terze persone plurali dell'indicativo dei verbi dare, fare, avere, sapere, stare, andare collo serivere danno, fanno, hanno, sanno, stanno,

vanno: ritiensi quindi, che il plurale di dà, fa, ha, sa, sta, va sia dano, fano, hano, sano, stano, vano con una sola n.

Per lo stesso principio della costituzione dei plurali nel suesposto modo è a ritenersi erroneo l'uso di formare il plurale delle terze persone dei futuri coll'aggiungere oltre la sillaba no una seconda n, e scrivere ameranno, caderanno, scriveranno, sentiranno in luogo di amerano, caderano, scriverano, sentirano con una sola n, mentre la dopia consonante non è necessaria per indicare la pausa delle parole, e meno poi stante la regola da adottarsi, che tutte le parole polisillabe sono a ritenersi piane, quando non siavi segno in contrario; la dopia consonante poi in tutti i casi sovra contemplati non è da usarsi, perchè altererebbe il significato intrinseco delle parole stesse.

L'uso di scrivere caggia per cada, chieggo per chiedo, chiugga per chiuda, seggo per sedo, posseggo per possedo, veggo per vedo, veggente per vedente, veggia per veda, non costituiscono un argomento per diminuire la sussistenza delle fatte osservazioni, sia perchè è un uso non spontaneo, giachè il loro modo naturale è cado - cadono, cada - cadano, chiedo - chiedono, chieda - chiedano, chiudo - chiudono, chiuda - chiudano, sedo - sedono, seda - sedano, vedo - vedono, veda - vedano - vedente, sia perchè in fatto non si pronunciano i due g, sia perchè l'uso dei due g altera il valore intrinseco di tali verbi: altretanto dicasi di deggio, deggiono, deggia, deggiano per devo, devono, deva, o deba, e devano, o debano. Riguardo al verbo potere non vi è aumento di lettera nella formazione di posso, in quanto che la prima s rappresenta il t, e la seconda è quella del verbo essere; la permutazione di detto t sembra avvenuta per abbreviare, e facilitare la pronuncia di potso, potsiamo, potsono, potsa, potsiate, potsano, dicendo invece posso, possiamo, possono, possa, possiate, possano.

#### ARTICOLO VI.

# La permutazione di un' l in un i non importa il duplicamento della consonante precedente.

Nelle parole cingulum - cinghia, circulus - cerchio, clamare - chiamare, clarus - chiaro, flos - fiore, glans - ghianda, planus - piano, pluma - piuma, ed altre, emerge, che la l delle parole latine è rappresentata da un i nelle italiane.

Anche nelle parole ebulum - ebbio, nebula - nebbia, fibula - fibbia, sabula - sabbia, subula - subbia, tribula - trebbia, opulus oppio, duplus - doppio è evidente la permutazione della l nell'i,
ma non scorgesi ragione qualsiasi di usare in italiano due b, o
due p, mentre in latino ne è usato uno solo. Detta erronea introduzione delle dopie lettere sembra avvenuta, o a motivo della
pausa sulla vocale ad esse precedente, o per indicare, che sulla
vocale stessa è a farsi la pausa nel leggerle; ma la naturale tendenza della lingua umana a restringere le parole per pronunciarle
più prestamente persuade dell'assimilazione dell'u, e della simultanea mutazione della l nell'i; e il fatto, che si pronuncia un
solo b, o un solo p, conferma viemaggiormente la erroneità dell'uso delle due lettere nelle suindicate parole, e loro derivate.

Sarà quindi a scriversi ebio, nebia, fibia, sabia, subia, trebia, opio, dopio, non ostante la contraria opinione, che leggesi nella lessigrafia alle parole tribbia, e oppio, poichè riguardo a tribbia lo scopo di dare alla parola un suono gagliardo, e di non confonderne la radice con tribolare non valgono a fronte della alterazione, che ne avverrebbe nel significato intrinseco della parola, e a fronte della legge naturale di abbreviare le parole per proferirle più presto riguardo all'esposto frodamento di una lettera, che in questo caso sarebbe l'u di tribula; e riguardo ad oppio il risultare egualmente scritto con un solo p tanto l'albero, quanto il succo così denominato deesi supplire occorrendo con parola, o con parole, che chiariscano l'oggetto trattato, ma non alterare la natura, e il suono della parola. Anche Sabbioneta, nome di paese, che trovasi fra Mantova, e Cremona sarà a scriversi con un solo b, manifesta essendo la sua derivazione da sabia, ed essendo scritto

con un solo b il latino Sabloneta usato nei libri stampati, e nei documenti manoscritti, in cui è citato quel paese.

Fra le parole, in cui la l fu mutata in i, sonovi quelle terminanti in italiano in acchio, ecchio, icchio, occhio, ucchio; tali sarebbero baculus - bacchio, macula - macchia, auricula - orecchia, apicula - pecchia, speculum - specchio, pariculi - parecchi, peticula petecchie, lenticula - lenticchia, radicula - radicchio, monticulus monticchio, spiculum - spicchio, oculus - occhio, peduculus - pidocchio, acucula - aquechia. Sull'uso dei due e nelle parole ora citate è a ripetersi, quanto si è sopra detto sull'erroneo uso dei due b, e dei due p, e quindi sono a scriversi con un solo c le parole suindicate, non che tutte le altre italiane aventi la sillaba chia, chie, chii, chio, o chiu, e nelle loro derivate, quando le lettere chi rappresentino in altra lingua le lettere cl. Conseguentemente saranno a scriversi con un solo c cornachia, pennachio, forachiare, grachiare, apparechiare, nochiere, cavichia, nichia, crocichio, pichiare, capochia, ginochio, muchio, ed altre simili. Anche per le parole secchia, o secchio, e vecchio corrispondenti alle latine situla, e vetulus regge la regola, che la permutazione della l in i non duplica la consonante precedente, perchè quando pure non si trovasse di adottare anche per esse un solo c, i due c sarebbero ad attribuirsi ad altra causa indipendente dalla conversione della l. Così non altera la sussistenza della regola suripetuta la parola parrochia, perchè essa va scritta con una sola r, e un solo c conformemente al latino parochia, al greco paroikia, e alle osservazioni della lessigrafia ad una tale parola.

Riguardo alla parola cannocchiale conviensi colla lessigrafia, che debba scriversi una tale parola con due n, ma non conviensi riguardo all'uso dei due c, essendo manifesta la derivazione di ochiale da ochio, che giusta quanto sopra è a scriversi con un solo c.

Per lo stesso principio è a scriversi copia non solo in significato di abondanza, e di cosa trascritta, ma anche in significato di copula – unione, opure un pajo, ed essere quindi erroneo lo scrivere coppia con due p nell'anzidetto significato di un pajo, o di unione. Ne è a continuarsi l'uso di scrivere tegghia con due g, presentandosi la sua derivazione dal latino tegula, e scrivendosi il latino tegere con un solo g.

#### ARTICOLO VII.

## Le desinenze bra, bre, bri, bro sono a scriversi con un solo b.

Si scrivono con un solo b in italiano le parole seguenti, ed altre aventi anche in latino un solo b: fibra – fibra, lugubre – lugubre –

Sono scritte in latino con un solo b: faber - fabri, faber - fabra - fabrum, e fabrica; in italiano le corrispondenti parole fabbro, fabbrile, fabbrica scrivonsi con due b, ma non si presenta alcuna ragione per sostenere un tale uso, mentre invece si ha un solo b anche nel francese fabrique, nello spagnuolo fabrica, e nell'inglese fabric; di più nel comune parlare si pronuncia un solo b, e usasi un solo b nelle parole sopracitate, ed altre di consimile conformazione. Perciò si ritiene erroneo detto uso dei due b, alterando esso il significato intrinseco di dette parole.

Altretanto è a dirsi delle parole lebbra, libbra, febbre, ebbro, e labbro.

Lebbra in latino corrisponde a leprae, e con un solo p scrivesi lèpre in francese, lepra in greco, e spagnuolo, e leprosy in inglese.

Libbra in significato di quantità di peso corrisponde a libra in latino, e con una sola consonante scrivesi livre in francese, e in inglese, libra in spagnuolo, e litra in greco: a viepiù dimostrare la erroneità dei due b concorre la parola equilibrio scritta con un solo b anche in italiano; e se diversa è a presumersi la radicale riguardo a liber - libro scorza d'albero, o libro di carta, e riguardo a liber - liberi - figlio in confronto di libbra, si presenta però una radicale comune fra libbra, librare, equilibrio, e calibro, scritte queste tre ultime con un solo b.

Febbre in latino scrivesi febris con un solo b, e con una sola consonante scrivesi fievre, febrile in francese, Fieber in tedesco, e fever in inglese.

Ebbro in latino scrivesi ebrius, e con una sola consonante scrivesi ivre in francese.

Labbro in latino scrivesi labrum, ed anche labium, e con una sola consonante scrivesi lèvre, labial in francese, e labio in

spagnuolo.

Anche la parola febbrajo è a scriversi con un solo b, poichè in latino scrivesi februarius, e giusta quanto dicesi nel citato Lessico del Forcellini deriva da Februa, e con una sola consonante scrivesi pebroyarios in greco, fevrier in francese, febrero in spagnuolo, Februar in tedesco, february in inglese, e fevruarie in valaco.

Per quanto fu sopra osservato proponesi quindi la correzione delle suindicate parole, e di quelle derivate dalle stesse, sicome sarebbero fabricare, fabricatore, lebretta, lebroso, febretta, febricitante, febrifugo, febrile, ebrezza, ebriaco, ebrietà, labretto, labruccio, ed altre, notandosi che detto errore fu già osservato nella citata lessigrafia riguardo alle parole ebro, fabro, febrajo, febre, e labro.

## ARTICOLO VIII.

## Le desinenze bia, bie, bii, bio sono a scriversi con un solo b.

Si è dimostrato nell'articolo 5, perchè abbia sia a scriversi con un solo b, e nell'articolo 6, perchè debbansi scrivere con un solo b ebio, fibia, nebia, sabia, subia, e trebia. In questo procedesi a

parlare di altre parole terminanti in bia, bie, bii, bio.

Rabbia, e scabbia derivano dalle latine rabies, e scabies; quindi non presentasi motivo di usare due b in italiano: concorrono a ritenere erroneo un tale uso le parole latine rabiosus, rabidus, scabiosus, scaber, nelle quali in ispecie rabidus, e scaber dimostrano tanto più la costituzione di tali parole con un solo b, e perfino anche in italiano scrivesi rabido con un solo b. Anche i loro plurali rabie, e scabie sono a scriversi con un solo b, e così pure i loro derivati come arrabiare, arrabio, arrabii, arrabia.

Labbia quale plurale di labbro corrisponde al latino labia plu-

rale di *labium* scritti entrambi con un solo *b*. Si è già osservato nel precedente articolo 7, come *labbro* è a scriversi con un solo *b* conformemente al latino *labrum*, e ciò si ricorda per osservare, che un solo *b* è della natura di tale parola, che ciò tanto più scorgesi in *labialis* corrispondente al francese, ed all'inglese *labial*, e che *labia* in italiano sentirebbe di latinismo, per cui tanto più è a scriversi come in latino. Un tale errore fu osservato anche nella lessigrafia sucitata.

È stato già rimarcato in detta lessigrafia essere erroneo l'uso di scrivere dubbio, e suoi derivati con due b, mentre in latino scrivesi dubius con un solo b: un tale errore si rende più manifesto coll'osservare, che anche in italiano scrivesi con un solo b dubitare, e dubitativo, e che anche anticamente stampavasi dubioso con un solo b, leggendosi nel citato dizionario di Calepino del 1642 le parole dubius, e dubiosus tradotte in quella di dubioso con un solo b.

Marrubbio e carrubbio scrivonsi con un solo b in latino, e l'errore di scriverli con due è rimarcato anche nella suripetuta lessigrafia. Il vocabolo carrubio ricorda i luoghi denominati Carrobio, e Carobio: anche questi sono a scriversi con un solo b tanto nel caso che la loro denominazione provenga dalla preesistenza di una pianta di carrubio, quanto nel caso che sia stato così chiamato un luogo, che si prestava al volgimento dei carri, o avente più vie da carri, o in cui la gente si fermava a trattare, o parlare, perchè nel primo caso la pianta carrubio deve scriversi con un solo b, e diversamente sia in carrovio, sia in vocarobio non presenterebbesi motivo di presumere il bisogno di due b.

Alla parola robbia corrisponde il latino rubia, e a robbio il latino rubeus con un solo b: anche le parole rubeo, rubor, rubidus, rubicundus sono scritte con un solo b. Sicome tutte dette parole contengono l'idea di rosso, e perfino l'italiano rubicondo scrivesi con un solo b, così è certo, che erroneo è l'uso di scrivere robbia, e robbio con due b, notandosi che anche il latino robius, e robeus sono stampati con un solo b, e che non è generale l'uso di robio per rosso.

La parola gabbia traducesi cavea in latino: sembra potersi presumere, che la parola gabbia sia derivata dal latino cavea mutato in cabea, e indi in cabia, e poscia in gabia colla permutazione del c in g, avvenuta anche in altre parole, come in garofano da caryophyllon, grasso da crassus, e del v in b come in crebbi da crevi. Sicome non presentasi alcuna ragione di mutare un v in due b, e di più in fatto si pronuncia un solo b, così reputasi erroneo l'uso dei due b, ed alterante il significato intrinseco della

parola stessa.

Nel vocabolario italiano publicato in Napoli a cura della società Tramater alla parola nibbio leggesi essere questo un uccello di rapina, che si ciba di rettili, e alla parola ibi leggesi essere questo un uccello, che fa strage di serpenti, e tradursi ibis in latino. Stanti dette circostanze sembra, che trattisi se non di un medesimo uccello, almeno di uccelli aventi più caratteri comuni, e che conseguentemente il nome di nibbio abbia una derivazione comune con quella di ibi; che siasi detto un ibi, opure in ibi, poi unibi, o inibi in una sola parola coll'aggiunta dell' o finale, e indi per pronunciare più presto la parola siasi ommessa la vocale precedente la n. Fatto è, che si pronuncia un solo b, e che ciò viepiù fa presumere erroneo lo scrivere nibbio con due b.

La regola, che le desinenze bia, bie, bii, bio siano a scriversi con un solo b, sarebbe stata osservata nelle parole cenobio, gobio (pesce), e tibia, corrispondenti alle latine cænobium, gobius, e tibia, quest'ultima tanto nel significato di istrumento, quanto in quello di osso.

Fra le parole scritte contro detta regola sonovi oltre le sopra citate anche le parole stabbia, stabbiare, stabbio, rebbio, bibbia, rubbio, subbio, e ubbia, non aventi una corrispondente parola latina scritta con un solo b, opure con un solo v, e nemeno con due di tali lettere: tuttavia sembra, che anche per esse debba valere la proposta regola.

La derivazione di stabbiare sembra quella di stabulare da stabulum - stalla, come trebiare, o tribiare da tribula - trebia, o tribia: in questo caso basta un solo b come in trebiare per quanto si è detto nell'articolo sesto sulla permutazione della lettera l in i. Se si volesse derivare da stare, e bios - vita, come in cenobio derivante da koinos - comune, e bios - vita sarebbe a scriversi egualmente con un solo b. In ogni modo non presentasi argomento per ritenere necessario l'uso dei due b, ed anzi un secondo b non viene proferito, ed altererebbe il significato intrinseco della

parola. La parola stabbio avendo la derivazione comune con stabiare, come spoglio con spogliare, sarà anch'essa a scriversi con un solo b. Anche stabbia usata nel significato di pezzo di legno è a scriversi con un solo b, perchè la sua derivazione sarebbe da astabula, piccola asta, e quindi non con due b per quanto è stato esposto nel sucitato articolo sesto.

In quanto a rebbio si disse nel medesimo articolo sesto, come siasi a scrivere trebiare con un solo b: la consonanza di tale parola con rebbio suggerisce la idea, che trebiare derivi da rebio, come tumore - tumido da umore - umido, e ciò che la fa presumere è, che nel trebiare vengono adoperate le forchette munite di rebj. Se la parola derivata è a scriversi con un solo b, è naturale, che debba esserlo anche quella principale: quindi rebbio sarebbe a scriversi con un solo b, osservandosi, che non presentasi alcun argomento in contrario, e che in fatto se ne pronuncia uno solo.

Rapporto a trebbio in significato di trivio si ha motivo di scrivere trebio con un solo b, perchè evidente è lo scambio del v in b, e non trovasi perciò di ammettere l'uso dei due b in tale parola, come è usato nella lessigrafia alla parola stribbiare; e non ammettesi nepure l'ivi proposto uso di scrivere stribbiare con due b, perchè è manifesta la sua derivazione da tribula, e da trebiare, o tribiare.

La naturale tendenza a proferire più presto, e più facilmente una parola può avere ridotta la parola biblia a bibia, ma non a proferire bibbia con due b, sia perchè ciò sarebbe contrario a detta tendenza, poichè col proferirli entrambi ne sarebbe prolungato il suono, sia perchè non può presumersi la permutazione della l in un b, potendosi osservare, che succede bensì la permutazione di una consonante precedente in una eguale alla susseguente, come nelle parole collaborare, commisto, corrompere, illuminare, immettere, irrompere, suddiviso da subdivisus, sommerso da submersus, freddo da frigidus, petto da pectus, onnipotente da omnipotens, scritto da scriptus, ma non saprebbesi indicare un esempio di giusta conversione di una consonante posteriore in altra consonante eguale alla precedente. La uniformità di scrivere colle lettere bl biblia in latino, in greco, ed in altre lingue, e bibliografia, bibliomania, biblioteca, ed altre anche in italiano suggerisce a trala-

schare di scrivere in italiano bibbia in luogo di biblia, ma volendosi usare la parola bibia sarebbe in ogni caso a scriversi con un solo b.

Dicesi subbio il cilindro del telajo da tessere, cui viene avvolto l'ordito, quello, cui viene avvolto il tessuto: in latino traducesi jugum, e in francese ensuple, ensuble, o ensouble, di maniera che sembra che subbio in origine sia stato subulo, o sublo, e poi sia stata permutata la l in i. Nel sesto articolo si è dimostrato, che la permutazione della l latina nell'i non produce duplicamento di consonante, e si è rimarcato, che perciò deesi scrivere sabbia, ebbio con un solo b, e coppia, doppio con un solo p. Tali parole corrispondono alle francesi sable, hieble, couple, double, per cui puossi dedurre, che anche nei casi di parole aventi un l in francese, ed un i in italiano non si fa luogo a duplicamento di consonante, e quindi il francese ensuple indicherebbe, che è a scriversi subio con un solo b, e non con due.

Riguardo al vocabolo *ubbia* non si conosce parola di altra lingua, che si avvicini alla sua costituzione: sembrerebbe, che in origine possa essere stata *ubula*, e ricorda le parole *nube*, e *nuvola* scritte senza dopia consonante: si opina di scrivere *ubbia* con un solo *b*, non presentandosi alcun motivo di adottarne due.

### ARTICOLO IX.

# Le desinenze aggine, iggine, uggine sono a scriversi con un solo g.

Tanto in italiano, quanto in latino scrivonsi con un solo g cartilagine - cartilago, citragine - citrago, imagine - imago, indagine - indago, voragine - vorago, origine - origo, prurigine - prurigo, rubigine - rubigo, siligine - siligo, uligine - uligo, vertigine - vertigo.

Sono invece stampate con due g le parole farraggine, mucilaggine, piantaggine, piombaggine, fuliggine, impetiggine, lentiggine, ruggine, ferruggine, lanuggine, salsuggine, sebene con un solo g siano scritte le corrispondenti parole latine farrago, mucilago, plantago, plumbago, fuligo, impetigo, lentigo, ærugo, ferrugo.

lanugo, salsugo, aventi il rispettivo genitivo in aginis, iginis, uginis scritto con un solo g.

Manifesta è la derivazione dal latino delle suindicate desinenze, giusta quanto fu osservato anche nella già citata lessigrafia, di maniera che ivi senza esitanza è proposto di scriverle con un solo g: e senz'altro si conviene in ciò, e per tutte le altre parole terminanti in agine, igine, e ugine non presentandosi motivo in contrario, non essendo ammissibile l'uso di scriverle ora in un modo, ed ora nell'altro, e ritenendosi che il secondo g altererebbe il significato intrinseco delle desinenze stesse. Una tale regola ritiensi applicabile anche ai derivati, a testugine corrispondente al latino testudo, non essendo fondata in alcun modo, nè presumibile la conversione del d di testudo in due g, ed anche a lanugine, tanto nel caso, che la sua radicale lana fosse da analizzarsi ov-ul-a-in-a, pecora qualche ha entro ha, quanto nel caso, che fosse da analizzarsi ul-ó-a-in-a, qualche sopra ha (opure da sopra) entro ha.

Nella lessigrafia si ritiene, che la desinenza in aggine sia propria delle voci nostrane derivate, che rappresentano per lo più un' idea astratta di vizio, difetto, disprezzo; qualunque sia la idea rappresentata dalla desinenza in agine non occorrono due g per esprimerla, avendosene l'esempio nelle sucitate parole piantagine da pianta, e piombagine da piombo corrispondenti come sopra alle latine plantago, e plumbago, e ritiensi che anche tutte le parole nostrane come asinagine, balordagine, e simili debbano anche esse scriversi con un solo g, essendo costituite a guisa delle suripetute parole piantagine, e piombagine, e non presentandosi motivo di scrivere diversamente senza alterare il significato intrinseco delle parole.

#### ARTICOLO X.

I verbi terminanti in aggere, eggere, iggere, uggere, uggire, e i nomi terminanti in egge sono a scriversi con un solo g.

Il verbo reggere corrisponde al latino regere, e i derivati correggere, sorreggere corrispondono ai latini corrigere, surrigere. L'uso di un solo g in latino si ha non solo nell'infinito di tali verbi, e nelle diverse desinenze della loro conjugazione, ma anche nelle relative parole reges, regina, regius, regalis, regimen, registrum, regula, regularis in latino, régir, régent, régime, régiment, régistre, regle, regulier, corriger, corrigible in francese, regir, regente, regidor, regimen, regimiento, registro, regla, corregir in spagnuolo, regieren, Regierer, Regierung, Regel in tedesco, e persino nelle italiane regi, regina, regio, regale, regime, registro, regola, regolare, regolo.

In ispecie le citate parole regime, regola, e regolare dimostrano ad evidenza la erroneità della introduzione dei due g: la tanta concordanza delle sudette parole in varie lingue nell'uso di un solo g, i verbi dirigere, ed erigere, anche essi con un solo g, e la mancanza di argomento in contrario persuadono della accennata erroneità.

Quindi è a scriversi con un solo g regere, corregere, sorregere non solo all'infinito, ma in tutta la loro conjugazione, ed è a scriversi pure con un solo g regente, regenza, regia in significato di palazzo regio, regimento, tanto in senso astratto, quanto in significato di una data quantità di militi, regitore, corregente, tanto in significato di chi correge, quanto in significato di chi rege insieme ad altri, corregibile, incorregibile, corregimento, corregitore, ricorregere, ed ogni altro loro derivato.

Certo presentasi l'errore di scrivere leggere, ed eleggere con due g, perchè le corrispondenti parole latine legere ed eligere, sono scritte con un solo g, nè havvi argomento per scrivere diversamente in italiano, mentre anzi le parole latine legibilis, colligo, deligo, diligo, intelligo, negligo, seligo, le italiane diligente,

diligenza, intelligente, intelligenza, negligente, negligenza concorrerebbero tutte a confermare la giustezza dei latini legere, ed eligere con un solo g. A maggiore prova si aggiunge essere pure erroneo lo scrivere legge con due g in significato di lex-legis, stante che in latino anche una tale parola giustamente scrivesi con un solo g, ciò dimostrandolo le stesse parole italiane legista, legislatore, legislativo, legislazione, legitimo, e ancora più manifestamente dimostrandolo le parole legale, legalità, legalizzare, legalmente, leguleio.

Conseguentemente sarà a scriversi legere, elegere con un solo g tanto negli infiniti, quanto in tutta la loro conjugazione, e saranno altresì a scriversi con un solo g legenda, legibile, elegibile, legio, legitore, legitrice, prelegere, rilegere, e gli altri derivati, e conseguentemente anche legendaio, comunque nella lessigrafia sia ritenuto giusto con due g.

È pure erroneo lo scrivere proteggere con due g, stantechè il corrispondente latino protegere, e il francese proteger sono scritti con un solo. Ciò che dimostra in modo assoluto la erroneità rimarcata è l'essere scritto con un g non solo il verbo latino tegere, da cui deriva il protegere, ma perfino le parole italiane tegame, tegola, integumento, ritenuto che anche teghia è a scriversi con un solo g, come fu osservato in fine all'articolo sesto.

Nella più volte citata lessigrafia alla parola legislatore sostiensi la opinione, che la lingua italiana non ammetta alcun verbo, la cui desinenza in eggere sia scritta con un solo g, ma quando non emergono ragioni per sostenere l'introdotto errore, quando invece si hanno argomenti per ritenere, che il valore intrinseco delle parole importi una consonante semplice, e non due, come lo si rileva in ispecie dalle parole regale, regime, regola, legista, legale, legitimo, tegame, tegola, integumento, è ad attenersi alla conformazione, che si presenta la più verisimile, onde non alterare il valore intrinseco della parola, e d'altronde poi nel comune parlare non si proferiscono le dopie consonanti, delle quali si propone la riduzione. Nè trovasi di ammettere l'ivi addotta ragione di scrivere legge con due g per ingrandire, ingagliardire, e rendere maggiormente autorevole la parola, perchè in fatto non vedesi un tale effetto, nè si pronunciano i due g dalla generalità,

e, se da taluno vengono proferiti, sentono di affettazione. Così non vedesi un appoggio a sostegno di quella opinione nella citazione della parola gregge, scritta anche essa con due g, sebene scrivasi gregario, congrega, congregare, segregare, egrego, perchè ritiensi invece, che sia erroneo lo scrivere gregge, greggia, e greggio con due g, appunto perchè le citate parole gregario, e successive dimostrano la costituzione di tutte tali parole con un solo g, e la loro derivazione dal latino grex – gregis, scritto quest'ultimo con un solo g.

A viepiù confermare la erroneità dell'uso dei due g in reggere, legge, proteggere, gregge, e loro derivati si osserva, che le parole rex-regis, lex-legis, grex-gregis sono costituite a similianza delle molte parole terminanti in x nel nominativo, e in cis nel genitivo, come fax-facis, pax-pacis, prex-precis, vix-vicis, vox-vocis, lux-lucis, e che queste traduconsi face, pace, prece, vece, opure vice, voce, luce con un solo c tanto in esse, quanto nei loro derivati come in facella, paciere, pacifico, precario, vicario, vicenda, vocabolo, vocale, vociferare, vocina, lucere, lucerna, lucido, lucignolo.

In latino scrivonsi con un solo g le parole dirigere, erigere, esigere, transigere, figere, figere, frigere, colligere, deligere, diligere, eligere, intelligere, negligere, seligere, indigere, vigere, e nello stesso modo scrivonsi anche in italiano le prime quattro. Tanta concordanza in tale desinenza fa presumere erronco l'uso di scrivere in italiano friggere, e i derivati da fliggere con due g, e di scrivere figgere ora con uno, ed ora con due: una tale presunzione riceve appoggio dal greco frigo corrispondente al latino frigere, dalle francesi affliger, infliger, e dalle pure francesi crucifier - crocifigere, e frire - frigere, che non presentano derivazione da parole, che siano scritte, o si pronuncino con due g. Tali correzioni sono già proposte anche nella anzidetta lessigrafia, e quindi tanto più sono a scriversi con un solo g le parole fiyere, affigere, crocifigere, prefigere, rifigere, sconfigere, trafigere, affligere, infligere, confligere, frigere, rifrigere, soffrigere, e i loro derivati.

Dal latino trahere sono derivati i verbi italiani trarre, e traggere colla permutazione della h in una r nel primo, e in due g nel secondo; la permutazione di una lettera in un'altra trovasi

spesso fra le diverse lingue di comune derivazione, ma la permutazione in due lettere eguali, o diverse non avviene, perchè sarebbe contraria al già dimostrato principio, che la lingua umana tende ad abbreviare le parole per esprimere più prestamente le idee rappresentate dalle parole stesse, e se talora trovasi la permutazione di una lettera in due consonanti è a presumersi l'avvenimento di un errore, sicome sarebbe in traggere, parola, che senz'altro sente di affettazione, e quindi da non usarsi, o quanto meno limitatamente, e con un solo g. Ciò è a dirsi altresì dei derivati, e quindi anche di contrarre, detrarre, distrarre, estrarre, protrarre, ritrarre, sottrarre se si volessero pronunciare col g.

Riguardo a caggere per cadere starebbe quanto si disse sopra traggere, e sarebbe ad ommettersene l'uso totalmente, sicome parola non spontanea, e lontana dalla naturale sua costituzione.

Meno evidente è la erroneità di struggere scritto con due g, poichè il latino struere non ne sarebbe la parola corrispondente, esprimendo questa la idea di comporre, e quella la opposta idea di scomporre, e tanto è ciò vero, che i latini costruere, e instruere traduconsi costruire, e instruire, ma non costrugere, e instrugere. Che destruere traducasi distrugere non rende meno sussistente la osservazione, perchè è la prepositiva de quella, che importa la contrarietà al comporre. Ciò stante sorge l'idea, che struggere derivi da ruere, senza per altro escludere, che possa essere costituito dal medesimo struere colla s significante il contrario della cosa, alla quale è preposta, come in sfasciare, sferrare: in ogni caso però non avrebbesi la permutazione di una in più lettere, nè alcun principio di lettera dopia, e quindi è a presumersi, e ritenersi erroneo l'uso dei due g in struggere, e sarà a scriversi strugere, distrugere, e loro derivati con un solo g.

Anche suggere per succhiare è erroneamente scritto, corrispondendo al latino sugere, derivante dal latino sucus - suco scritto con una sola consonante; ma sebene si usi scrivere anche succus con due c, non sarebbevi sufficiente ragione di scrivere in italiano suggere con due g, sia perchè il g è una lettera composta, come già si disse, per cui potrebbe rappresentare i due c, sia perchè in italiano scrivesi, e dicesi sugo, ed avrebbesi sugere da sugo, come stridere da strido senza aumento di lettera, e più ancora in francese scrivesi sucer con un solo c.

Nella più volte citata lessigrafia è già dimostrato, come sia erroneo lo scrivere fuggire con due g, dal momento che scrivesi fuga, fugace, fugare, trafugare, rifugio, sutterfugio, e quindi conviensi, che debbansi scrivere con un solo g fugire, fugiasco, fugevole, fugibile, fugimento, fugitivo, rifugire, sfugire, e i loro derivati.

I verbi muggire, e ruggire corrispondono ai latini mugire, e rugire scritti con una sola consonante tanto essi, quanto i loro derivati mugitus, e rugitus; e senza dopia consonante si ha in greco mykaω, e mikhma, e in francese mugir, rugir, mugissement, rugissement. Sicome in fatto non si pronunciano in italiano i due g, e non si ha motivo di scrivere diversamente dal latino, dal greco, e dal francese, così ritiensi che sia erronea la dopia consonante, e che debbano scriversi con una sola mugire, mugito, rugire, rugito, e i loro derivati, compresi fra questi i verbi mughiare, e rughiare. A maggiore persuasione si osserva, che le parole vagire, e vagitus sono costituite nel medesimo modo di mugire, mugitus, rugire, rugitus, e che anche in esse tanto in latino, quanto in italiano, e nel francese vagissement usasi un solo g.

La parola staggire presentasi di costituzione conforme a quella di mugire, rugire, vagire, presagire, e quindi è a presumersi, che sia a scriversi non con due, ma con un solo q. Essa non è di uso comune, non ha una parola corrispondente nè in latino, nè in francese, nè in spagnuolo: nel già mentovato vocabolario italiano di Napoli a staggire si attribuisce il significato di sequestrare, a staggio quello di bastone, e anche di stallo, e di ostaggio, citandosi ivi come nei mezzi tempi lo stallo siasi detto stagium, e l'ostaggio siasi detto stagius. La emersa presunzione, che staggire, e staggio siano a scriversi con consonante semplice, riceve quindi appoggio dalle citate parole stagium, e stagius scritte con un solo g, se derivassero da tali parole. Il significato di bastone dato alla parola staggio suggerisce la idea di asta, e quindi che staggio possa rappresentare astaggio, ma sia questa, sia altra la derivazione saranno in ogni caso a scriversi stagire, e stagio con un solo g anche per quanto verrà esposto nell'articolo 16 sulle parole italiane scritte colla desinenza in aggio.

#### ARTICOLO XI.

## Dell'erroneo uso di due consonanti eguali.

In alcuni dei primi sette articoli di questo lavoro sono stati esposti varj errori di consonanti dopie: molte altre parole presentano un tale difetto, il quale ora è evidente, ed ora per provarlo occorre di dimostrare la costituzione non manifesta delle parole stesse. Sicome per queste ultime va ad essere necessario di premettere non poche nozioni, e sicome la rettificazione delle prime potrebbe giovare a quella delle ultime, così si passa a parlare delle parole, per le quali reputasi manifesto, od abbastanza provato l'errore indipendentemente dalla esposizione della natura delle parole stesse.

#### ARTICOLO XII.

## Dell'erroneo uso di due b in alcune parole.

Nella già citata lessigrafia è avvertito, come debbansi scrivere con un solo b le parole abaco, abacare, abecé, abecedario, abici, inabissare, abrivare, bubone, ebro, ebriaco, ubriaco, giuba, giubilare, giubileo, giubilo, robone, e si conviene nelle ivi proposte correzioni per le ragioni addotte nella stessa lessigrafia, aggiungendosi, che rapporto alle parole abecé, abecedario, abici, abrivare concorrerebbe la regola, che la aggregazione di più parole non produce aumento di lettera.

La parola abbiente per avente è da abolirsi come storpiatura del verbo habere, ed in ogni caso sarebbe a scriversi con un solo b per quanto si è detto nell'articolo quinto sopra abbia, ed altre persone del verbo avere.

Il verbo addobbare dovendosi ritenere composto da ad, e dal monosillabo ob in significato di circa, attorno è a scriversi con un solo d per quanto si disse nell'articolo primo sulla aggregazione delle parole, e in ispecie sulla parola addiettivo, ed è a scriversi con un solo b, perchè con un solo b scrivonsi lo spagnuolo adobar, il francese radouber, e il valaco indobescu.

I verbi conoscere, e crescere nel passato dell'indicativo corrispondono in latino ad agnovi, e crevi scritti con un solo v, e questo in italiano è rappresentato dalla lettera b, mentre spesso il b delle parole latine è rappresentato dallo stesso v nelle parole italiane, come in latino amabam corrisponde ad amava, fabula a favola, debet a deve, ubi ad ove. Non presentasi quindi alcun motivo per mutare il v di agnovi, e di crevi in due b, e conseguentemente è a ritenersi erroneo lo scrivere con due b i perfetti conobbi, e crebbi.

La parola dobbla significa dupla, moneta, che in origine avrà avuto il dopio valore di altra: è manifesto, che erroneo è l'uso dei due b in tale parola, che corrisponderebbe a dupla scritta

con un solo p tanto in latino, quanto in italiano.

Due sono i significati della parola gabbiano, l'uno è quello di uccello, detto in latino gavia, fulica, e dalla sola parola gavia puossi desumere la erroneità dei due b, giachè il v, come si è sopra osservato alle parole conobbi, e crebbi, non si risolve in due b. L'altro significato è quello di inesperto, sciocco, non avveduto; una tale parola può essere stata applicata all'uomo per assimiliarlo all'uccello gabiano, e per tale caso è a scriversi giusta quanto sopra con un solo b, o fu applicata per indicare, che fu come allevato in gabia, o fu derivato in qualche modo da gabia, e anche in tale caso sarebbe a scriversi con un solo b, perchè anche gabia è da scriversi con un solo b, come fu esposto nell'articolo quinto.

Anche nella parola giulebbe si presentano erronei i due b facendosi corrispondere tale parola al latino julapium, o zulapium, al greco iolabion, e al francese juleb, parole tutte scritte con un solo b, o con un solo p.

Cosa singolare è, che ad onta sia stato avvertito nella lessigrafia l'errore di scrivere pubblico, e repubblica con due b, e che l'errore sia manifesto, tuttavia si continua a scrivere, e stampare tali parole con due b, mentre nel comune linguaggio non si proferiscono i due b, e mentre publico si stampava già con un solo b sino dal 1612 nel dizionario di F. Ambrogio Calepino publicato in Venezia presso Giovanni Guerilio.

L'uso erroneo di due b in molte altre parole si è già osservato nei precedenti articoli 1, 5, 6, 7, ed 8.

#### ARTICOLO XIII.

## Dell'erroneo uso di due c in alcune parole.

Nella più volte citata lessigrafia è rimarcato l'uso erroneo di due c nelle parole accademia, acciaro, accidia, accolito, becchico-rimedio, buccolico, cacca, caccao, cacchione, caccola, ciliccio, eccheggiare, ecclissi, ecco, faccellina, faccenda, faccente, faccidanno, fiaccola, ghiaccio, lattificcio, lucciola, luccicare, macchina, meccanica, micca, perocchetto, sandracca, non che seccomoro per sicomoro, e si conviene per la giustificata loro correzione ad un solo c, estensibile anche ai loro derivati. Se però si conviene di scrivere con un solo c tanto cilicio, quanto cilicino, ossia piccolo cilicio, trovasi opportuno di ricordare, che giusta l'articolo 4 formandosi detto diminutivo colla desinenza in ino mediante la elisione della vocale finale del positivo, e l'aggiunta della desinenza, e quindi da cilicio dovendosi levare l'o finale, e aggiungere la desinenza, ne verrebbe che sarebbe a scriversi ciliciino, e non cilicino, come è proposto nella lessigrafia.

Oltre dette parole, e quelle con due c rimarcate nei precedenti articoli 1, 5, e 6 altre sono scritte erroneamente con due c, delle quali per alcune l'errore è dubio, o debb'essere dimostrato colla scienza della lingua, e per altre l'errore è manifesto: fra queste ultime si presentano le seguenti:

Accia, filo, essendo scritti con un solo c il corrispondente latino acia, il latino acies, e la loro radicale acus - punta.

Faccia in significato di volto, viso, scrivendosi con un c solo il corrispondente latino facies, e così faccia in significato di fare, come si è osservato nell'articolo 5, soggiungendosi a maggiore persuasione, che con un solo c scrivonsi facile, facilmente, facitore, tutti derivanti dal medesimo verbo facere. Ciò posto anche facciata quale derivato dal detto nome facia, e facchino quale derivante dal verbo facere saranno a scriversi con un solo c.

Minaccia essendo scritto con un solo c il corrispondente nome latino minacia, l'aggettivo minax - minacis, e l'avverbio minaciter.

Vigliacco. Si è già osservato nell'articolo 5, che derivando questa parola da vile è a scriversi senza il g, ed osservandosi,

che viliaco è costituito nel medesimo modo di ebriaco giustamente scritto con un solo c, si ritiene senz'altro erroneo l'uso dei due c in tale parola.

Corteccia corrisponde al latino cortex - corticis con un solo c, come audax - audacis - audacia, pertinax - pertinacis - pertinacia, ferox - ferocis - ferocia, ed altre.

Feccia, scrivendosi in latino con un solo c faex - faecis, ed essendo costituita a guisa di lux - lucis, pax - pacis, pix - picis coll'uso di un solo c.

Veccia, che in latino dicesi vicia con un solo c, e in greco bikion pure senza duplicamento di consonante.

Leccio, albero ghiandifero, derivando da ilex-ilicis scritto con un solo c, e quindi da ilecio colla ommissione del primo i per una più presta pronuncia della parola.

Liccio, vale a dire quel filo torto, di cui si servono i tessitori nel tessere, che in latino scrivesi licium, e in francese lice con un solo c, e da cui deriva il cilicio, di cui fu proposta la correzione anche nella lessigrafia, come sopra, e del quale il corrispondente greco kilikion è scritto senza dopia consonante.

Traliccio sicome composto di tra e licio, e quindi da scriversi come licio, e cilicio con un solo c.

Noccia, nocciano, e nocciono. È manifesto, che il verbo nuocere tanto in italiano, quanto in latino si scrive con un solo c: l'aggiunta quindi di un secondo c in alcune persone dello stesso verbo è erronea, e lo è tanto più, in quanto che la lingua umana tende ad abbreviare, e non ad allungare le parole, o i loro suoni.

Soccida, e soccio nel significato del contratto, in forza del quale viene dato da uno ad un altro del bestiame per dividerne poi l'utile, o la perdita sotto date condizioni, e proporzioni. È evidente, che tali parole derivano da socio, e in fatto sono ritenute corrispondenti al latino societas. Se dunque socius, e societas tanto in latino, quanto in italiano scrivonsi con un solo c, e se anche la socida, e il socio sono un contratto di società, in cui più persone sono socie in una data cosa, va ad essere certo, che anche socida, e il contratto di socio sono a scriversi con un solo c. Nè può fare ostacolo a ciò ritenere il pronunciarsi anche sozio, e sozida in dialetto, poichè anche il socio compagno dicesi sozio specialmente nel dialetto veneto. Anche il derivato assocciare nel

significato di dare a socida va scritto con un solo c come derivato di socio.

Nocciuolo, nocciuola, e nocciolo derivando da noce corrispondente al latino nux - nucis è evidente, che sono a scriversi con un solo c anche tali parole.

Allocco che nel Lessico latino del Forcellini è detto corrispondere ad alucus, ed essere così detto un tale uccello, perchè fugge la luce; derivazione, che si presenta appoggiata al ritenere l'a privativa, come in amens - privo di mente, e al ritenere lu per luce, e che fa presumere giusta la parola alucus, mentre sarebbe il contrario di allocco scritto erroneamente con due l, e due c.

Cruccio, e crucciare. Tali parole corrispondono al nome cruciatus, ed al verbo crucio in significato di tormento - tormentare, ed entrambe derivano dal nome crux - crucis - croce, sempre con un solo c, e perciò si ritiene, che anche in italiano siano a scriversi con un solo c tanto crucio, quanto cruciare.

Il pesce *luccio* scrivesi *lucius* in latino, e *lykos* – *lykios* in greco: quindi non trovasi ragione di usare i due c in italiano, e molto più che potrebbe essere stato così chiamato per la sua bianchezza, e quindi lucente.

Lucca, e Lucchese scrivonsi con due c, mentre con un solo c scrivesi in latino Luca, e Lucensis: quindi anche in italiano è a scriversi Luca, e Luchese, non presentandosi motivo a sostegno dei due c.

Fra le parole scritte erroneamente con due c si annovera nella lessigrafia anche la parola sucido per derivare la stessa dal latino sucus scritto con un solo c, e perchè corrisponde al latino sucidus. Nel Lessico del Forcellini leggesi sucus, e succus, ma ivi leggesi altresì, che negli antichi codici manoscritti una tale parola trovasi scritta quasi unicamente con un solo c. Ciò stante, e ritenuto, che sucus in francese traducesi suc, che succhiare corrisponde a sugere in latino, a sucer in francese, a sugu in valaco, si conviene con detta lessigrafia; ma si trova di dover scrivere con un solo c anche suco, e i suoi derivati succhiare, succiare, succhio, succhiello, sucio. Sicome la parola mucus - muco è di natura consimile a quella di sucus, e di più nel citato Lessico del Forcellini alla parola muccus si rimette il lettore a quella

scritta con un solo c, ove sono citati muccosus, e mucosus; sicome scrivesi con un solo c mucilagine in italiano, mucilage in francese, mucilage, mucous in inglese, e mucosu in valaco, così si opina, che debbansi scrivere con un solo c anche muco, e mucoso, e i loro derivati.

Anche nella parola uccello è a presumersi erroneo l'uso dei due c, poichè tale parola sembra derivare da avicellus, nella quale è giustamente usato un solo c, e della quale la parte avi sarebbe stata permutata in un u per la solita inclinazione umana di esprimere più prestamente le provate sensazioni.

## ARTICOLO XIV.

## Dell'erroneo uso di due d in alcune parole.

In vece di *addobbare* è a scriversi *adobare*, come si è esposto ad una tale parola nel precedente articolo 12 sull'uso erroneo dei due b.

Adopiare in significato di dare l'opio è a scriversi giusta la lessigrafia soltanto con un d, essendo il composto di ad, e opiare, ma in significato di rendere dopio è a scriversi con due d, essendo costituito da ad, e dopiare.

Reddire derivante da redeo-redis-redire, ritornare, basta indicarlo per accorgersi della erroneità dei due d, non essendovi alcuna ragione di duplicarlo.

È manifesto, che soddisfare deriva da satisfacere scritto con un solo t, e che questo è stato permutato in d, come in mater - madre, pater - padre, e proponesi perciò sia ad usarsi un solo d, non ostante la diversa opinione esternata nella lessigrafia sudetta, poichè un secondo d altererebbe il significato della parola, e la mutazione dell' a in o dal latino nell'italiano, o viceversa non offre argomento per ridopiare la consonante successiva.

Soddomia: l'errore dei due d in questa parola è stato già avvertito nella ricordata lessignafia.

Viddi, vidde, viddero, vedde, veddemmo veddero sono da abolirsi, ed è a scriversi vidi, vide, videro, vedemmo, o vidimo con-

formemente al passato del verbo latino videre, scrivendosi con un solo d vidi, vidit, vidimus, viderunt.

Tra le parole da scriversi con un solo d sono da aggiungersi quelle indicate nell'articolo 1 come erroneamente scritte con due d.

#### ARTICOLO XV.

## Dell'erroneo uso di due f in alcune parole.

Fu già avvertito nella lessigrafia un tale errore nelle parole affrico, affricogno, caffetano, diffalcare, diffalta, diffetto, diffinire, effemeride, effimero, epitaffio, soffisma, soffistico, e zeffiro, e si conviene per l'adottamento della loro correzione.

La parola anhelatio traducesi tanto in afa, quanto in affanno: da questa circostanza sorge l'idea, che affanno derivi da afa, come da villa - villano, senza raddopiamento di consonante, e che perciò anche afano è a scriversi con una sola f, ed una sola n, conformemente allo spagnuolo afan - affanno, afanar - affannare, afanado - affannato, e al greco aphe esprimente accensione, e giusta quanto verrà detto nell'articolo sull'erroneo uso delle due n.

Cofano, ossia cannestro, corrispondente al latino cophinus, ed al greco kophinos, viene fatto derivare da coffa, ossia cesta di vinchi, e, mentre il primo scrivesi giustamente con una sola f, se ne usano due per la seconda: non essendo in fatto necessaria una tale seconda f ne consegue, che dee scriversi cofa con una sola f.

Per indicare le lettere f, l, m, n, r, s, scrivesi effe, elle, emme, enne, erre, esse duplicando la pronuncia della lettera contra la verità di fatto, poichè in fatto se ne pronuncia una sola, e non è necessaria una seconda.

Trovasi stampato graffito con due f in significato di scrittura con lettere impresse nel muro, mentre anche in italiano scrivonsi con una sola f grafite, grafometro, geografo, e giustamente derivando tali parole dal greco  $gra\varphi\omega$  – io scrivo: quindi è a scriversi grafito con una sola f.

Trovasi pure stampato griffo con due f in significato di grifone scritto giustamente con una sola f; ciò stante, e scrivendosi

gryps - gryphis, e gryphus - gryphi in latino, è evidente doversi scrivere anche grifo con una sola f.

Poffare equivale a può fare; quindi una tale parola è a scriversi con una sola f per la regola già dimostrata, che l'aggregazione di più parole non importa aumento di consonante.

Raffaele venne scritto Raphael in latino, e così leggesi nella biblia: le lettere ph in latino corrispondono ad una sola f, e quindi è a scriversi Rafaele con una sola f. Le parole latine cephalicus, cenotaphium, cophinus, geograficus, sophus, Stephanus, stropha, ed altre scritte con una sola f anche in greco, scrivendosi kephalicos, kenotaphion, kophinos, gewgraphikos, sophos, Stephanos, stroph, persuadono di adottare detta correzione.

Scaffa: questa parola serve ad indicare un naviglio, ed anche un dato vuoto, come sarebbero le scafe delle botteghe per esporvi gli oggetti da vendere. Scapha scrivesi in latino, e  $ska\phi h$  scrivesi in greco con una sola f: non trovandosi ragione di duplicarla in italiano si opina di scrivere una tale parola con una sola f.

Scaffale derivando da scafa è manifesto, che anch'esso va scritto con una sola f.

Schiaffo corrisponde al latino colaphus, ed al greco kolaphos, entrambi scritti con una sola f. È chiaro, che la parola schiaffo deriva da colaphus, o da kolaphos colla assimilazione dell'o, e la permutazione della l in un i, come da clarus-chiaro, da clavis-chiave, da claudere-chiudere. Ciò stante non si esita a ritenere erroneo l'uso delle due f in schiafo, e nei suoi derivati. Riguardo a stiafo in vece di schiafo si conviene colla proposta della lessigrafia di abolirne l'uso, essendo manifesto, che il t in luogo del c è contrario all'origine della parola, o quanto meno sente di affettazione.

Tariffa: questa parola scrivesi tarif in francese, in inglese, e in tedesco con una sola f; più nel pronunciarla in italiano non si proferisce la seconda f, e quindi si propone di scriverla con una sola anche in italiano.

Oltre le suindicate parole sono erroneamente scritte con due f anche quelle con tali due lettere, delle quali fu proposta la correzione nell'articolo primo sulla regola, che l'aggregazione di più voci non importa aumento di lettere.

#### ARTICOLO XVI.

## Dell'erroneo uso di due g in alcune parole.

Nei precedenti articoli quinto, sesto, nono, e decimo si è rilevato come erroneamente si usino due g in haggia, caggia, chiegga, chiugga, deggia, segga, seggia, vegga, veggia e derivati, nei nomi stregghia, tegghia, gregge, e legge, nei nomi terminanti in agine, igine, ugine, nei verbi terminanti nell'infinito in aggere, eggere, iggere, uggere, e uggire, e nell'articolo primo si notarono le parole scritte con due g in opposizione alla regola, che l'aggregazione delle parole non produce aumento di lettere; ora si passa a parlare di altre parole, in cui pure il dopio g si ritiene erroneo.

Primieramente conviensi colla lessigrafia, che le parole *reggia* in significato di *palazzo regio*, e *saggina* sieno a scriversi con un solo *g*.

Nella parola gaggia, vale a dire gabia di nave, è mutato il b in due g: all'articolo ottavo si è detto derivare gabia dal latino cavea scritto con un solo v, e come si è ritenuto erroneo l'uso dei due b. Per quanto ivi fu detto anche gaggia è a scriversi con un solo g, quando si avesse ad usare in luogo di gabia, e un ulteriore argomento si ha nella corrispondente parola gavia scritta in spagnuolo con un solo v.

Il c trovasi mutato in due g nella parola gaggia - fiore: una tale parola corrisponde alla latina acacia, ed alla greca akakia senza dopia consonante: quindi è manifesta la necessità della correzione.

Anche il d trovasi mutato in due g, senza che se ne presenti una sufficiente ragione, nelle parole meriggio, moggio, oggi, poggia, poggio, raggio, scheggia, seggia, seggio; anzi evvi tutto il fondamento di ritenere erroneo il secondo g, corrispondendo a dette parole le latine meridies, modius, o modium, hodie, podia, podium, radius, schidiæ, sedes, tutte con un solo d, il quale è a presumersi convertito in un solo g, come in diurnus-giorno: in conferma della opinione per un solo g, starebbero le parole

francesi poge-poggia, appui-appoggio, appujer-appoggiare, rayon-raggio, chaise-seggia, o seggio, nelle quali non usasi consonante dopia nella loro desinenza. Così è a ritenersi erroneo l'uso dei due g in traveggole, perchè, come già si osservò nel precedente articolo quinto, scrivendosi vedo, veda con un solo d non reggono veggo, e vegga con due g.

In due g furono convertite le h di traha, o trahea - treggia, e di vehes - veggia, ma anche in queste non vedesi ragione della conversione in due lettere eguali senza l'alterazione dell'intrinseco loro valore, e perciò si opina di scriverle con un solo g.

Anche la lettera j fu convertita erroneamente in due g nelle parole maggio, maggiore, peggio, peggiore, corrispondendo alle latine majus, major, pejor. L'j lungo delle parole latine risolvesi in un solo g, come in jejunium - digiuno, jocus - giuoco, juvenis - giovine. Adottandosi di scrivere magio, e magiore con un solo g ne viene, che anche magiostra è a scriversi con un solo g, non ostante la diversa opinione della lessigrafia, sia che la parola derivi dal mese di maggio, sia che derivi dall'aggettivo maggiore.

Non trovasi pure ragione di scrivere pioggia con due g, dal momento che pluvia scrivesi con un solo v, e che in francese dicendosi pluie è persino ommesso anche il v, e che in valaco dicesi ancora più brevemente plóe.

Oltre il v anche la z trovasi convertita in due g nelle parole giuggiola-frutto, e giuggiolo-albero: corrispondendo essi in latino a zizyphum, zizyphus, in greco a zizyphon, e in francese a jujub, jujubier, tutti scritti senza lettera dopia, non hassi argomento di usare i due g.

Ma l'erroneo uso dei due g verificasi in molte altre parole indipendentemente dalla manifesta conversione di una sola lettera in due g.

Aggio per vantaggio sul cambio, o sopra altra cosa, è a scriversi con un solo g al pari di agio scritto con un solo g in significato di comodità, poichè non è la diversità della costituzione della parola, che importa il diverso significato, ma la diversa applicazione della parola stessa nei diversi effetti applicabili all'agio, cioè alla comodità, alla facoltà di agire, al poter agire, all'utile, come in adagio, che esprime l'andare, od il fare ad-agio, cioè con comodo, e in adagio, cioè adagium proverbio, cosa adatta,

applicabile all'occasione, al bisogno; la parola agiotagio in origine probabilmente sarà stata proferita agio - d'-agio.

Faggio corrisponde al latino fagus - fagi; basta il notare un tale confronto, perchè sia ad ommettersi il secondo g almeno come inutile; e, se non bastasse il latino fagus, anche lo spagnuolo haya concorrerebbe ad ammettere la correzione, che si propone, avendo il solo y in luogo del g.

Coreggia, o correggia, e pieggio corrispondono in latino a corrigia, e plegus, o plegius, parole scritte entrambe con un solo g, nè si conosce ragione per doverlo duplicare in italiano. Altretanto dicesi delle città di Reggio, e Correggio corrispondenti alle latine Regium, e Corrigium.

Gaggio, ingaggio, ostaggio, paggio, piaggia, spiaggia, saggio, loggia, alloggiare, alloggio, sloggiare corrispondono alle parole francesi gage, engagement, ôtage, page, plage, plage de mer, sage, loge, loger, logement, deloger scritte tutte con un solo g, per cui anche per tali parole è a presumersi erroneo l'uso dei due g; e la parola saggio tanto in significato di individuo, che sa, quanto in significato di prova, giachè in quest'ultimo significato corrisponde al latino exagium scritto con un solo g, e al francese essay, nel quale non sarebbevi nemeno una consonante in luogo dei due g; come derivato poi anche assaggio è a scriversi con un solo g.

Di più la desinenza in aggio è a scriversi con un solo g anche in tutti gli altri nomi, non essendo necessario il secondo g, nè costituendo parte intrinseca di essi. Infatti nel latino classico trovasi scritto con un solo g adagium, aquagium, choragium, contagium, exagium, naufragium, patagium, plagium, præsagium, suffragium; ciò che è singolare, e dimostra la sussistenza della fatta osservazione sulla tendenza della lingua ad abbreviare, e non ad accrescere la pronuncia delle parole si è, che tanto in latino, quanto in italiano scrivesi con un solo g contagium, e naufragium, mentre sarebbero composti da con e tango, da nau, e frango, per cui la n sarebbe stata assimilata, e non convertita in g, e per cui tanto meno sono ad usarsi due g nei casi, in cui non si manifesta l'intervento di più consonanti. Nel Lessico del Forcellini trovasi in fine l'elenco delle parole latine non classiche, e fra queste leggonsi ancoragium, apanagium, homagium, para-

gium, passagium, pedagium, ed altre simlli scritte con un solo q, e conformate a similianza delle classiche aquagium, e choragium, evidentemente derivanti da aqua, e da coro, come quelle di ancoraggio, paraggio, passaggio, pedaggio da ancora, parare, ossia eguagliare, passare, piede. A persuadere della erroneità dei due g concorre la desinenza francese con un solo g dolce nelle parole costituite in detto modo, come in avantage - vantaggio, courage - coraggio, equipage - equipaggio, herbage - erbaggio, hermitage - eremitaggio, langage - linguaggio, message - messaggio, naufrage - naufragio, outrage - oltraggio, paysage - paesaggio, parage - paraggio, passage - passaggio, péage - pedaggio, pélerinage - pellegrinaggio, présage - presagio, sauvage - selvaggio, servage - servaggio, suffrage - suffragio, terrage - terraggio, usage usaggio, vassallage - vassallaggio, voyage - viaggio, village - villaggio, visage - visaggio, ed altri. La correzione della parola appannaggio in appanagio fu proposta anche nella lessigrafia.

Presentasi pure erroneo lo scrivere con due y i verbi terminanti in eggiare come amoreggiare, arpeggiare, corteggiare, costeggiare, osteggiare, saccheggiare, scarseggiare, temporeggiare, tiranneggiare, verdeggiare, e simili, sia perchè non presentasi motivo di usare i due y, sia perchè indicherebbero il bisogno di un solo le corrispondenti parole francesi arpéger, saccager, côtoyer, ondoyer, verdoyer, courtiser, temporiser, tyranniser, e quelle spagnuole festejar - festeggiare, manejar - maneggiare, motejar - motteggiare, passear - passeggiare, sennorear - signoreggiare, nei quali tutti in luogo dei due y starebbe una sola consonante, e in alcune anche una sola vocale.

Fra i verbi aventi la desinenza in eggiare, evvi aleggiare, e quindi anch'esso va scritto con un solo g. Sicome presumibilmente da un tale verbo derivano gli aggettivi leggiero, e leggiadro, ed è a presumersi, che da prima siasi detto alegero, alegiadro per indicare qualche cosa di alegiante, così anche per tali parole si propone un solo g conformemente al francese léger, e allo spagnuolo ligero; e riguardo a legero si propone anche la ommissione dell'i sicome estraneo, e inutile, scrivendosi già senza l'i legermente, e legerezza non solo in italiano, ma come sopra anche in francese, e in spagnuolo.

La veggia usasi in significato di carro, e di botte, deriva dal

latino vehes scritto coll' h evidentemente permutata in g, e quindi non offre titolo a conservare l'erroneo uso dei due g.

Oltre tutte le parole suindicate, e i loro derivati sonovi altre parole, nelle quali usansi i due g, e per le quali insorge il dubio, che anche ad esse siasi esteso l'errore generalizzato a tante parole come sopra; tali si presentano guiggia forse derivante da guidia, foggia, e sfoggio forse derivante da fodia, tramoggia probabilmente derivante da modius, o modium, scarafaggio corrispondente al greco sharabaios, giusta il quale il b sarebbe stato permutato in f, e l'i in due g, acceggia, puleggia, puleggio, roggia, uggia di costituzione non rilevata, o da dimostrarsi.

#### ARTICOLO XVII.

## Dell'erroneo uso di due l in alcune parole.

Fra le parole erroneamente scritte con due l sono state rimarcate nella lessigrafia, e giustamente le parole bellico, cioè ombelico, belliconchio, sbellicarsi, camello, candellara, candelliere, collera, collocassia, mellificare, mellifero, mellifluo, melliloto, mellonagione, mellone, mucillagine, pallafreno, pallafreniere, paralello invece di parallelo, petrosellino, pillola, scelleragine, scellerato, seppellire, sibillare per fischiare, sollazzo, squallido, squallore, tollerare, e loro derivati, od aventi un'eguale derivazione, e l'errore è abbastanza manifesto per suggerirne la correzione. Riguardo alla parola tollerare potrebbe anche dirsi a maggiore appoggio, che presumibilmente deriva da tuli passato del verbo fero, e che anche in francese, e in inglese usasi una sola l in tolerer, to tolerate.

Non trovasi sufficiente la ragione addotta dalla lessigrafia di scrivere asillo con due l per distinguerlo da asilo, luogo di ricovero, perchè colla dopia l resta alterato il valore intrinseco della parola dicendosi in latino asilus per tafano, e asylum per ricovero, e d'altronde, quand'anche per essere egualmente scritti, il discorso risultasse dubio, potrà chi scrive mutare parola, o aggiungere quanto basti ad escludere il dubio: se venisse adottata la distinzione delle s dure dalle dolci, le due parole riuscirebbero distinte l'una dall'altra.

Le parole latine alucus - allocco, alauda - allodola, alumen - allume, pelicanus - pellicano, e talus - tallone, tutte cinque queste parole vanno scritte con una sola l anche in italiano, non emergendo motivo di discostarsi dal modo latino, ed anzi in conferma avrebbesi alouette, alun, pelican, talon in francese, alumbre, pelicano, talon in spagnuolo, alaun, e pelikan in tedesco, alum e pelican in inglese, pelekanos in greco, sempre con una sola l.

L'aggettivo allegro traducesi alacer in latino, alégre in francese, e alegre in spagnuolo, sempre con una sola l; dal latino alacer in confronto di allegro, e alegre sorge spontanea l'idea, che la radicale di tali parole sia il verbo alere – nutrire, opure il nome ala, l'uno, e l'altro scritti con una sola l, e perciò dal non pronunciarsi in fatto le due l in italiano, e da quanto sopra sembra abbastanza fondata la proposizione di adottare una sola l anche in italiano.

È ammesso, che gala in significato di ornamento sia a scriversi con una sola l, e galla in significato di escrescenza, o frutto di piante sia a scriversi con due l. Ma non trovasi di scrivere a galla con due l per indicare lo stare alla superficie, o al di sopra di un liquido, come leggesi alla stessa parola qalla sotto i numeri 7, 8, 9, 10 nel citato vocabolario di Napoli, poichè lo stare a galla non indica lo stare alla superficie a guisa di una galla, ma indica lo stare effettivamente in gala come si esprime lo stare a fondo, a casa, a fronte, a letto, e simili, e quindi la galla non vi entra, ma bensì la gala, cioè come ala, dicendosi in fatto qala il complesso di un ornamento esterno primeggiante. Così galleggiare per stare a gala è a scriversi con una sola l esprimendo come aleggiare. Le parole galea, e galera scritte con una sola l tanto in italiano, quanto in francese, e in spagnuolo servono a confermare l'errore surimarcato dell'uso di due l in gala nel significato di stare a gala, e di galeggiare, poichè è presumibile, che i navigli dette galee, e galere saranno stati così denominati dalla loro proprietà di stare a gala sull'aqua.

Anche galeria è a scriversi con una sola l, poichè, mentre nel sucitato vocabolario è stampata con due l, si dice ivi, che la stessa parola deriva da gala, e vale camera di gala, di parata.

Nel suripetuto vocabolario leggesi gallone, tanto in significato di fianco, quanto di guarnizione d'oro, d'argento, o di seta; ed

in entrambi tali significati è erroneo l'uso delle due l, poichè in significato di guarnizione è manifesta la sua derivazione da gala, ornamento, e in significato di fianco la sua derivazione è da alone accrescitivo di ala. Invece sebene non citati i significati di gallone accrescitivo di galla, e gallone accrescitivo di gallo, tuttavia sono usabili, e in tali significati le due l sono giuste.

L'articolo al preposto, ed aggregato ad altra parola incominciante con vocale non ridopia la l pel principio discusso in fine al primo articolo, e quindi è erroneo lo scrivere allarmare, allarme, allopiare, allopio, allora, allorchè con dopia l, stantechè allarmare deriva da allarme, e questo da ale-arme; di queste ultime due facendosi una sola parola per proferire più prestamente l'idea da esse rappresentata avviene la assimilazione, od elisione della e di ale colla a di arme, e formasi alarme, alarmare: alopiare è costituito da al-opio, alora da ala-ora, e alorchè da ala-ora-che.

Oltre la parola *pilola* sovracitata opinasi doversi scrivere con una sola *l* anche *pillare*, *pillo*, e *pillone*, essendo tutti derivativi di *pila*, poichè è appunto entro una *pila*, che si *pilano* il risone, le ulive, ed altre materie, chiamandosi *pilone* quel legno appositamente fatto per pestare entro la pila, o il mortajo, ed essendo la parola *pilone* un aumentativo di *pilo*, cioè di quell'asta di legno, o di metallo, che serve per pestare.

Se la trasmutazione del latino peregrinus nell'italiano pellegrino si trova facilmente, limitandosi nella permutazione della r nella lettera l, non si presenta però alcun fondamento per mutarla in due, e tanto più che una sola l userebbesi nel francese pelerin, nell'inglese pilgrim, e nel tedesco Pilger, o Pilgrim; comunque siano avvenute tali trasformazioni, tuttavia è chiaro, che non occorse alcuna lettera dopia, e che perciò è a ritenersi erroneo lo scrivere pellegrino con due l in luogo di una sola.

Pel principio già discusso, che l'aggregazione di più parole non produce aumento di lettere non puossi ammettere la proposta della lessigrafia di scrivere fallegname con due l, essendo naturale la sua aggregazione di fa-legname in una sola parola, e conseguentemente per la medesima ragione anche la parola fasservizj è a scriversi con una sola s, non ostante che nella medesima lessigrafia sia stata ammessa per giusta con due.

Si è già osservato nell'articolo 15 sulla parola *effe* come sia erroneo lo scrivere la lettera *elle* con due *l*.

Alle parole da scriversi con una sola l sono ad aggiungersi quelle indicate nell'articolo l come erroneamente scritte con due l.

### ARTICOLO XVIII.

## Dell'erroneo uso di due m in alcune parole.

Giusta la lessigrafia sono a scriversi con una sola m affummare, ammenticare in significato di dimenticare, ammitto, cammelo, cammeo, commedia, dammasco, dramma in significato di componimento rappresentativo, femmina, fummo, immagine, immitare, lammia, profummiere, rammanzina, rammanzo, rammaricarsi, scimmia, squamma, vendemmia, e in ciò si conviene sicome errore manifesto il continuare l'uso di due m in dette parole, e nei loro derivati, o di comune derivazione.

Fra le parole errate è notato nella lessigrafia anche strattagemma, ma non si conviene, che debbasi correggere soltanto l'errore dei due t, e non quello delle due m per non opporsi all'uso
presente, poichè una tale ragione non è ammissibile, in quanto
che altererebbe il valore intrinseco della parola, e sarebbe per
di più contrario alla legge naturale, che la lingua umana tende
ad accorciare, e non ad aumentare le parole per seguire la velocità del pensiero, e delle sensazioni. Quindi opinasi, che stratagema sia a scriversi con un solo t, e con una sola m per quanto
è detto sulla medesima lessigrafia. Così non ammettesi lo scrivere scimia col c, se dai latini scrivevasi senza il c, come riscontrasi anche in simile, e nel francese singe.

Alla parola *inamendabile* proponesi di scrivere *amenda* con una sola m, e in ciò si conviene, aggiungendosi, che anche in francese, e in inglese usasi una sola m scrivendosi amende, amends.

Se conviensi che omettere sia a scriversi con una sola m, non trovasi però di accettare che sia formato da ob, e mettere, perchè in tale caso le due m sarebbero giuste: l'origine di tale parola è a presumersi diversa, appunto per l'osservazione fatta in essa

lessigrafia, che l'o di omettere è breve, ciò che non sarebbe, se la derivazione fosse da ob, e mittere, perchè l'o sarebbe susseguito da due consonanti.

Non trovasi di convenire colla lessigrafia nemeno nella distinzione da essa fatta di camino con una sola m, quando è usato in significato del luogo della casa, in cui si fa il fuoco, e di cammino con due m, quando è in significato di andare. Per tutte le ragioni ivi esposte camino è a scriversi sempre con una sola m, e non con due, poichè in ambedue le parole si presenta comune la sillaba am significante intorno, come fu osservato nella stessa lessigrafia sulla parola amitto, ed è verisimile, che i primi camini da fuoco siano stati nel mezzo delle capanne, o delle camere, e quindi avessero una forma circolare. Non è ammissibile, che sia giudizioso e prudente il deviare dalle origini delle parole per rendere più manifesto il significato di una parola in confronto di altra egualmente scritta, ma di significato diverso, poichè l'una di esse può essere la primitiva, senza che si conosca al momento se in fatto lo sia, e l'altra essere la medesima parola, ma traslata al significato applicato; e in ogni caso non è lecito l'alterare il valore intrinseco di una parola coll'alterare le lettere, che la costituiscono. Nel caso concreto poi fu rimarcato, che camino nel senso di andare fu scritto con una sola m anche in altre lingue, e specialmente nelle affini francese, e spagnuola, e quindi è abbastanza manifesto, che in ambedue i significati è ad usarsi una sola m.

Oltre le parole suindicate opinasi errata anche quella di bestemmia corrispondendo essa al latino, e spagnuolo blasphemia, al greco blas $\varphi$ hmia, al francese blasfème, all'inglese blasfemy, parole tutte scritte con una sola m, e quindi viene proposto di scriverla con una sola.

Un'opinione diversa avrebbesi riguardo alla parola domattina, che nella lessigrafia vorrebbesi scritta con due m, non trovandosi spontanea la contrazione di domani-mattina in dommattina, avendosi in qualche dialetto le contrazioni dmattina, dmanmattina, e potendo essere dimattina, e non domattina il vero modo di scrivere una tale parola, come deve dirsi dimani, e non domani, corrispondente al francese demain.

Scrivesi gromma, agrommare, e gruma, aggrumare con due m le prime, e con una sola le seconde, mentre tali parole hanno un medesimo significato, mentre in latino scrivesi soltanto gruma, e mentre la parola grumo di derivazione, e significato coerente alle prime usasi con una sola m tanto in italiano, quanto nel corrispondente latino grumus. Quindi saranno a scriversi con una sola m groma, e aggromare, quante volte non venisse adottato di scrivere soltanto gruma, grumo, aggrumare.

Nel citato vocabolario di Napoli leggesi, che mummia in generale è il cadavere di qualunque animale imbalsamato, o diseccato, e che dicesi mumia in latino, e mumya in arabo, turco, e persiano: se ciò è, non vedesi ragione di usare due m in italiano, e meno poi se si considera, che in francese scrivesi momie, in tedesco, e in olandese Mumie sempre con una sola m. Vero è, che in inglese scrivesi mummy con due m, ma ciò non importa, che sia errato l'uso di una sola m nelle altre lingue sucitate, e l'aggiunta della seconda m in inglese potrebbe derivare da altra causa. Ad adottare l'uso di una sola m in italiano trovasi di citare a maggiore appoggio, che in spagnuolo momia carne significa carne mumia, e che la momordica balsamica è l'erba così detta balsamina, parole ambedue scritte con una sola m.

Mentre in latino, in francese, in tedesco, in inglese scrivesi *Thomas*, e nel sucitato vocabolario italiano si deriva un tale nome dall'ebreo *thom* significante *intero*, *immacolato*, *innocente*, vuolsi che in italiano debba scriversi *Tommaso* con due *m* in opposizione a detti usi, e della data derivazione: ciò stante opinasi erroneo l'uso delle due *m* in tale nome.

All'articolo 15 nel proporre di scrivere efe per indicare la lettera f fu anche osservato essere erroneo lo scrivere emme per indicare la lettera m, e nell'articolo primo furono indicate altre parole come erroneamente scritte con due m, stante la regola, che l'aggregazione di voci, o parole non produce aumento di lettere.

#### ARTICOLO XIX.

### Dell'erroneo uso di due n in alcune parole.

Con una sola n sono a scriversi giusta la lessigrafia ammanare in significato di preparare, ammanire, anabattista, appanaggio, genaio, gianetta, gianetto, gianizzero, ginetto, manaja, mercenario, sciammanato, e trovasi di convenire nello scrivere tutte dette parole con una sola n.

Reputasi erroneo anche lo scrivere pannocchia con due n, in quanto che una tale parola non deriva da panno, ossia tela costrutta con lana, od altra materia, ma, per quanto sembra, deriva da panus nel significato di involucro; il latino panicula, significante panochia, spica, involucro di più semi, confermerebbe la derivazione da panus, e la erroneità delle due n.

Anche la parola *pennecchio*, indicante quella quantità di lino, di canapa, o di altra simile materia, che viene messa sulla rocca per filarla, e che termina a guisa di coda, è a scriversi con una sola n, non derivando essa da *penna*, e corrispondendo ad essa il latino *pensum*, e il latino *peniculus* scritti entrambi con una sola n quali derivati da *penis* - coda.

Nell'articolo 15 sull'erroneo uso delle due f si è notato l'errore di scrivere affanno con due f, e due n, derivando una tale parola da afa, che scrivesi con una sola f conformemente al greco aph, e alle corrispondenti parole spagnuole afan, afanar, afanado: da queste ultime rilevasi non essere necessario nella parola affanno l'uso delle due n, nè presentasi ragione di ammetterlo ostandovi anche il non uso di due n nelle parole di consimile costituzione, come sarebbe da germe-germano, da guardia-guardiano, da meridie-meridiano, da mezzo-mezzano, da Roma-Romano, da sovra-sovrano, ed altre. Anche nella parola ma-lanno reputasi erroneo l'uso delle due n, non essendo costituita una tale parola da male, e dal nome anno, ma nel modo come sopra di afano, villano, germano, cioè di male, e della forma desinenziale ano, colla assimilazione dell' e di male, come nella detta parola germano.

Nel sudetto articolo 15 sopra parole erroneamente scritte con due f si è già osservato essere erroneo lo scrivere enne in luogo di ene per indicare la lettera n.

Nell'articolo primo ripetutamente citato, e nell'articolo 5 dimostrante che i verbi non duplicano consonante nei tempi presenti, e futuri sono citate altre parole, che erroneamente vengono scritte con due n.

#### ARTICOLO XX.

## Dell'erroneo uso di due p in alcune parole.

Con un solo p sono a scriversi giusta la lessigrafia le parole accappare, appocalissi, appostolo, emanceppare, luppolo, oppinione, oppoponaco, pappagallo, pappuccia, sciroppo, seppellire, suppellettile, tappeto, tappezzeria, e per tali parole si conviene nella proposta correzione.

Non trovasi però di ammettere l'uso dei due p in galopare, e galopo proposto nella stessa lessigrafia, poichè un secondo p ne altererebbe il significato intrinseco, e le citazioni della stessa lessigrafia di una tale parola con un solo p in spagnuolo, portoghese, inglese, presso gli antichi provenzali, presso i Catalani, in basco, e nei dialetti italiani si ritengono sufficienti a far adottare l'uso di un solo p.

Così non trovasi di adottare l'uso dei due p proposto in essa lessigrafia riguardo alla parola gialappa, o jalappa, in quanto che essa stessa dice, che una tale pianta da Linneo è chiamata Convolvolus Jalapa, che un tale nome viene da Jalapia provincia della Nuova Spagna, che i Portoghesi, e i Spagnuoli scrivono Jalapa, i Francesi, e gl'Inglesi Jalap, e i Catalani Yalapa; nè la circostanza, che in italiano siansi usati i due p, non giustifica l'errore, poichè sarebbe in opposizione a tutti detti usi, e perfino a quello dei luoghi, da cui venne detta parola.

Si è già osservato all'articolo decimosettimo che *alloppio* è costituito da *al-opio*, per cui è a scriversi con una sola *l*; ora si ricorda che *opio* è a scriversi con un solo *p* giusta quanto ne fu

detto nell'articolo sesto, e quindi è a scriversi alopiare, e alopio con una sola l, e con un solo p.

Nel citato Lessico del Forcellini leggesi, che l'apium è una erba così detta dalle api, alle quali è graditissima, e che l'apiastrum anch' essa è un'erba gratissima alle api. Se entrambe tali parole sono scritte in latino con un solo p, se le api, da cui si fanno derivare, sono scritte con una sola consonante, va ad essere evidente errore lo scrivere apio, e apiastro con due p: a maggiore persuasione si nota, che in spagnuolo scrivesi apio, e in inglese apium.

Capone aumentativo di capo scrivesi giustamente con un solo p. Nello stesso modo va scritto anche il capone in significato di pollo castrato, qualunque sia la sua derivazione, poichè concordemente scrivesi con un solo p in latino capo - caponis, in francese chapon, in spagnuolo, e inglese capon, in valaco caponu, e se in tedesco scrivesi Kapphahn, scrivesi però anche Kapaun con un solo p: in ogni modo, sebene in italiano si scriva con due p, in fatto per altro se ne pronuncia uno solo.

Cappa, cappello (da coprire il capo), cappellaro, cappelliera, cappuccino, cappuccio, cappella, cappellano, cappellania, e loro derivati scrivonsi con due p, ma sia nella loro analisi, sia altramente, non trovasi argomento di approvarli, mentre invece un tale uso sarebbe in opposizione di quello di altre lingue, e riguardo a quelle di dette parole, che sono a presumersi derivanti da capo, questa parola scrivesi con un solo p non solo in italiano, ma anche nel latino caput, e nel valaco capu. È di fatto che cappa corrisponde in francese a cape, in spagnuolo a capa, in inglese a cape, in olandese a Kap; che il cappello da coprire il capo, od altro corrisponde in francese a chapeau; che riguardo a cappuccio, e cappuccino si ha in francese capuchon, capuce, capucin, in spagnuolo capuz, in tedesco Kaputze, Kaputziner, in inglese capuchin, in olandese Kapucyner - monnik; e che riguardo a cappella, cappellano, cappellania si ha in francese chapelle, chapelain, chapellenie, in spagnuolo capilla, capelan, in tedesco Kapelle, Kapellan, e Kaplan, in inglese chapel, chaplain, chaplainship, in olandese Kapelle, Kapellaan. Di più nel comune linguaggio non si proferiscono i due p in alcuna di dette parole. La soppressione quindi di uno dei due p è indicata, e non può farvi ostacolo la circostanza, che sarebbe egualmente scritto il capello corrispondente al latino capillus, perchè nella lingua sonovi parole di diverso significato scritte con lettere bensì eguali, ma rappresentanti elementi differenti, e perchè una lettera di più in una parola altera il di lei significato.

La pianta napus traducesi in italiano napo, e navone, in francese navet, in spagnuolo navo, e in valaco napu, sempre con un solo p, o col sostituitovi v. Nei dizionarj scrivesi nappello con due p, e in quello precitato di Napoli, ad onta che ivi si dica, che è una specie di navone, e che in latino traducesi aconitum napellus, tuttavia fu stampata detta parola con due p. Sicome napello è un diminutivo di napo, l'errore va ad essere evidente, e tanto più che un solo p usasi nel detto napellus, nel francese napel, e nello spagnuolo anapelo.

Pappa: la voce radicale pa esprime l'idea del cibo, come in pabulum, panis, papa, papilla, pasco, pastor, pacchiare, e loro derivati, e nel Lessico del Forcellini leggesi papa-papæ vox infantium petentium cibum. È verisimile, che una tale parola sia avvenuta dalla semplice ripetizione della voce pa, e non si ha motivo di presumere, che nella sua formazione sia intervenuto altro p, od altra lettera di poi convertita in p. Perciò reputasi erronea l'introduzione di un secondo p in papa in italiano, e in Pappe in tedesco, mentre nelle altre lingue indicate nel citato vocabolario di Napoli usasi un solo p, e quindi erroneo anche il secondo p stato usato qualche volta in latino.

Comunemente nel parlare si pronuncia un solo p nel nominare i pioppi, e le pioppe: il latino populus, il francese peuplier, il tedesco Pappel, l'inglese poplar si scostano troppo dalla forma italiana per poter trarre argomento da rilevare se in italiano siano ad usarsi, o meno i due p. In valaco il pioppo scrivesi plopu, e questo rappresenta la forma radicale della parola pioppo, essendo solita la conversione della l in un i, come da planus – piano, da plenus – pieno, da plumbum – piombo, da pluma – piuma. Ciò posto sembra doversi adottare l'uso di un solo p, sia che la sua derivazione possa essere da pilus – pelo, leggendosi nel Lessico del Forcellini alla parola populus, che dalle foglie emette moltissima lanugine, sia che derivi da pe-ul-ò-pe-o, piede qualche aqua piede ho, essendo un albero vegetante presso l'aqua, sia che possa essere altramente.

Va ad essere sufficiente l'osservare, che in latino il verbo pipio, il nome pipio - pipionis, e il nome pipulus scrivonsi con un solo p, per riconoscere l'errore dell'uso di scrivere pippio, e pippione con due p in italiano, presentandosi formate dette parole dalla ripetizione della voce pi fatta dai pulcini dei volatili, ed in specie dei polli, e dei colombi. Il pippio usato in significato di beccuccio sembra derivato da ap-i-pe-ul-o, punta avete piede qualche ho, e sembra da scriversi anch'esso con un solo p.

Le parole scoppiare, e scoppio significano la separazione violenta di più cose fra loro unite, e presentano come naturale una derivazione comune col verbo accoppiare, che esprime invece la procurata unione di più cose. Si è già rimarcato in fine al sesto articolo sulla parola coppia in significato di unione, che una tale parola va scritta con un solo p, e conseguentemente scopiare, scopio, e accopiare sono a scriversi con un solo p, e quando si volesse derivare dal latino scopulus, anche questa parola per la regola esposta in detto articolo, che la permutazione della lettera l in i non ridopia la consonante, dovrebbesi scrivere scopio con un solo p, come già si disse per opio, e dopio nel medesimo articolo sesto. Giusta un tale articolo anche dopia moneta del valore duplo di altra, e addopiare nel significato di duplicare sono a scriversi con un solo p.

Il mollusco marino detto seppia scrivesi sepia in latino, e shpia in greco con un p solo: l'uso esagerato delle consonanti dopie contra la regola della natura tendente ad esprimere più prontamente il pensiero, e le sensazioni, fa sorgere l'idea, che sia provenuto dall'affettazione del parlare di chi si presumeva letterato. Stante la non necessità di una consonante dopia si propone di scrivere sepia con un solo p. Eguali circostanze concorrono riguardo al piccolo pesce cheppia scrivendosi in latino clupea, e in greco klypea.

Scrivesi storpio, e stroppio per indicare la circostanza del difetto di una tortuosità: in ambedue le parole interviene la sillaba tor radicale di torcere, e di torto, giachè la assimilazione della vocale o fra il t, e la r in stroppio è evidente; quindi in ambedue le parole l'idea principale della tortuosità è rappresentata nelle prime tre lettere, e perciò non emerge la necessità di cambiare la loro desinenza finale coll'aggiungere un p ad una di esse:

con un solo p scrivesi in francese estropió, e ciò conferma la presunzione d'essere erroneo l'uso dei due p in stropio.

Oltre dette parole sono state rimarcate nel primo articolo non poche altre come erroneamente scritte con due p.

#### ARTICOLO XXI.

## Dell'erroneo uso di due r in alcune parole.

Si annoverano dalla lessigrafia come erroneamente scritte con due r le parole barrare in significato di truffare, berricoccolo, borrace, butirro, corruscare, corruscazione, corrusco, ferragosto, ferrajuolo, parrocchia, e parroco, e si conviene nella proposta loro correzione.

Alla parola aringa si fa la distinzione di aringa-pesce da arringa - discorso ad un'assemblea, ma si ha motivo di dubitare della sussistenza di una tale distinzione, quand'anche fosse diversa la derivazione delle due parole. È già ammesso, che aringa pesce è a scriversi con una sola r conformemente all'harinequ dei Brettoni, all'harinch dei Fiamminghi, all'Haring, ed Hering dei Tedeschi, all'hareng dei Francesi, all'haringus della bassa latinità, e ad altre lingue, come è esposto in essa lessigrafia, ma la arringa ragionamento publico scritta con due r non si conformerebbe al francese haranquer, nè allo spagnuolo arengar, nè all'inglese to harangue scritti con una sola r. Non si contradice, che si scrivesse ringo in significato di campo militare, e che si dica, e scriva ringhiera il luogo, dove si arringa, o si può arringare, ma è presumibile, che si dicesse, e scrivesse in luogo di aringo, e di aringhiera, come è avvenuto di ragno da araneus, di rena da arena, di rugine da aerugo. Di più l'aringare in significato di parlare ad una moltitudine di persone fa sorgere l'idea, che questa parola sia stata introdotta daprima in via di paragone alle aringhe - pesci, che vanno, o vengono insieme unite in quantità. In due modi si presenta analizzabile la parola aringa: l'uno sarebbe a-ro-in-ed-ce-a, ha in ro (in rotondo, in cerchio) produce

questo ha; l'altro sarebbe a-or-in-ed-ce-a, ha in or (in parlare) produce questo ha. Per tutto ciò, e stantechè in fatto non si pronunciano le due r, si inclina a ritenere più giusto l'uso di aringa, e suoi derivati con una sola r in ambedue i significati.

Anche sull'uso di due r in arrenare si ha motivo di dubitare, poichè la naturale sua derivazione è quella da arena con una sola r, di maniera che secondo la lessigrafia arrenare rappresenterebbe adrenare colla elisione della prima a di arena, ciò che non sarebbe spontaneo, mentre da arma si forma armare, e armarsi, da leva – levare – levarsi, da opera – operare – operarsi, e così di altre parole. In ogni modo arenare in significato di spargere arena è a scriversi con una sola r presentandosi la sua costituzione come da fascia – fasciare, da poppa – poppare, da riga – rigare, da scopa – scopare, e simili.

Si ha fondamento di ritenere erroneo lo scrivere azzurro con due r, come leggesi nella lessigrafia alla parola lapislazuli, poichè in francese scrivesi azur-azuré-azurer, in spagnuolo azul, in inglese azure, in olandese azuur, con una sola r, o con una sola l, e se ciò non basta avrebbesi il lapilazuli, nome significante pietra di colore azzurro con vene simili all'oro, stato scritto in più modi, ma sempre con una sola l, per cui tanto più è a ritenersi erroneo l'uso delle due r in azzurro, che d'altronde nella pronuncia non vengono proferite.

Nella lessigrafia proponesi di scrivere bazarro con una sola z, e con due r, mentre esponesi, che bazar è voce persiana, e turca, che gl'Inglesi, i Francesi, i Portoghesi, ed altri scrivono bazar: tutto ciò stante non vedesi ragione di scrivere tale parola con due r, nel medesimo modo, che come sopra da azur non è a trarne azurro con due r, e molto più che non sarebbe stato addotto alcun argomento a sostegno delle due r nella stessa parola bazaro.

Così non trovasi di accedere alla opinione della lessigrafia di scrivere coregia con una sola r in significato di peto, corregia, e scorregia, con due r in significato di lista di cuojo. Il latino corrigia con due r in significato di lista di pelle, il francese courroie, lo spagnuolo corrèa, il catalano corretja, il portoghese correia da essa citati tutti con due r fanno pensare, che la derivazione sia da con-rego, come opinasi nella lessigrafia, opure che sia da cor radicale di corium - pelle, e régia, e consigliano a scrivere cor-

regia con due r in tale significato, aggiungendosi, che régia coll'e chiusa usasi in dialetto col dire una regia di ferro, cioè una lista di ferro lunga, e che se nel vocabolario di Napoli non trovasi regia in detto significato, sono però indicati i diminutivi reggetta, e reggettina. Ma non sembra che la derivazione della parola coreggia in significato di ventosità sia da corneggiare, come esponesi nella lessigrafia, non essendo spontanea la ommissione della lettera n, nè avendosi presente alcun caso di consimile ommissione dopo la lettera r, e sembra piutosto che derivi da correre, notandosi, che in vari dialetti non dicesi coreggia, o coreza, ma bensì scoreza, e scorzar, dalle quali ultime parole sorge l'idea di scorrere, scorregiare, vale a dire correre fuori, come avviene dell'aria che sorte, e che facilmente in origine venne detta scorregia, o scorreza, e di poi venne ommessa la s nelle scritture, come in scancellare e cancellare, scansare e cansare, sforzare e forzare, spasseggiare e passeggiare, e simili. Non vuolsi tacere, che potrebbe derivare anch'essa da cor radicale di corium - pelle, e da regia. Qualunque però sia la derivazione come sopra, la maggiore probabilità è, che le due r siano ad usarsi in ambedue i significati, nè può fare ostacolo, che in dialetto si pronuncii, o sembri pronunciata una sola r in scoreza, poichè in dialetto sembrerebbe pronunciata una sola r anche in corar - correre, corent - corrente, coreva - correva, corér - corriere, coridór - corritore, e corritojo.

All'articolo sopra parole erroneamente scritte con due f si è già osservato essere erroneo lo scrivere erre in luogo di ere per indicare la lettera r.

Fra le parole erroneamente scritte con due *r* sonovi anche quelle indicate nell'articolo primo, cioè soprarragione, surricordato, surriferito, surripetuto.

#### ARTICOLO XXII.

### Dell'erroneo uso di due s in una parola.

La correzione delle parole anassarca, assillo, assimetria, bassilica (vena), bassilico, bissonte, colocassia, dissecare, ossia tagliare, disseccare, ossia asciugare, disseminare, dissenteria, disseparare, dissimulare, dissipare, dissolvere, dissuria, essempio, essercito proposta nella lessigrafia, perchè siano scritte con una sola s, si ammette.

Per indicare la lettera s non è a scriversi esse, ma ese con una sola consonante, per quanto si è detto nell'articolo 15 per la lettera efe.

In italiano ora scrivesi vessica con due s, ed ora vescica con sc, mentre in latino scrivesi vesica con una sola s; quest'ultimo modo si ritiene il giusto, reputandosi essere avvenuta la introduzione della seconda s, onde la s venisse pronunciata dura, e non dolce, come reputasi, che per la stessa causa siasi scritto vessie con que s in francese, poichè se fosse scritta con una sola, la s verrebbe letta dolce, e si ha un forte argomento di ciò ritenere, perchè usasi una sola s nelle derivate vésicatoire, vésicule, vésiculaire.

Fra le parole erroneamente scritte con due s sonovi anche quelle indicate nell'articolo primo per la regola, che l'aggregazione di più parole non produce aumento di lettere, ed anche la parola fasservizj, giusta quanto fu esposto in opposizione alla lessigrafia nell'articolo 17 parlando della parola falegname.

Al fine di rendere chiara, e facile la lettura delle s, e delle z, è suggerito l'uso delle s, e delle z corte se sono da pronunciarsi dolci, e l'uso delle f, e delle g lunghe se sono da pronunciarsi non dolci.

#### ARTICOLO XXIII.

### Dell'erroneo uso di due t in alcune parole.

L'errore dei due t è stato osservato nella lessigrafia sulle parole attorno, bettonica, caffettano, cattedra, cattolico, dettaglio, etternalmente, filattera, lazzaretto, legittimo, legittima, legittimare, littorale, malattia, mattare, e suo derivato ammattamento, mattematica, mattina, mattutino, rettore, rettorica, scruttinio, e lo si riconosce. A dette parole sono ad aggiungersi finittimo indicato nella stessa lessigrafia alla parola legittimo, ed anche marittimo, essendo conforme la costituzione di tali tre parole derivanti da legge, fine, mare, e scrivendosi con un solo t anche maritimus in latino, maritimo in spagnuolo, maritime in francese, e in inglese; e alla parola mattare è ad aggiungersi casamatta, perchè da scriversi anche questa con un solo t, esprimendo casa che uccide, stante che viene fatta in modo, e al fine di uccidere, opinione confermata dallo spagnuolo casamata, dal francese case-mate, e dall'inglese casemate.

La detta lessigrafia nel proporre di scrivere azimuto con una sola z scrive una tale parola con due t, mentre espone, che dicesi azimuth in inglese, e spagnuolo, e azimut in francese, in portoghese, e in altre lingue: ciò stante non presentasi alcun sufficiente motivo di aggiungere un secondo t in italiano, come non si è trovato di ridopiare in italiano la r finale di azur, e bazar nel precedente articolo ventesimoprimo.

Sono a scriversi con un solo t battello, e bottega; il primo corrisponde in latino a batyllus, che si presume derivato da baoys-profondo, e in francese a bateau; la seconda deriva giusta il Lessico del Forcellini dal greco apoohkh, detta in francese boutique. Trovasi di aggiungerle fra quelle da scriversi con un solo t, non solo perchè così è anche in francese, ma specialmente perchè il greco o corrisponde ad un solo t, e non a due, come nelle sopracitate parole catedra, catolico, matematica, e in biblioteca, coturno, ditirambo, ipoteca, ipotesi, metodo, mitologia, ed altre;

ritenuto già che anche i derivati sono a scriversi con un solo t, e quindi che così è a scriversi anche botegaio, comunque nella lessigrafia si veda scritto con due.

Le parole catedrale, e acatolico sono a scriversi con un solo t quali derivate da catedra, e catolico.

In alcuni dizionarj leggesi gottico con due t, mentre derivando tale parola dai Goti è manifesto l'errore, ed è quindi da notarsi fra quelle errate.

Così stampasi patriotta, patriotto, patriottico con due t, mentre in greco scrivesi patrioths, in francese patriote, o patriotique, in inglese patriotic, e in tedesco patriotisch, sempre con un solo t, e senza che si abbia motivo di doverlo duplicare. La correzione di tale parola è implicitamente proposta anche nella lessigrafia alla parola compatriota.

Nei dizionarj trovasi scritto Pittagora, e pittagorico con due t, e in alcuni tanto con uno, quanto con due: sicome Pitagora è il nome greco del famoso filosofo, e in greco scrivesi  $Py \oslash agoras$ , così è certo, che è ad usarsi un solo t, venendo la lettera  $\oslash$  rappresentata in italiano da un solo t, come nelle sucitate parole batello, botega, catedra, catolico, matematica. Per soprapiù con un solo t leggesi in latino, in francese, e in inglese.

È certamente erroneo l'uso di scrivere quattro, e quattordici con due t, e lo attestano quatuor, quatuordecim in latino, quatre, e quatorze in francese, quatro, e catorze in spagnuolo, patru e patruspedece in valaco, mentre il secondo t in fatto non si pronuncia, nè presentasi ragione di ammetterlo.

Nella parola *ciabatta*, detta *zavata* in dialetto, si ha argomento di ritenere erroneo l'uso dei due t, essendo concorde l'uso di un solo t nelle corrispondenti parole francese, e spagnuola *savate*, e *capato*, o *zapato*.

Oltre le parole suindicate sono ad aggiungersi quelle nell'articolo primo citate come erroneamente scritte con due t.

#### ARTICOLO XXIV.

## Dell'erroneo uso di due v in alcune parole.

Non puossi a meno di convenire colla lessigrafia, che debba scriversi con un solo v aversione in significato di odio, aborrimento, ripugnanza, e che reggano i due v in avversione, avversare, avversario, avversità in significato di opposizione, contrariare, contrario, contrarietà corrispondendo queste ultime parole alle latine adversio, adversare, adversarius, adversitas.

In qualche dizionario trovasi scritto avanzare, e suoi derivati tanto con uno, quanto con due v. La relazione fra avanti, e avanzare è manifesta; sicome la parola avanti stampasi con un solo v, così anche avanzare è a scriversi soltanto con uno conformemente al francese avancer.

Nell'articolo primo l'erroneo uso dei due v fu rimarcato nelle parole davvero, ovvero, contravveleno, contravvenire, contravvenzione, provvedere, provvedimento, provveditore, provveduto, provvidenza, provvido, improvvido, provvisione, provvisionale, provvisorio, provvisoria, provvisto, sprovvisto, improvviso, provvenire, sopravvenire per venire sopra, sopravvanzare, sopravvedere, sopravvedere, sopravvedere, sopravvedere, sopravveste, sopravvivere, sopravvolare, intravvenire, travvegole, suvvi, e nei verbi, allorchè terminano con vocale accentata, e viene ad essi aggiunta la sillaba vi sia pronome, sia avverbio, come in parlovvi, temeravvi, andovvi, andravvi, fuvvi.

#### ARTICOLO XXV.

## Della lettera z, e dell'erroneo uso di due z in alcune parole.

La lettera z si pronuncia ora dolce, ed ora dura: si pronuncia dolce nelle parole gazza, battezzare, esorcizzare, rozzo, uzzolo, zanzara, zelo, zero, zimbello, zona, zotico; si pronuncia dura nelle parole sazio, inezie, notizia, ozio, astuzia, baldanza, sapienza, forza, azione, benedizione, finzione, porzione, codazza, piazza, bellezza, prezzo, aizzare, cavallerizzo, singhiozzo, tavolozza, boccuzza, maluzzo.

Entrambe le due z non sono lettere primitive, perchè sono il risultato, l'effetto di più voci, o lettere fra esse assimilate, ciò emergendo manifestamente in alcune parole come in mezzo, e rozzo, nelle quali fu assimilato il d di medius, e di rudis, in azione, e dizione, nelle quali furono assimilati il c, e il t di actio, e dictio, in concezione e inezia, nelle quali furono assimilati il p, ed il t di conceptio, e ineptiæ.

Le parole, nelle quali la z non è preceduta da una consonante, come in baldanza, opure non è susseguita da un i, come in sazio, vengono scritte per lo più con due z. Qualunque sia stata la causa, per cui venne introdotto nella lingua italiana un tale uso, questo è erroneo, e quindi è a togliersi, stante che una lettera di più altera il significato intrinseco delle parole, e il modo di pronunciarle.

La differenza della pronuncia delle due z importa logicamente una diversità nella loro derivazione, e la presunzione, che l'una rappresenti voci, o lettere almeno in parte diverse dall'altra. Quindi manifesta si presenta la convenienza di distinguere l'una dall'altra anche nella forma materiale, affinchè sia determinato il modo di pronunciarle, mentre, oggidì essendovi talora della incertezza, vengono pronunciate a caso, sia reso facile il ritenerlo coll'averlo sott'occhio nella lettura; e a primo aspetto si conosca tanto il modo di pronunciarle, quanto il rispettivo loro valore.

Come si è proposta la s corta per indicare la s dolce, e la f

lunga per indicare quella dura, si propone la z corta per rappresentare quella dolce, e la z lunga per rappresentare quella dura, andando così l'uso stesso ad essere conforme a quello proposto per la lettera s.

Adottando dette forme ne avverrebbe, che al vedere scritte le parole albeza, grandeza, raneza colla z lunga si vedrebbe, che sono nomi, e al vederle colla z corta si comprenderebbe, che appartengono ai verbi albezare, grandezare, ranezare, e così sarebbe anche riguardo a raza, roza per distinguerle da raza, roza: nel leggere rozeza si comprenderebbe, che la prima z è a pronunciarsi dolce, e che la seconda z è a pronunciarsi dura.

La forma della z dolce, e dura dovrebbe essere distinta anche nella stampa per essere uniforme al manoscritto, e perchè non presentasi motivo di fare diversamente.

Non sarebbe poi adottabile l'uso di una sola z corta per rappresentare la z dolce, e due z per rappresentare quella dura, o viceversa, perchè in alcune parole occorrono due z dolci, o due z dure, come in azzollare, azzampare, azzannare, azzan

## Dell'erroneo uso di due 3 dolci in alcune parole.

È rimarcato nella lessigrafia come erroneo l'uso di scrivere con due z le parole amazzona, opure amazzone, azzimo, azzimutto, bazzaro, bozzima, lapislazzuli, lazzaretto, Lazzaro, mazzerare, ammazzerare, orizzonte, ozzimo, polizza, e zizzania, e, quanto ivi è stato esposto, basta a dimostrarne la sussistenza. Riguardo però alla parola amazzona corrispondendo essa alla latina amazon-amazonis, questa indica erroneo l'uso di amazona in vece di amazone, e tanto più lo indica il suo plurale scrivendosi le amazoni, e non le amazone. Sulla parola azzimutto ritiensi erroneo anche l'uso dei due t, e in quella bazzarro anche l'uso delle due r giusta quanto è stato detto nei relativi articoli 21, e 23.

Nell'articolo 21 sull'erroneo uso delle due r si è parlato della parola azzurro; ora si trova di aggiungere, che sono erronee anche le due z scrivendosi con una sola in francese, in spagnuolo, in inglese, in olandese, come in detto articolo.

È indubitato che scrivesi battesimo con una sola s, che la s si proferisce dolce, che scrivesi baptizo in latino,  $baptiz\omega$  in greco, baptiser in francese, bauptisar in spagnuolo, baptise in inglese, botedu in valaco, e che non emerge alcun motivo da mutare in due z la lettera usata nelle altre lingue; quindi sarà ad adottarsi l'uso di scrivere in italiano battezare con una sola z dolce.

Nel medesimo modo, che è erroneo l'uso di due z in battezare, lo è anche nei verbi di eguale costituzione agonizare, aromatizare, citarizzare, aventi tutti la desinenza eguale a quella di battezare in latino, in greco, e in francese. Oltre detti verbi sono a scriversi con una sola z dolce anche tutti gli altri verbi terminanti con una costituzione eguale a quella dei suindicati, e dei loro derivati, e conseguentemente saranno a scriversi con una sola z dolce

alchimizare cristallizare matrizare scandalizare allegorizare detronizare metaforizare sillogizare anatematizare moralizare simbolizare dialogizare divinizare naturalizare simonizare anatemizare an atomizareesorcizare organizare singolarizare etimologizare ortografizare solennizare armonizare autorizare evangelizare paganizare sottilizare particolarizare spiritualizare avarizare gargarizare teologizare giudaizare patrizare canonizare tesorizare poetizare caratterizare grecizare tirannizare catechizare indennizare polverizare utilizarecauterizare intronizare preconizare prodigalizare vocalizarechimerizare latinizare profetizare volgarizare. cicatrizaremartirizare

Detti verbi per la massima parte hanno la desinenza come quella di battezare in latino, in greco, o in francese.

Il pesce raja scrivesi in italiano razza con due z dolci, ma erroneamente, perchè non usasi alcuna lettera dopia non solo nel latino, e nello spagnuolo raja, ma anche nel francese raie, nell'inglese ray, nel tedesco Roche, nell'olandese rog, senza che si

presenti motivo di serivere colle due z. Anche razzo, sia nel significato di raggio, sia quando esprime un'asta, che parte dal centro di una ruota, o di altro consimile istrumento, è a scriversi con una sola z, poichè corrisponderebbero tanto il razzo quanto il raggio al latino radius, al francese rais, o rayon, allo spagnuolo rayo, all'inglese ray, al valaco rade senza raddopiamento di lettera, e senza motivo di usarla dopia.

E stantechè mezzo deriva da medius, come razo da radius, così anche mezzo sarà a scriversi con una sola z dolce: a tale modo di scrivere corrisponderebbe il greco mesos, il francese moyen, lo spagnuolo medio, e sarebbero a conformarvisi anche i derivati dimezzare, corrispondente al latino dimidiare, e tramezzare.

Si è già osservato essere erroneo l'uso dei due g in giuggiola, e giuggiolo corrispondenti al latino zizyphum, e zizyphus, e qui giova osservare, che quand'anche si volessero usare in italiano le parole ziziba, zizibo in luogo di giugiola, giugiolo, sarebbe errore lo scrivere zizziba, zizibo con due z, opponendovisi il greco zizyphon, il francese jujubier, e il latino come sopra.

La z dolce in mezzo alle parole in generale è duplicata, ed erroneamente con alterazione del valore intrinseco delle parole stesse, come sarebbero azzardo, bazza, beruzzo, brezza, bruzzo, buszo, gasza, gaszetta, gheszo, greszo, laszo, leszo, lacheszo, lazzarola, lazzarolo, orezzo, orezzare, rezza in significato di rete, rezzo in luogo di orezzo, ossia aurezzo, rozzo, ruzzo, uzzolo, zazzera, più i verbi marezzare, nolezzare, olezzare, ondezzare, paonezzare, petezzare, romorezzare derivanti l'olezzare dal verbo oleo, e gli altri verbi dai nomi mare, nolo, onda, paone, peto, rumore, più i verbi albezzare, grandezzare, vanezzare derivanti dagli aggettivi albo, grande, vano, più aggrezzare, allezzare, spulezzo, arrezzare, dirozzare, gazzara, ruzzare, ruzzolare quali derivativi di grezzo, lezzo, rezzo, rozzo, gazza, ruzzo. A sostegno di una tale opinione si osserva, che senza lettera dopia scrivesi in francese hasard, hasarder, geai, gazelle, gazette, gazetier, soie-greze, azerole, azerolier, noliser, e che le parole beruzzo, e bruzzo sembra, che siano un accorciamento di beoruzzo, e boruzzo, e quindi derivino dal verbo orior-nascere, come orizonte da scriversi con una sola z giusta quanto fu già proposto nella detta lessigrafia.

Dalla predetta regola di una sola z non si troverebbe di escludere la parola Bozzolo, paese del territorio Mantovano, che in latino giusta il dizionario geografico stampato in Milano nel 1813 scrivesi Bozulum con una sola z, e sebene in alcune monete leggasi Bozzuli, tuttavia in tre monete d'argento, una del 1614, altra anteriore, e l'altra posteriore leggesi Bozuli con una sola z, e tali monete sono citate nella raccolta di Guid'Antonio Zanetti.

Si ammettono però le due z dolci nelle parole composte della prepositiva ad, e da parola incominciante colla z dolce, poichè in tale caso avviene la permutazione del d in una consonante eguale a quella della parola susseguente alla stessa prepositiva, e quindi ammettesi l'uso delle due z dolci nelle parole azzollare, azzampare, azzannare; come pure ammettesi per azzimare, azzimato, cioè adornato con ricercatezza, essendo presumibilmente derivate tali parole dalla prepositiva ad, e dal greco zyme, ossia lievito, ferma però la correzione come sopra proposta nella lessigrafia riguardo ad azimo, poichè questa parola sarebbe composta dell'a privativa, e di detto zyme.

# Dell'erroneo uso di due 3 dure in alcune parole.

La z dura è una lettera composta rappresentante più voci, o lettere: nelle parole inezie, concezione, adozione, corruzione, corrispondenti alle latine ineptiæ, conceptio, adoptio, corruptio vedesi chiaramente, che la z dura in italiano rappresenta almeno le due lettere p t; nelle parole perfezione, benedizione, deduzione corrispondenti alle latine perfectio, benedictio, deductio vedesi, che rappresenta almeno le lettere c t; nelle parole azione, lezione, afflizione corrispondenti alle latine actio derivante dal verbo ago, lectio derivante da lego, afflictio derivante da affligo scorgesi, che rappresenta almeno le lettere g t; e nelle parole eleganza, sentenza, terza corrispondenti alle latine elegantia, sententia, tertia si ha, che rappresenta almeno le lettere t i. Nelle parole sazio, spazio, malizia, ozio, astuzia corrispondenti alle latine satius, spatium, malitia, otium, astutia rilevasi manifestamente, che il t è rappresentato dalla z; anche nella parola forza manifestasi,

che il t di forte è rappresentato dalla z, e probabilmente anche nelle parole alzare, ammorzare dalla z è rappresentato il t di alto, e morto.

Ciò posto non trovasi motivo di tradurre palatium, pretium, e solatium con due z, dal momento che le lettere ti, come si è osservato in elegantia, sententia, tertia si risolvono in una sola z; e tanto più è a ritenersi perciò erroneo l'uso delle due z dure in palazo, prezo, solazo, sia perchè la seconda z altererebbe il significato, e il suono delle parole, sia perchè senza dopia lettera scrivesi palation in greco, palais in francese, palacio, precio in spagnuolo, palat, predu in valaco, palace, price in inglese, Preis in tedesco.

Così, se con un solo t susseguito da due vocali scrivonsi in latino le parole platea, puteo, puteus, è a ritenersi erroneo l'uso di scrivere piazza, puzzare, pozzo con due z dure, perchè una seconda z altera il loro significato, e il loro suono: a maggiore prova di un tale errore si osserva, che senza lettera dopia scrivesi plateia in greco, place, puer, puits in francese, plaça, poço in spagnuolo, putu, potul in valaco, place in inglese.

Le parole calvezza, durezza, mollezza, mondezza, tristezza corrispondono alle latine calcities, duritia, o durities, mollities, munditia, o mundities, tristitia, nelle quali concorrono le due lettere t'i permutate in una sola z, come si è osservato in eleganza e sentenza, e permutabili in una sola z dura, come si è osservato riguardo a palazo, prezo, solazo. Sorge quindi la presunzione, che dette parole terminanti in ezza sono a scriversi con una sola z dura, onde non sia alterato il loro significato, e il loro suono. A corroborare la opinione, che sia erroneo lo scrivere con due z dette parole terminanti in ezza concorrono in ispecie le lingue spagnuola, e francese, scrivendosi dureça, e tristeça in spagnuolo col solo ç equivalente ad una z, e duresse, mollesse, tristesse con due s, che stante il loro suono sono permutabili in una sola z dura, e non in due.

Non le sole parole calvezza, durezza, mollezza, mondezza, tristezza sono a scriversi con una sola z dura, ma per gli stessi motivi anche tutte le altre di eguale costituzione aventi la desinenza in ezza colla z non dolce, e a maggiore appoggio si osserva, che con una sola z, opure col solo ç equivalente ad una z si

scrivono in spagnuolo le parole agudeça - acutezza, alteza, baxeça, certeça, crudeça, delicadeza, destreça, firmeça, fiereça, fineça, gentileza, grandeça, polideza, presteça, ed altre; senza lettera dopia scrivesi in valaco albetia - albezza; colle due s, e non con due z scrivonsi le parole francesi hardiesse, bassesse, caresses, délicatesse, finesse, gentilesse, justesse, politesse, richesse, tendresse, ed altre.

Trovasi giusto l'uso di scrivere con due z dure azzeccare, azzoppare, azzuffare essendo composte della prepositiva ad col d permutato in una lettera eguale alla susseguente, e quindi ad una z, derivando le parole stesse da zecca, zoppo, zuffa: ma ad eccezione di tali parole, e forse di poche altre, reputasi erroneo l'uso delle due z dure, non solo nelle parole superiormente citate, e loro derivate, ma anche in tutte le altre, non presentandosi fondamento di ammetterle, perchè verrebbe alterato il valore intrinseco delle parole, perchè in fatto si pronuncia una sola z da chi non usa affettazione nel leggere, o nel parlare, e perchè sarebbe in opposizione all' uso di altre lingue. Le parole corazza, imbarazzo, imbarazzare, mazza, tazza scrivonsi in francese colle due s cuirasse, embarras, embarrasser, massue, tasse, come nelle sucitate parole duresse, mollesse, e in spagnuolo coraça, embaraço, embaraçar, maça, taça col solo ç equivalente ad una z dura.

Anche nelle parole terrazza, tapezzare, cavallerizzo, dirizzare, addirizzare, schizzare, bozza, cozzare, rozza è rappresentata una sola z nelle due s delle corrispondenti parole francesi terrasse, tapisser, cavalerisse, dresser, adresser, esquisser, bosse, cosser, rosse.

Una sola lettera, e non due usansi nelle parole francesi aiguiser, tison, attiser, lice, panaris, e nelle spagnuole aguçar, tizon, atizar, liça, panariço, corrispondenti alle italiane aguzzare, tizzo, o stizzo, attizzare, lizza, panarizzo, e in spagnuolo anche nelle parole beço, o vezo - vezzo, bezar, opure abezar, o vezar, o avezar - avvezzare, abezado, o vezado - avvezzato, cordonaço - cordonazzo, corpaço - corpazzo, mocho - mozzo, cioè troncato, moço - mozzo, cioè giovine, rozin - rozza, o rozzo, solloço - singhiozzo, desmenuçar - sminuzzare, suzio - sozzo, taçaça - tazzazza, viveza - vivezza. La parola carrozza scrivesi carruca in latino, carrosse in francese, e carroza in spagnuolo, e quindi con una sola lettera, o colle due s francesi equivalenti ad una sola z, come si è già osservato; e la

parola struzzo scrivesi in italiano con due z, ma in latino scrivesi struthio, in greco stroysion, in francese autruche, in spagnuolo avestruz, e quindi anche struzo va scritto senza dopia consonante.

Può nascere dubio sulle parole azza, e nozze, ma riguardo ad azza scrivesi hache in francese, hacha in spagnuolo senza lettera dopia, e riguardo a nozze oltre al derivato nuziale si ha un esempio della assimilazione del p di nuptiar dalle sucitate parole inezie, concezione, adozione, corruzione, nelle quali si riconosce assimilato il p usato nelle corrispondenti parole latine ineptiae, conceptio, adoptio, corruptio.

Si presenta altresì erroneo lo scrivere Arezzo, Abruzzo, Nizza, Saluzzo, Svizzera con due z, poichè si scriverebbe senza lettera dopia Aretium, Aprutium, Nicaea, o Nicia, o Neia, Salutiæ, Helvetia in latino, e Nice in francese; le già citate parole palatium, pretium, solutium lo dimostrano, e lo studio dei monumenti, che vi fossero di quei luoghi potrà forse servire a determinare quale dei due modi sia da adottarsi. Anche per la parola arazzo si presenta erroneo l'uso delle due z, poichè, se quella tapezzeria fu così denominata dal luogo della sua provenienza, cioè dalla città di Arras, non presenterebbesi motivo di permutare la s in due z, come erroneamente avvenne anche riguardo alla citata parola imbarrazzo corrispondente alla francese embarras.

A viepiù persuadere della erroneità delle due z in italiano si osserva, che l'errore fu dimostrato non solo nelle parole terminanti in azza, od azzo, ma anche in quelle terminanti in ezza, ezzo, izza, izzo, ozza, ozzo, uzza, e uzzo, per cui quanto è detto per le parole di una di esse desinenze serve ad appoggiare ciò, che risguarda le parole con una delle altre di dette desinenze.

L'autorità dell'uso è da ammettersi, quando non siavi fondato motivo in contrario, o quando siavi dubio. Riguardo alla z dura dopia trovasi essa usata erroneamente anche nelle antiche stampe, ma non è però meno vero, che fu anche usata una sola alla terzina 41 del canto secondo nelle edizioni di Foligno, e di Mantova delle terze rime di Dante ristampate a Londra nel 1858 nella parola francheza; alla terzina 17 del primo canto della edizione di Mantova in magreza, graveza, alteza; alla decima terzina del canto 20 del Purgatorio in gioveneza; in secheza

nella terzina undecima del canto 24 successivo nelle edizioni di Jesi e di Mantova; in richeza, chiareza, belleza nella sesta terzina del 24 canto del Paradiso di quella di Mantova; e in largheza, alteza, allegreza nella 29 terzina del successivo canto trentesimo. Le parole cagnazo, draghignazo, guazo, pazo, lezo, mezo, sezo, drizo, guizo, tadizo, ingoza, poza, stroza, aguza, trovansi con una sola z nella detta edizione di Mantova, ed alcune di dette parole anche nelle edizioni di Foligno, Jesi, e Napoli ristampate nella sucitata edizione di Londra.

#### ARTICOLO XXVI.

# Dell'erroneo uso della vocale a in vece delle vocali e, i, o.

L'erroneo uso della vocale a in vece di un'e nelle parole camara, camarlingo, camariere per camera, camerlengo, cameriere oltre gli altri derivati da camera, attanaliare per attenaliare, e quindi in tanaglia per tenalia, danaro per denaro, insalvaticare per inselvaticare, e quindi anche in salvaggio per selvaggio, salvatico per selvatico, parentorio per perentorio, sagreto per segreto, venardì per venerdì; in vece di un i nelle parole basalisco per basilisco, cronaca per cronica; e in vece di un o nelle parole astrolago per astrologo, monacordo per monocordo, prolago per prologo, scarpione per scorpione, è stato già osservato nella citata lessigrafia, e si conviene con essa.

Detto errore dell'uso di un' a invece di un' e fu rilevato anche nella prima sillaba delle parole malinconia, maninconia, malinconico, maninconico, e fu proposto di correggerle in melancolia, e melancolico. Se si conviene colla lessigrafia nella correzione dell'a nell'e, e nell'abolimento delle parole maninconia, maninconico, non sembra ammissibile il proposto mutamento in melancolia, melancolico, essendo che l'uso di melanconia, e melanconico è assoluto, e fa supporre, che nella parola greca melagxolia la

voce melag, o melan esprima nero, triste, che la voce χolia non significhi bile, o fiele in detta parola, ma sia analizzabile χ-o-uli-a, questo ho qualche avete ha, e che in italiano la desinenza conia sia analizzabile ce-o-in-i-a, questo ho entro avete ha, ritenuto che la malinconia esprime bensì l'idea di tristezza, ma non quella di bile, o fiele: la parola χolh isolata, ed usata in signicato di bile, o fiele, sarebbe analizzabile ac-o-ul-e, punta ho qualche è.

Fu rimarcato nella stessa lessigrafia l'errore in amazzona delle due z, ma non fu in essa rimarcato quello dell'a finale in luogo di un'e, corrispondendo al latino amazon - amazonis, come si è osservato nell'articolo 25 sull'erroneo uso di due z.

Nel vocabolario italiano già citato, publicato in Napoli, alle parole bararia, forestaria, libraria, massaria, rubaria, stamparia dicesi di dover leggere invece bareria, foresteria, libreria, masseria, ruberia, stamperia, e giustamente, poichè le parole così derivate debbono terminare in cria, e non già in aria. Una tale regola tolte le poche eccezioni, di cui in appresso, vedesi osservata nelle parole derivanti dai nomi terminanti in a, come da bottiglia - bottiglieria, da civetta - civetteria, da marina - marineria, da pesca - pescheria. È pure osservata in quelle derivanti da nomi, o aggettivi terminanti in e, od in o, e dai verbi, come da frate - frateria, da merce - merceria, da fante - fanteria, da galante - galanteria, da argento - argenteria, da cavallo - cavalleria, da bianco - biancheria, da millantare - millanteria, da battere - batteria, da dicere - diceria.

Ciò stante è a presumersi, ed a ritenersi, che anche le altre parole di costituzione consimile alle sudette debbano terminare in eria, e non in aria, e quindi che non è a scriversi, come vedesi talora esposto, beccaria, birraria, macellaria, offellaria, in luogo di beccheria, birreria, macelleria, offelleria. Di più riguardo alla parola birraria così scritta al sucitato vocabolario stampato in Napoli per indicare il luogo, dove si fabrica, o si vende la birra, e distinguerla da birreria derivante da birro, si rimarca essere dopiamente erronea la parola birraria, perchè deriva dal tedesco Bier, che in caso genitivo scrivesi Bieres con una sola r non solo nel nominativo, e nel genitivo, ma anche negli altri casi, e se derivasse invece dall'inglese Beer anche in tale caso si

avrebbe una sola r. L'analisi presentatasi di Bier sarebbe ap-ie-re, ape (dolce) avete egli cosa, opure egli è cosa, e quella di
Beer sarebbe ap-e-e-re, (dolce) egli (opure avete) è cosa. Se ciò
non ostante la parola birra dovesse essere scritta con due r sarebbe tuttavia a scriversi birreria, e non birraria, perchè altramente sarebbe in opposizione alla regola generale, e alla sua fisica costituzione, nè la circostanza di esservi altra parola egualmente scritta, ma di significato diverso, può autorizzare ad alterare
la costituzione materiale della parola, e quindi l'intrinseco di lei
significato. Stante quindi quanto sopra opinasi, che debba scriversi
bira, e bireria, e non birra, nè birraria, nè birreria.

La distinzione fatta nel medesimo vocabolario di cancelleria per cancellierato, e di cancellaria per residenza del cancelliere, è inammissibile, essendo la costituzione di una tale parola eguale a quella di argenteria da argento, cavalleria da cavallo, polleria da pollo, e quindi da cancello è da dedursi cancelleria per ambedue i significati suindicati.

Si presentano invece come giustamente scritte le parole commissaria, e vicaria quali derivati da commissario, e da vicario, ma riguardo a dateria, e segreteria potendo senza difficoltà derivare da data, o date, e da segreto, anzichè da datario, e da segretario si opina, che anche tali due parole debbano seguire la regola generale, e debbasi scrivere dateria, e segreteria, l'uno essendo l'ufficio delle date, l'altro dei segreti. L'uso di cancellaria, e dataria nel latino non classico non porge argomento sufficiente da declinare dalla forma superiormente adottata, poichè questa avrebbe una conferma anche nelle parole francesi argenterie, batterie, chancellerie, cavalerie, daterie, droguerie, infanterie, fonderie, fourberie, imprimerie, infirmerie, mercerie, hôtellerie, tresorerie, tromperie, e nelle spagnuole armeria, bateria, chancilleria, cavalleria, enfermeria, libreria, prederia, tesoreria.

Giusta il sucitato vocabolario stampato a Napoli può scriversi tanto macchiarella, quanto macchierella, tanto vaccarella, quanto vaccherella; alla parola tossarella dicesi, che si deve scrivere tosserella, e trovansi le parole asserella, cesterella, faverella, genterella, pianterella, pioggierella, punterella colla desinenza in erella, e non in arella. Così trovansi tanto beccarello, ghiottarello, pazzarello, saltarello, santarello, tristarello, vecchiarello, quanto

beccherello, ghiotterello, pazzerello, salterello, santerello, tristerello, vecchierello; trovasi saccarello, e tettarello, ma non saccherello, e tetterello, e trovasi asserello, camperello, cencerello, fatterello, forterello, grosserello, legnerello, matterello, mucchierello, nanerello, poggierello, scioccherello, sonnerello, tempierello, vanerello, venterello colla sola desinenza in erello, e non in arello. La formazione di dette parole deriva dalle parole principali macchia, vacca, tosse, asse, gente, pianta, pioggia, punta, becco, ghiotto, pazzo, salto, santo, triste, vecchio, sacco, tetto, campo, cencio, fatto, forte, grosso, legno, matto, mucchio, nano, poggio, sciocco, sonno, tempio, vano, vento, in parte nomi sostantivi, ed in parte aggettivi, mediante la elisione della vocale finale di ciascuna di dette parole, e colla unione di detta desinenza in crella, erello, importante una dichiarazione di diminuzione della parola principale, cui è aggiunta. Alla parola casarellina leggesi, che questa è un diminutivo di caserella, e quindi in manifesta contradizione, usando erroneamente l'a nella prima, e giustamente l'e nella seconda. L'opinione di adottare la desinenza in erella, erello avrebbe appoggio da quanto si è superiormente detto sulla desinenza in eria, manifestandosi una conformità di costituzione fra le parole terminanti in eria, e quelle in erella, erello, come in beccheria, e beccherello da becco, in cenceria, e cencerello da cencio, scioccheria, e scioccherello da sciocco, in vaccheria, e vaccherella da vacca.

Il surimarcato erroneo uso di un'a invece di un'e è avvenuto nelle parole canzona, forastiero, maladetto, malavoglienza, maraviglia, sorta, starnutare, ulcera, vesta, e quello di un'a in vece di un i in anguinalia, giovane, pampano, sindaco.

L'uso di canzone in singolare, e canzoni in plurale è così generale, che persuade essere provenuto da errore l'uso di canzona, e probabilmente dal verbo canzonare, mettere in canzone, per cui è a ritenersi errore l'uso di canzona almeno nel caso, in cui si voglia esprimere un canto, od un componimento in versi.

È a scriversi forestiere, e forestiero in vece di forastiere, e forastiero, non già perchè lo si voglia derivare da foresta, ma perchè deriva da foresto, indicante essere non del paese, ma di fuori, nel medesimo modo, che dicesi foresteria altro derivativo di foresto. Lo spagnuolo forastero non distoglie dalla esternata opinione, nella quale coinciderebbe l'inglese foreigner coll'uso dell'e, e non dell'a.

Secondo i dizionarj può scriversi tanto maladetto, e malavoglienza, quanto maledetto, e malevolenza: il primo deriva da maladire colla evidente erronea mutazione dell'e di male nell'a, errore viepiù manifesto nel confronto colla parola benedire, sia che si voglia composta da bene, e dire, sia che si voglia composta da ben-e-dire, e quindi è da usarsi soltanto coll'e maledire, maledetto, maledizione. Riguardo a malavoglienza, o si vuole esprimere mala volontà, cattiva volontà, e in tale caso potrà essere usata la parola malavolenza, ma quando si voglia esprimere il voler male ad altri, in tale caso è da usarsi soltanto malevolenza, essendo che in mala è rappresentato l'aggettivo malo, ossia cattivo, e in male è rappresentato il sostantivo male, ossia danno.

Maraviglia rappresenta il latino mirabilia; è frequente la mutazione dell'i latino nell'e chiusa in italiano, come da dignus - degno, da minus - meno, da mittere - mettere, da pignus - pegno, ma non la mutazione dell'i in un'a. Ciò potrebbe bastare per persuadere, che fu un errore lo scrivere maraviglia, e i suoi derivati coll'a, ma se si consideri, che non solo fu usato più spesso l'e, e che mirabile, ammirabile, miracolo derivanti dalla medesima radicale di meraviglia non furono mai scritti marabile, ammarabile, maracolo, ciò persuaderà tanto più dell'erroneo uso dell'a nelle suindicate parole, senza che ne dissuada lo spagnuolo maravilla, cui sarebbe a contraporsi almeno il francese merveille.

Lo scrivere starnuto, starnutare in luogo di sternuto, sternutare si manifesta erroneo dal considerare, che in latino usansi i verbi sternuo, e sternuto, conformemente alle parole francesi éternuer, éternument, e alla inglese sternutation, mentre incerto è l'uso spagnuolo leggendosi estarnudo, ed estornudo, estarnudar, ed estornudar: la proposta correzione è da estendersi anche ai derivati.

Sorta, ulcera, e vesta corrispondono alle parole latine sorssortis, ulcus - ulceris, e vestis - vestis, nomi della terza declinazione.
Se quelli di una tale declinazione terminano in e in italiano, e
non in a, come nelle parole alveare, ape, calice, cane, carcere,
cardine, crimine, face, fame, fine, fulmine, mare, pace, pane,
principe, valle, vertice, ed altre, sorge la presunzione, che sia
erroneo l'uso di dette tre parole colla desinenza in a, e che
quindi è a scriversi sorte, ulcere, e veste in singolare, sorti, ul-

ceri, e vesti in plurale. Altretanto sarebbe a dirsi di fronda per fronde, ma l'uso di fronda nel parlare essendo più generale di quello di fronde rende dubio se anch'essa sia da porsi fra le parole da disusarsi, onde togliere per quanto è possibile l'errore di scrivere una parola in varj modi, importando un tale errore fatica alla memoria, imprecisione di significato, incertezza sul modo di scrivere.

Anguinaglia, anguinaja, inguinaglia, e inguinaja usansi a vicenda, ma la radicale di queste parole essendo inguine corrispondente al latino inguen è manifesto l'errore dell'a in luogo dell'i, e quindi è a scriversi soltanto inguinalia, e inguinaia, ritenuto quanto fu esposto nei precedenti articoli secondo, e quarto sulla ommissione del g, e sull'uso del j.

Scrivesi giovine, e più spesso giovane, ma quest'ultimo modo si dimostra erroneo dal confronto di tale parola, e suoi derivati colla lingua latina, scrivendosi juvenis, juvenilis, juventus, juvenesco, juventa coll'e, e non coll'a, e quindi è a scriversi coll'e giovenile, gioventà, e coll'i giovine, giovinastro, giovinetto, giovinezza, giovinissimo, giovinotto colla conservazione dell'e latina nelle prime due parole, e collo scambio dell'e in i nelle altre, che non di raro verificasi fra le due lingue latina, e italiana come dignus - degno, nepos - nipote, pignus - pegno.

Pampano per pampino ritiensi erroneo, sia perchè in latino sarebbe scritto pampinus coll'i, e non coll'a in esso, e i suoi derivati, sia perchè comunemente dicesi i pampini della vite: vero è, che in spagnuolo scrivesi pampano coll'a, ma essendo a scegliersi uno dei due modi sembra, che sia preseribile il latino, e specialmente considerando, che anche anticamente su usato pampineus, e non pampaneus.

La mutazione dell'i in un'a nella parola sindaco, così stampata le tante migliaja di volte, è un errore. In latino scrivesi syndicus, in greco syndikos, in francese syndic, syndical, syndicat, in inglese syndic, in tedesco syndicus, in valaco sindie, quindi sempre coll'i, e mai coll'a. Nel citato vocabolario di Napoli si deriva la parola sindaco da syn-insieme, e da dikh-giustizia, e successivamente alla parola sindicante, sindicare, sindicato, sindico, dichiarasi che dee dirsi sindacante, sindacare, sindacato, sindaco, mentre sulla parola sindaco non sarebbe data alcuna ragione del

cambiamento dell' i di dikh, e sarebbero ammesse scritte coll' i sindicale, e sindicando. Sarebbe confermato come giusto l'uso di scrivere syndicus - sindico coll' i, se reggesse la sua analisi in uno dei modi seguenti, poichè si avrebbe evidente l'uso di un i: esse-un-ed-i-ce-u-esse, essere uno (unione) costituito egli questo ho essere; esse-un-ed-ic-u-esse, essere uno (unione) costituita imagine (rappresentanza) ho essere; esse-un-dic-u-esse, essere uno (unione) dice (parla) ho essere.

#### ARTICOLO XXVII.

# Dell'erroneo uso della vocale e in vece delle vocali a, i, o.

Nella più volte citata lessigrafia è già marcato l'errore dell'uso di un'e in vece di un'a nelle parole canterella per cantarella insetto, gherbino per garbino, gherofano per garofano, gremigna per gramigna, lazereto per lazareto, e in vece di un i in centura per cintura, cercuito per circuito, ceremonia per cerimonia, domenedio per dominedio, ipocresia per ipocrisia, laberinto per labirinto, letanie per litanie, refugio per rifugio, serena per sirena, vettovaglia per vittovaglia. Oltre tali correzioni trovasi di proporre anche la mutazione dell'e in a nelle parole cantero per cantaro, canterello - vasetto per cantarello, canteretto per cantaretto, macine per macina, margherita per margarita, panericcio per panariccio, sieno per siano, talpe per talpa, dell'e in un i in apocalisse per apocalissi, eclisse per eclissi, ellisse per ellissi, empetigine per impetigine, lavamane per lavamani, perifrase per perifrasi, streglia per striglia, trepiede per trepiedi, e dell'e in un o in carpine per carpino, scolare per scolaro, volenteroso per volonteroso, volentieri per volontieri.

Dal momento che cantaro corrisponde al latino cantharus, ed al greco kangaros col significato di vaso, è manifesto che è a dirsi cantaro, e non cantero, e così i suoi diminutivi sono a scriversi cantarello, e cantaretto, lasciando canterello per esprimere un diminutivo di canto.

Macina secondo il vocabolario di Napoli fa macine al plurale, e poi collo stesso valore di macina indica macine in singolare, e macini in plurale: il masna usato per macina nel dialetto milanese, in quello piemontese, e in altri suggerisce di adottare soltanto il primo modo, e di abbandonare il secondo come erroneo, o quanto meno inutile.

La parola margarita corrisponde al latino margarita, o margaritum, al greco margaritas, allo spagnuolo, e al valaco margarita, al tedesco Margarethe, sempre scritta coll'a, e non coll'e; quindi è a presumersi erroneo l'uso di margherita, sia che si voglia significare l'oggetto perla, o fiore, sia che si voglia indicare il nome proprio di Margarita, essendo che quest'ultimo è in senso traslato di fiore, o di perla: la francese marguerite non presenterebbe sufficiente motivo da declinare dalla esternata opinione.

L'autore della lessigrafia italiana propone di scrivere panereccio, e non patereccio, o paterecciolo quella specie di malore, che viene alle radici delle unghie, derivandolo dal latino barbaro panaritium, ed esponendo che dicevasi panarici nell'antico provenzale, panaris in francese, panarizo in spagnuolo, panaricio in portoghese, e panaris, o panarisa in dialetto milanese, ma non espone, perchè debbasi scrivere panereccio coll'e in luogo dell'a, mentre tutte le sue citazioni portano di scriverlo coll'a nella seconda sillaba, coll'i nella terza, e con un solo c, e dimostrano la erroneità dello scrivere panereccio in luogo di panaricio.

Per l'osservazione fatta all'articolo 5, che le terze persone plurali dei verbi in alcuni tempi si formano colla semplice aggiunta della sillaba no, come ivi è esposto, va a risultare erroneo l'uso di sieno in luogo di sieno, perchè in singolare è a scriversi soltanto sia.

Nello stesso vocabolario di Napoli alla parola talpe dice doversi scrivere talpa, e ritenuto che questa parola corrisponde alla latina talpa - talpae, è da mettersi fra le parole errate quella di talpe in singolare.

Apocalisse, ed apocalissi, eclisse, ed eclissi, ellisse, ed ellissi si ammettono tanto nella lessigrafia, quanto nel più volte citato vocabolario, limitando però la parola ellisse ad indicare una figura piana prodotta da una sezione di cono, e la ellissi ad indicare una figura grammaticale, o retorica mediante ommissione di

parola, o proposizione. Tutte tre dette parole sono tolte dalle greche apocalypsis, ekleipsis, elleipsis importanti la sola desinenza in i in italiano, e non in e, come in ispecie nelle parole analisi, ipotesi, parentesi, perifrasi, sintassi, tesi, tisi ed altre corrispondenti alle greche analysis, ypotesis, parentesis, peritrasis, syntasis, besis, opisis, quindi da usarsi soltanto apocalissi, eclissi, ellissi. Vero è, che dicesi fase, e frase in singolare, non ostante che in greco abbiano desinenza in is, scrivendosi pasis, prasis, ma ciò non toglie la regola generale, perchè la derivazione può essere diversa, e perchè nei loro composti usasi soltanto la desinenza in i giusta le parole enfasi, parafrasi, perifrasi, ritenuto che erroneo è anche l'uso di perifrase così stampata nel ridetto vocabolario, sebene comunemente non usata.

Lavamane per lavamani è un errore così manifesto, che non occorre di aggiungere parola per dimostrarlo; e così trepiede per trepiedi, perchè in questo caso la parola è un semplice aggregato delle due parole per proferirle più prestamente, nè possono fare ostacolo le parole triangolo, tricolore, tridente, ed altre conservanti le desinenze singolari dei nomi, in quanto che la costituzione di tali parole è diversa da quella di trepiedi concorrendo in quelle la ommissione dell'e di tre, è l'aggiunta dell'i: riguardo all'uso di striglia, e non di streglia si ricorda quanto su tale parola è stato detto nell'articolo 2.

Nel citato dizionario sono scritte varie parole tanto colla particella prepositiva de, quanto colla prepositiva di, mentre uno solo è il modo, in cui debbono essere scritte giusta la loro costituzione, o l'uso comune: tali sono dechiarare in luogo di dichiarare, defendere per difendere, defetto per difetto, degnità, e degnitoso per dignità, e dignitoso, delettare per dilettare, demostrazione per dimostrazione, dependere per dipendere, descendere per discendere, desertare per disertare in significato di abbandonare il corpo, lo stato, i principi, cui si apparteneva, ritenendo però giusto desertare colla prepositiva de nel significato di rendere deserto un luogo, cioè privo di piante, desiccare per disiccare, despetto per dispetto, despregio per dispregio, destillare per distillare, destruggere per distruggere, desviare per disviare; ed è ad abolirsi l'uso di scrivere dette parole col de, perchè la prepositiva de, almeno a tutta prima, presenta la idea di privazione, mancanza di ciò, a cui è preposta,

e quindi sarebbe manifestamente opposta ai significati delle parole stesse, notandosi per altro che la parola difetto, e le sue derivate difettare, difettivo, difettoso, difettuccio costantemente sono scritte, e pronunciate col di generalmente affermativo, mentre indicano deficienza, mancanza, per cui sorge l'idea, che o la f rappresenta la voce fo-vuoto, o il di in questo caso rappresenta de-i coll'e elisa. Così osservasi, che comunque sia certo, e costante l'uso di scrivere, e dire dignità, e dignitoso, nullameno è altrettanto certo, e sicuro l'uso di scrivere, e dire coll'e degno, degnamente, indegno, indegnità.

Trovasi stampato carpine, e carpino: tanto il latino carpinus, quanto il valaco carpenu indicano, che la vera desinenza è quella in o, e quindi carpine è da porsi fra le parole errate. Così è ammesso lo serivere leggiere, e leggiero come aggettivo, mentre soltanto legero è giusto, essendo propria dei sostantivi la desinenza in ere, come in barbiere, cassiere, portiere; anche gli aggettivi di forma consimile debbono seriversi soltanto colla desinenza in ero, e quindi gli aggettivi cerviero, grossiero, levriero, straniero, terriero debbono avere la desinenza in o, ed essere erroneo il loro uso colla desinenza in e: riguardo poi allo serivere legero con un solo g, e senza l'i se ne parla nell'articolo 16 sull'erroneo uso dei due g.

Nella lessigrafia, e in non pochi vocabolarj trovasi soltanto scolare, e scolajo, e non scolaro, comunque quest'ultima desinenza sia la giusta. Il nome sostantivo scolaro deriva da scuola, come campanaro da campana, marinaro da marina, somaro da soma, carbonaro da carbone, cavallaro da cavallo, fornaro da forno, ed altri di simile forma, tutti terminanti in o. Sono gli aggettivi quelli che terminano in are, come angolare da angolo, lunare da luna, palmare da palmo, solare da sole, e i nomi indicanti una cosa, come casolare da casuola, collare da collo, fuocolare da fuocolo, limitare da limite, ma non i nomi indicanti una persona. come sono i sopracitati scolaro, campanaro, e successivi. Alla sussistenza della fatta osservazione non osta la parola militare, poichè questa, derivante da milite, sarebbe un aggettivo dicendosi un abito militare, e sarebbe un aggettivo usato come sostantivo, quando si dicesse un militare difende la patria, nel medesimo modo che dicesi un uso familiare, e un familiare della casa, una

forma circolare, e scrivere una circolare. Così non può ostare la parola cartolare, poichè questa esprime il libro, e il recipiente destinato a contenere delle carte, e cartolaro, è il venditore di carte.

Promiscuamente usansi nel ripetuto vocabolario le parole volenteroso, e volonteroso, volentieri, e volontieri: queste parole se, come sembra, derivano da volontà, come volontario, volontariamente, e non da volente, sono da escludersi le parole volenteroso, e volentieri, non che i loro derivati, e se rimanesse dubia la loro derivazione sarebbe a determinarsi quale dei due modi sia da conservarsi in uso, essendo contrario alla precisione di una lingua l'uso di una parola in più modi. L'opinione, che sia da usarsi volonteroso, e volontieri avrebbe un appoggio nelle parole francesi volontiers, volontierment.

#### ARTICOLO XXVIII.

# Dell'erroneo uso della vocale i in vece delle vocali a, e, o, u.

Sono stati indicati nella lessigrafia l'erroneo uso dell'i in luogo dell'a nelle parole balsimo per balsamo, imbalsimare per imbalsamare, imbasciata per ambasciata, imbasciatore per ambasciatore, limbicco per lambicco, monistero, o monisterio per monastero, o monasterio, niscondere per nascondere; quello dell'i in luogo dell'e in calcidonio per calcedonio, cirimonia per ceremonia, cunio per cuneo, dimonio per demonio, dinaro per denaro, litame per letame, litargia per letargia, milenso per melenso, nicessità per necessità, nigromanzia per negromanzia, nipitella per nepitella, pilliciajo, pilliccione per pellicciajo, pelliccione, pitizione per petizione, ricriare per ricreare, scriziato per screziato, tinore per tenore; quello dell'i in luogo dell'o in dimestico per domestico, divizie per dovizie, monipolio per monopolio; e quello dell'i in luogo dell'u in monimento, e munimento per monumento.

Oltre le surimarcate correzioni, contra le quali non trovasi di ostare, ritiensi, che siano ad accogliersi anche quelle dell' i in  $\alpha$ 

in altrimenti per altramente; dell'i in e nell'i finale della stessa parola altrimenti per altramente, in cinericcio per cenericcio, dicembre per decembre, dilicato per delicato, gittare per gettare, nissuno per nessuno, parimenti per parimente, quistione per questione, soppidiano per soppediano, tresetti per tresette, e nelle parole incomincianti per anti in significato di ante-avanti; e dell'i in o nella parola atimo per atomo.

Gli avverbj terminanti in mente si formano, o dal feminino singolare degli aggettivi, il cui mascolino termina in o, come da alta, chiara, calda si forma altamente, chiaramente, caldamente, e quindi dal feminino di alto, chiaro, caldo, o dagli aggettivi singolari terminanti in e, come brevemente, dolcemente, grandemente da breve, dolce, grande senza alcuna alterazione: quando però i terminanti in e hanno la desinenza in le, o re, viene ommessa la e per brevità, e da legale si ha legalmente, da docile docilmente, da volgare volgarmente, da anteriore anteriormente. La osservanza di detta norma è costante nei molti avverbj colla desinenza in mente; non essendovi motivo di deviare dalla sudetta regola cogli aggettivi altro facente altra in feminino, e coll'aggettivo pari, che è di ambi i generi, è a dirsi, e scriversi altramente, e parimente, ma non altramenti, o altrimenti, nè parimenti.

L'aggettivo cinericcio deriva dal latino cinis, ma in italiano dicesi cenere, e dicesi cenerino, cenerognolo, cenerentola: quindi in italiano sarà a scriversi soltanto cenericcio quale derivato di cenere, e non cinericcio.

La parola dicembre deriva dal latino decem equivalente a dieci, e quindi è a dirsi decembre. Di più dicendosi in latino december, in francese décembre, in spagnuolo deziembre, in inglese e in tedesco come in latino, in valaco dezemurie, e dicendosi in italiano decima, decimale, decimo, decina, tanto più sicuro è l'errore dell' uso dell' i in luogo dell'e in detta parola, e quindi è a scriversi decembre.

In latino scrivesi delicatus, in francese délicat, in spagnuolo delicado, in inglese delicate: da una tale uniformità nasce la presunzione, che si debba scrivere delicato, delicatamente, delicatezza, e non dilicato, dilicatamente, dilicatezza, qualunque sia la derivazione di una tale parola.

Gittare per gettare manifestasi erroneo dalla osservazione, che

dicesi getto, e non gitto, e concorderebbero alla proposta correzione le parole sue derivate assoggettare, progettare, rigettare, e le francesi jet, assujettir, projeter, rejeter.

Sebene in alcuni dialetti dicasi nissun per nessuno, tuttavia quest'ultimo modo è così generale, che consiglia ad abbandonare il primo, e adottare soltanto nessuno.

Scrivesi quistione, e questione, ma soltanto questo secondo modo è il giusto, derivando tale parola dal verbo quaero, e scrivendosi per ciò in latino quaestio, quæstor, quæstura quæstorius, quæsitus, e in italiano questore, questura, questorio, e quesito: di più scrivesi question coll'e, e non coll'i anche in francese, in spagnuolo, e in inglese.

Nella lessigrafia proponesi di scrivere soppidiano quel cassone, o forziere, che si usava tenere a piè del letto, e nel quale si riponevano abiti, biancherie, ed altro. Dal momento, che quel mobile stava ai piedi del letto, è evidente, che colla parola soppediano, o soppidiano si è voluto indicare una cosa ai piedi, o sotto i piedi: quindi la parola sotto è rappresentata in tale parola da sop, e l'idea dei piedi da pediano, o pidiano. Ciò stante è più spontaneo, che siasi usato, e che si debba usare pediano giusta il latino pes - pedis, come in impedire, impedimento, bipede, velocipede, quadrupede, pedestre, pediluvio, pedisequo, nei quali la e della radicale pes non fu mutata, e conseguentemente si opina essere erronea la proposta della lessigrafia di scrivere soppidiano in luogo di soppediano.

L'errore del citato vocabolario di ammettere, che si scriva tresetti in vece di tresette, è così evidente, che si ommette qualunque dimostrazione, ricordando soltanto, che si è già osservato doversi usare una sola s giusta l'osservazione fatta nel primo articolo, che l'aggregazione non produce raddopiamento di consonante.

Molte parole sono costituite colla prepositiva latina ante in significato di prima, opure avanti, e molte sono costituite colla prepositiva anti significante contra: trattandosi di significati fra loro opposti va ad essere necessario, od almeno conveniente, che si abolisca l'uso di anti per ante almeno riguardo alle parole, per le quali non risulti dalle scritture, e dal parlare l'uso assoluto di scriverle soltanto coll'anti, come sarebbe di anticamera,

anticipare, e qualche altra, e quindi è a scriversi anteconoscere non anticonoscere, antecorrere, antedire, antedetto, antediluviano, antemeridiano, antemettere, antepasso, anteporre, antevedere, e così di altre, ritenuto che il voler usare anticorrere per contracorrere, antidire per contradire, e simili sarebbe contra la chiarezza del parlare, e contra l'uso comune.

Giustamente nella lessigrafia fu osservato l'errore di scrivere attimo con due t, ma sebene ivi si riconosca derivare dal greco atomos, nulla meno si propone di scrivere atimo senza addurre alcuna ragione, per cui sia ad usarsi l'i piutosto che l'o: ciò stante, e ritenuto che la parola atomos viene derivata da a, e tomos, non divisibile, cioè una cosa non divisibile per la sua minimità, e che scrivesi atomus in latino, atome in francese, atomo in spagnuolo, atom in inglese, e in tedesco, si opina che anche in italiano debba scriversi atomo, e non atimo.

Nella anzidetta lessigrafia alla particella prepositiva di esponesi, che importa lo stabilire una regola da osservare nello scrivere le parole composte con detta particella, e in ciò si conviene. Ma non trovasi di ammettere, che la particella di abbia i varj significati ivi espressi, e che sia da adottarsi per tutte le parole ivi indicate il proposto modo di scriverle. La particella di in generale afferma ciò, che è espresso nella parola, a cui è preposta, e sostanzialmente significa ed-i, produce avete, opure prodotto avete.

Un tale significato manifestasi nelle seguenti parole citate nella medesima lessigrafia: dibassare, dibattere, ma non in significato di debattere, vale a dire detrarre, dichiarare, difalcare, diferire per protrarre, difamare per divulgare, dilatare, dilavare, dimagrare, diportare non in significato di deportare, diramare in significato di estendere, o spandere i rami, disecazione in significato di tagliamento, diseccare in significato di rendere, o divenire secco, disegnare, diseminare, divulgare, ed altre.

Infatti dibassare esprime rendere basso, dibattere l'azione di battere, dilatare quella di rendere lato, cioè largo, dilavare quella di lavare, difalcare quella di tagliare colla falce, diramare quella di estendere i rami, e così delle altre parole suindicate, per cui sono a ritenersi giuste le osservazioni fatte nella medesima lessigrafia riguardo agli errori di scrivere diffalcare con due f, dissecazione, disseccare, disseminare, disseparare, dissimulare, dissipare, e dissolvere con due s.

Non trovasi però ammissibile lo scrivere col di in luogo del de dicadere per decadere, dicapitare per decapitare, diciferare per deciferare, e giusta l'uso per decifrare, dicollare per decollare, dicotto per decotto, dicozione per decozione, dicrescere per decrescere, didurre per dedurre, diforme per deforme, diformare per deformare, diformità per deformità, difinire per definire, indifinitamente per indefinitamente, digenerare per degenerare, digradare per degradare, diliberare per deliberare, dimentare per dementare, dinasato per denasato, dinominare per denominare, diporre per deporre, dipositare per depositare, diputare per deputare, diridere per deridere, dirubare per derubare, diviare per deviare, poichè in tali parole il significato della particella de esprime in alcune mancamento, deficienza, privamento, toglimento, diminuzione, abbassamento, come in decadere equivalente a cadere giù, decapitare per tagliare il capo, decifrare per togliere, vale a dire spiegare la cifra, decollare per tagliare il collo, decrescere per venir meno, dedurre per trarre, o levare qualche cosa da un tutto, deforme cioè mancante di forma, o di forma viziosa, mentre difforme esprime di forma diversa da altra, degenerare per generare con alterazione del genere, degradare per privare del grado, od abbassare nella gradazione, dementare per privare di mente, denasato per privato del naso, deporre per porre giù, depositare per mettere giù in dato luogo, o presso una persona. Anche in latino, e in francese le parole corrispondenti alle suindicate scrivonsi col de, e non col di, scrivendosi in latino decadivus, decollo, decoquo, decresco, deduco, deformis, deformo, deformitas, definio, degenero, degrado, demento, denaso, depono, depositus, deputo, derideo, e in francese décadence, décapiter, déchiffrer, décoller, décoction, décroire, déduire, définir, déformer, dégénérer, dégrader, démence, déposer, dépôt, dépositaire, députer, dérider, dérober. Riguardo alle parole decotto, definire, denominare, deridere, derubare, non sembra applicabile il significato suesposto, e sembra, che rappresenti in vece le lettere di-e colla elisione dell'i, o altramente: in ogni caso sarebbe sicuro, e comune l'uso di scrivere, é pronunciare le anzidette parole col de, e non col di.

Reputasi pure erroneo, e non spontaneo l'uso di scrivere dibarbare per debarbare, o disbarbare, cioè levare, o altramente pri-

vare della barba, poichè il di, come si è superiormente osservato è affermativo, e quindi se si ammettesse l'uso di scrivere dibarbare in significato di levare, o privare della barba, una tale parola avrebbe due significati fra loro contrarj, l'uno affermativo, e l'altro negativo. Perciò non ostante la diversa opinione della lessigrafia ritiensi erroneo l'uso di scrivere dibarbare in significato privativo, o quanto meno da abolirsi. Altretanto ritiensi sia rapporto alle parole dibarbicare, dibastare, diboscare, dibrancare, dibrucare, dibruscare, dibucciare, dicervellare, dicioccare, dighiacciare, digiogare, digiungere, digozzare, digranare, digrassare, digrossare in significato di diminuire, digusciare, dilaccare, dilacciare, dilegare, dileggiato per sciolto dalle leggi, diliscare, diloggiare, dilombare, dimembrare, dimorsare, dinervare, dinoccare, dinodare, dipopolare, diradicare, diramare, diramarsi, direnato, diricciare, dirocciare, dirozzato, diruginare, disellare, disennare, disensato, disentire, diservire, disuadere, disuctudine, divecchiare, divestire, divezzare, divincolare, sia rapporto alle parole difidare in luogo di diffidare, non aver fede, diformare per deformare, o difformare, diforme per deforme, o difforme, diformità per deformità, o difformità; e quindi opinasi, che tutte dette parole incomincianti colla prepositiva di non siano da usarsi nel significato negativo, non ostante la contraria proposta della lessignafia. Un'eccezione apparente presentasi nella parola disetto, se la si vuole considerare derivata dalle voci di, e facere, ma essendo a presumersi derivata invece da di-fo-è-ce-ed-ho, di vuoto è questo prodotto ho, sarebbe invece confermata la interpretazione della voce di in significato affermativo.

La fatta distinzione delle parole incomincianti colla particella di in significato affermativo, e non negativo, o disgiuntivo, si presenta manifesta dal confronto delle parole dilagare, cioè rendere lago con dislagare - togliere l'allagamento, dimagrare - divenir magro con dismagrare - levare, o venir meno la magrezza; dinotare - indicare, marcare con disnotare - cancellare ciò che è notato; diradicare - estendere le radici con deradicare - privare delle radici, e disradicare - cavare le radici; diramare - estendere i rami con deramare - privare dei rami, e disramare - tagliare, o levare i rami; diferire cioè protrarre, portare avanti con deferire, cioè demandare, e con differire - essere diverso; dilatorio, cioè protraente

con delatorio-che accusa; dimandare, cioè chiedere, con demandare-trasmettere ad altri; diportarsi-condursi con deportare-portar giù, o altrove: e tanto più si manifesta nella lessigrafia alla parola difamare, in cui a questa si attribuisce il significato di divulgare la fama, e a diffamare quello di togliere la buona fama, distinzione giusta, ma che tuttavia suggerisce di collocare la prima fra le parole da non usarsi, poichè al sentire la voce difamare presentasi tosto l'idea del diffamare, cioè di togliere la fama, opure quella di disfamare per levare la fame.

Giusta le osservazioni sopraesposte è da abbandonarsi anche l'uso di scrivere diclinare per declinare, dicorrere per decorrere, difunto per defunto, diliberare per deliberare, dimeritare per demeritare, dinigrare per denigrare, dinunziare per denunziare, dipravare per depravare, dipurare per depurare, diretano per deretano, dirivare per derivare, dirogare per derogare, distino per destino, ditenere, o detinere per detenere, ditenuto per detenuto, diterminare per determinare, ditrarre per detrarre, diturpare per deturpare, dittare per dettare, divastare per devastare, e così anche dicimare per decimare - togliere, o levare le cime. Tutte dette correzioni sono ad estendersi anche ai derivati, od aventi una eguale derivazione, notandosi per altro, che sebene debba scriversi dettare, e i suoi derivati dettame, dettatore, dettatura coll'e, tuttavia sono giuste anche le parole dittatore, e dittatura scritte coll'i, avendo queste ultime conservata la loro forma latina.

#### ARTICOLO XXIX.

## Dell'erroneo uso della vocale o in vece delle vocali a, e, i, u.

Un tale erroneo uso è stato rimarcato nella più volte ripetuta lessigrafia, essendo ivi stato osservato l'uso di un o in vece di un'a nelle parole anotomia per anatomia, canovaccio per canavaccio, cembolo per cembalo, domasco e domaschino per damasco e damaschino; in vece di un e in formentare per fermentare, gomona per gomena, piovano per pievano; in vece di un i in

assomigliare, dissomigliare, rassomiglinre, e loro derivati per assimiliare, dissimiliare, rassimiliare, similiare, e loro derivati, cambiabole per cambiabile; in vece di un u in accomulare per accumulare, balbotire per balbutire, coagolo per coagulo, cotornice per coturnice, crapola per crapula, elettovario per elettuario, longanimità per lunganimità, marrobio per marrubio, notricare per nutricare, prolongazione per prolungazione, romore per rumore, soccidere per succidere, sofficiente per sufficiente, sontuoso per suntuoso, omore per umore, omoroso per umoroso, oncino per uncino, e implicitamente fu escluso anche l'uso di sofismo per sofisma, avendo usato soltanto quest'ultimo modo nel dimostrare la erroneità delle due f in tale parola.

Oltre le correzioni sovraindicate trovasi di proporre anche quelle di un'e invece di un o in cadavero per cadavere, consolo per console, quadrupedo per quadrupede, vomero per vomere, e nelle parole terminanti in ero usate per quelle terminanti in ere; in vece di un i in domani, indomani, posdomani per dimani, indimani, posdimani, domanda per dimanda, domattina per dimattina, verosimile, verosimilianza per verisimile, verisimilianza; in vece di un u in denonziare per denunziare, simolacro per simulacro, ed anche in ammotinarsi per ammutinarsi, focile per fucile, pontello per puntello.

Dal considerare che le parole cadavero, consolo, quadrupedo, e vomero corrispondono alle latine cadaver - cadaveris, consul - consulis, quadrupes - quadrupedis, vomer - vomeris, tutti nomi della terza declinazione, si rileva, che in italiano è invece a scriversi cadavere, console, quadrupede, comere, essendo una regola almeno in generale osservata, che i nomi sostantivi, e aggettivi latini della terza declinazione hanno la desinenza in e in italiano, come in agile, breve, cardine, docile, enorme, face, grandine, indice, martire, noce, onere, principe, silvestre, turbine, vergine. E conformemente ad una tale norma furono proposte le correzioni nell'articolo 23 di amazona, sorta, ulcera, vesta in amazone, sorte, ulcere, veste.

Secondo il già citato vocabolario di Napoli sono nomi sostantivi, e possono usarsi ad arbitrio, tanto colla desinenza in e, quanto colla desinenza in o molti dei nomi terminanti in iere, potendosi scrivere secondo esso arciere ed arciero, banchiere, e banchiero, e così barattiere, cantiniere, coppiere, corriere, dispensiere, droghiere, forestiere, foriere, giardiniere, novelliere, prigioniere, elemosiniere, ed altri, mentre secondo lo stesso avrebbero la sola desinenza in e alfiere, artiere, barbiere, bettoliere, bracciere, cameriere, cancelliere, carrettiere, carrozziere, cassiere, cocchiere, doganiere, facendiere, gondoliere, infermiere, paciere, ramiere, terriere, ed altri. Sembra, che la desinenza in o indichi in generale l'aggettivo, dicendosi, o potendosi dire l'uso banchiero, l'uomo ciarliero, il sapore droghiero, il tuono foriero della grandine, il cavallo forestiero, il terreno giardiniero, ritenuto non essere tolto, che possa usarsi colla desinenza in ero anche sostantivamente, al pari di altro aggettivo, come caldo e freddo, che sarebbero un aggettivo se si dicesse un pane caldo, un pane freddo, mentre sarebbero sostantivi se si dicesse il caldo, e il freddo. Quindi sarebbero a qualificarsi in genere sostantivi i terminanti in iere, e aggettivi i terminanti in iero. Ciò posto, e ritenuto che secondo il medesimo vocabolario non deve dirsi tavoliero, ma tavoliere, che usasi soltanto braciere, candeliere, forziere, origliere, paniere, quartiere, e non colla desinenza in o, è presumibile, che anche le parole carniere, dopiere, mestiere, pomiere, sentiere, sestiere, verziere siano a scriversi soltanto colla desinenza in e, e che sia errore lo scrivere altramente, a meno che non fosse applicato un significato diverso da quello delle cose rappresentate dalle parole stesse, come sarebbe se si scrivesse carniero, che esprimerebbe essere di carne, o quartiero, che giusta il ridetto vocabolario oggidì direbbesi quartale, cioè la quarta parte di un salario, o di una mercede pattuita.

Lo scambio dell'e in o è avvenuto anche nella parola angiolo, ritenuto che l'i non forma parte intrinseca della parola stessa, ma in sostanza in questa parola è un segno indicante, che dee proferirsi dolce il g, altramente dovrebbesi leggere angolo. A persuadere che il giusto modo di scrivere è angelo in singolare, e angeli in plurale basta il riflettere che dicesi angelico, arcangelo, e non angiolico, arcangiolo, e che in latino scrivesi angelus, e angelicus coll'e, e non coll'o.

Scrivesi dimandare, e domandare, ma questo secondo modo reputasi erroneo: ad appoggiare una tale opinione concorrerebbe l'uso di demande in francese, demanda in spagnuolo, demand in inglese, nelle quali usasi bensì l'e in luogo dell'i, o viceversa, ma non lo scambio dell'i, o dell'e in o. Lo scrivere in ambedue i modi non è pregio, nè una ricchezza per una lingua, ma in generale dimostra, che la scienza non è arrivata a conoscere la costituzione della parola, e in quale modo debba essere pronunciata, e scritta.

Anche domani, e i suoi derivati indomani, e posdomani sono scritti erroneamente coll'o in luogo dell'i, ed è a dirsi dimani, indimani, posdimani. È manifesto, che dimani è il composto da di, e mane usato in latino in significato di mattina, e che la stessa parola dimani è composta nel medesimo modo che dicesi davanti, difuori, dinanzi, dorare, diluvio, sia che il di debba ritenersi per prepositiva, sia che vogliasi ritenerlo nel significato di giorno. Il francese demain appoggia la proposta correzione stante il frequente scambio già osservato dell'e nell'i, e viceversa, non dell'i nell'o: la parola mane per dimani usasi anche nella lingua valaca.

Per quanto è sopra esposto non si trova di aderire alla proposta della citata lessignafia di scrivere dommatina coll'o, e con due m in luogo di dimatina, approvandosi l'uso di un solo t.

L'errore di scrivere verosimile in luogo di verisimile, indipendentemente dalla dimostrazione della sua costituzione, si manifesta dal confronto con altre parole di consimile costituzione, come fruttifero da frutto, sonnifero da sonno, falsifico da falso, multiforme da molto, uniforme, unigenito, unisono da uno, veridico, e verifico da vero. Di più scrivesi verisimilis, veridicus, verifico in latino, véridique, vérifier in francese, verisimil, verificar in spagnuolo, sempre coll'i, e non coll'o. Come derivata da verisimile sarà a corregersi anche verosimilianza in verisimilianza.

Denuncio, e denuntio scrivesi in latino, e soltanto coll'u scrivesi nuncius - nuncio - nunzio tanto in latino, quanto in italiano: quindi è ad abbandonarsi l'uso di scrivere denonziare in vece di denunziare, e tanto più che anche in detto dizionario è suggerito di scrivere denunziare.

Coll'u, e non coll'o scrivesi simulacrum in latino, simulacre in francese, simulacro in spagnuolo: e nello stesso vocabolario sucitato alla parola simolacro dicesi di dire simulacro: è quindi da escludersi del tutto l'uso di scriverlo coll'o, come contrario all'origine della parola, e perchè sarebbe almeno superfluo lo scrivere una tale parola in due modi.

La parola ammotinarsi nella lessigrafia viene derivata da motus participio di moveo; ma una tale derivazione non sembra accettabile, non ostante che lo spagnuolo amotinarse appoggi in parte quella opinione. Nel dizionario dell'Academia francese, stampato a Bruxelles nel 1836, leggesi, che mutin significa ostinato, testardo, litigioso, ed anche sedizioso, e se mutiner - essere sedizioso, rivoltarsi; e in inglese dicesi to mutiny. Da ciò si desume, che la parola ammutinarsi deriva piutosto da muto, ed esprime chi si unisce senza far strepito, e quindi mutamente per fare una rivolta, opure da mutare tendendo l'ammutinarsi ad ottenere un cambiamento di ordine, o cosa. L'uso quindi più comune sinora praticato di scrivere ammutinarsi coll'u è a conservarsi, ed è a collocarsi l'ammotinarsi scritto coll'o fra le parole errate, opure da non usarsi.

Vuolsi nella lessigrafia, che debba scriversi focile, e non fucile, non ostante che l'uso in questo secondo modo sia il più comune. Che la radicale di fucile sia fuoco è indubitato, ma l'o di fuoco fu assimilato, o permutato nella formazione della parola fucile nel medesimo, o consimile modo, in cui è avvenuto nella formazione di fucina, la cui radicale è a presumersi sia parimente quella di fuoco. Quindi ritiensi che siasi ad abolire l'uso della parola focile, e ad usarsi quella di fucile, da cui derivano fucilare, e fuciliere.

Vuolsi altresì, che debba scriversi pontello, e non puntello, ma il primo è diminutivo di ponte, quella cosa, su cui si passa a piedi, o con qualche veicolo, mentre invece il puntello è quel trave, od altro corpo, colla cui estremità contra ciò, che minaccia di cadere, o potrebbe cadere, viene impedita, o si vuole impedire la caduta, e sicome i puntelli si usano comunemente contra i muri col poggiare una delle estremità contra il terreno, e l'altra estremità contra il muro in modo, che penetri l'estremità stessa nel muro a guisa di una punta, così opinasi, che puntello derivi da punta, e quindi che debba scriversi puntello per esprimere un tale significato, e lasciare quello di pontello per esprimere quello di piccolo ponte.

#### ARTICOLO XXX.

## Dell'erroneo uso della vocale u in vece delle vocali e, i, o.

La correzione dell'u in o fu già proposta nella lessigrafia riguardo alle parole ammunire per ammonire, cioè avvisare, avvertire, argumento per argomento, burrasca per borrasca, burrone per borrone, crucifigere per crocifigere, furiere per foriere, giucare per giocare, munimento per monumento, cioè opera di ricordo ai posteri, munitorio per monitorio, ufficio, od uffizio per officio, od offizio, pasturale per pastorale, pulire per polire, pulizia per polizia: e fu in vece proposto di scrivere sustanza per sostanza, urina per orina, vulgo per volgo. Il proposto abolimento delle parole burrasca, burrone, ufficio, uffizio, pulire, pulizia, sostanza, orina, volgo sembra abbisognare di maggiori indagini, sia perchè non di raro avviene la mutazione dell'o nell'u, e viceversa, sia perchè potrebbe essere non erroneo l'usarle tanto coll'o, quanto coll'u; sia perchè l'uso avrebbe potuto aver applicato un significato diverso al diverso uso sicome sarebbe rapporto a polizia, che si usa tanto coll'o, quanto coll'u per indicare nettezza, e si usa soltanto coll'o per indicare l'amministrazione della publica surveglianza, e rapporto alla parola ufficio sarebbero accettate come giuste le parole ufficiale, e ufficialità; sia perchè l'uso può avere stabilito in modo assoluto di adottare l'o in alcune parole come in volgo, volgare, volgarmente, e l'u in altre come in divulgare; sia perchè talora nello stile elevato, e nella poesia possono le parole essere usate in un modo, mentre nella scrittura, e nel parlare comune è a scriversi, e dirsi in altro per evitare l'affettazione. Inoltre non trovasi di convenire nella proposta di scrivere cultivare per coltivare, fundere per fondere, umbilico per ombelico.

Non ammettesi la correzione proposta nella lessigrafia di scrivere cultivare, cultivamento, cultivato, cultivatore, cultivatrice, cultivatura, cultivazione, culto, cultore, cultrice, cultura, e non col-

tivare, e successive coll'o. Che in latino, in francese, in spagnuolo si usi scrivere tali parole coll'u si ammette, ma in italiano l'uso dell'o chiuso è così generale nelle parole stesse, e specialmente in colto per istrutto, in incolto non istrutto, e in agricoltore, agricoltura, che il dire, e lo scrivere cultivare, cultivatore sentirebbe di affettazione: l'uso di scrivere coll'o avrebbe un appoggio nel verbo colo, colis, colui, cultum, colere, da cui dette parole derivano. Ma le regole generali hanno le loro eccezioni, e in questo caso si avrebbe quella della parola culto in significato relativo a religione, nel quale significato avrebbe conservato l'uso latino.

Fu proposto di adottare arbuscello, e non arboscello, ramoscello, e non ramuscello: in tale proposta l'uno dei due modi sarebbe in opposizione all'altro, e di più nel latino arbos, e arbor - arboris vi sarebbe un o, e non un u: ciò stante si opina, che anche arboscello sia a scriversi coll'o.

Così non trovasi di adottare in italiano fundere per fondere, comunque la prima sia la forma latina, perchè l'o chiuso in luogo dell'u fu così generalmente adottato, che sarebbe un'affettazione il pronunciare coll'u il radicale fondere, ma molto più i derivati confondere, diffondere, infondere; profondere, rifondere, trasfondere. Se però si opina per la conservazione dell'o, ciò sarebbe riguardo alle parole non derivate dal participio passato dello stesso verbo fondere, cioè fuso, poichè questa parola, e le sue derivate costantemente sono pronunciate coll'u, mentre le altre sono costantemente pronunciate coll'o. La distinzione ora rimarcata fa nascere il rilievo, che la parola fonduto per fuso è un errore, o quanto meno è da collocarsi fra quelle da non usarsi.

Molte volte l'u delle parole latine corrisponde all'o chiuso delle italiane, come in bucca - bocca, bulla - bolla, cultus - colto, cursus - corso, curtus - corto, ductus - condotto, fulgur - folgore, furnus - forno, ubi - ove, ulmus - olmo, ultra - oltre, umbra - ombra, uncia - oncia, unda - onda, unde - onde, urtica - ortica, vulpes - volpe, vultus - volto, ed altre, e perciò non si trova di convenire nella proposta della lessigrafia di escludere la parola ombelico, ed adottare soltanto quella di umbilico, poichè oltre detto uso riguardo alla conversione dell'u in o, e l'uso già altre volte osservato dello scambio dell'e in i, e viceversa, vi è l'uso talmente costante di dire ombelico, che l'usare umbilico sentirebbe di affettato.

L'erroneo uso dell'u si verifica anche in altre parole: quello dell'u in luogo di un'e si ha in uguale per eguale; quello dell'u in vece di un i si ha in suggello, suggellare per sigillo, sigillare; e quello dell'u in vece di un o si ha nelle parole arruncigliare per arronciliare, runciglio per roncilio, facultà, facultoso, facultativo per facoltà, facoltoso, facoltativo, e ubidire per obedire.

In latino si ha aequalis - eguale da aequus, aequalitas - egualianza, inaequalis - ineguale, inaequalitas - inegualianza; in francese scrivesi égale, égalité, inégale, inégalité; in inglese equal, equality, inequal, inequality; e in spagnuolo scrivesi ygual pronunciando l'y come un i; e quindi in nessuna di tali lingue usasi incominciare una tale parola coll'u. Ciò stante si reputa senz'altro erroneo lo scrivere uguale, uguaglianza, uguagliare, e derivate in luogo di eguale, egualianza, egualiare, e loro derivate.

Il principio, che le parole si debbono scrivere in un solo modo, e che nei casi di incertezza convenga attenersi alla scrittura più etimologica, e alla ortografia praticata in latino, vedesi esposto nella più volte ripetuta lessigrafia alla parola affligere. Stante un tale principio, che si ammette, è da abolirsi l'uso di scrivere sigillo, e suggello, sigillare, e suggellare, ed è da determinarsi quale dei due modi sia da ommettersi. Nel lessico latino del Forcellini si deriva sigillum da signum, come tigillum da tignum; quindi secondo l'ortografia latina, secondo la derivazione da signum, e secondo la eguale conversione di tignum, sarebbe a scriversi coll'i, e non coll'u, nè in contrario varrebbe citare la parola pugillus diminutivo di pugnus, perchè in questo caso l'u è la vocale radicale della stessa parola pugnus, da cui deriva. A proporre l'abolizione di scrivere suggello, suggellare coll'u, e con due q concorre l'uso di scrivere una tale parola non coll'u in altre lingue, dicendosi Siegel in tedesco, seal in inglese, zegel in olandese, sempre colla esclusione dell'u, e senza che possa fare ostacolo l'uso dell' e in luogo dell' i, essendo frequente un tale scambio, e perfino nella stessa parola signum, che in italiano dicesi segno. Vero è che in latino sonovi anche le parole sugillo, e suggillo, sugillatio, e suggillatio, ma esse servono ad esprimere rendere livido, ammaccare, lividura, contusione, e quindi un significato del tutto diverso da sigillo, e da presumersi di una derivazione diversa.

Proponesi nella lessigrafia di scrivere runciglio coll'u, e non ronciglio coll'o. Si ammette, che una tale parola deriva da runcus, e che sia a scriversi uncino, e adunco coll'u, ma riflettendo che dicesi, e scrivesi ronca, ronchina, roncone, e che l'u spesso si cambia in o chiuso in confronto al latino, come in ispecie dicesi uncia in latino, e oncia in italiano, gula, ulmus, culpa, vulpes, vultus, umbra, spelunca, truncus, unda, unde, fundus, mundus, secundus, burgus, furnus, purpura, currere, ursus, luscus, e in italiano gola, olmo, colpa, volpe, volto, ombra, spelonca, tronco, onda, onde, fondo, mondo, secondo, borgo, forno, porpora, correre, orso, losco, così non trovasi di abolire l'uso di dire, e scrivere roncilio, ronciliare, arronciliare, arroncare, sicome adottati dall'uso, e conformi in ogni caso alla permutazione comune a tante altre parole: la ommissione del g in roncilio, ronciliare, arronciliare è suggerita dal precedente articolo 2.

Per lo scambio dell'u in o chiuso sopra osservato reputasi conveniente l'adottare facoltà, facoltoso, facoltativo, e l'escludere l'uso di facultà, facultoso, facultativo ammesso in generale dai dizionari, perchè presentano un modo affettato.

Giustamente fu proposto nella lessigrafia, che siano a scriversi obedire coi suoi derivati con un solo b, e inobediente coi suoi derivati con una sola n: nelle osservazioni sopra quest'ultima parola si dice sostituita senza bisogno la vocale u alla vocale o nella parola inubidienza. Convenendosi in tale osservazione, e potendo essere alterato il significato intrinseco della parola in una tale sostituzione reputasi erroneo lo scrivere coll'u ubidire, ubidienza, disubidiente, ed ogni altro derivato da obedire, ritenuto derivare tale voce da obaudio, come fu rimarcato nella stessa lessigrafia.

#### ARTICOLO XXXI.

# Lettere non dopie erroneamente introdotte in alcune parole.

Nella lessigrafia si è dimostrata la erroneità dell'uso della lettera c nella parola acqua, e nei suoi derivati. Ad onta però che un tale errore sia stato rimarcato da oltre un ventennio, pure le stampe, e i manoscritti perdurano nello stesso errore, il quale risulta più certo, se si consideri che la lettera q non era daprima in uso, come è attestato anche nel Lessico latino del Forcellini ad una tale lettera; che il q fu introdotto per rappresentare le due lettere c u; che si scrisse qis, qid per quis, quid; che nel medesimo lessico è riportato, come anticamente fu scritto, cuis, cuid, acuae per quis, quid, aquae; che nè il francese eau, nè lo spagnuolo agua, nè il valaco apa presentano il concorso di due consonanti alla formazione della parola aqua; e che senza il c scrivesi aquatic - aquatico, aqueux - aquoso in francese, aquatic - aquatico, aqueduct - aquilotto, aqueons - aquoso, terraqueous - terraqueo in inglese.

Anche in sciroçco, e sciropo è a ritenersi il medesimo errore, giusta quanto è detto nella lessigrafia. e quindi è a scriversi sirocco, e siropo.

Reputasi erroneo l'uso del c nella parola scimia, non ostante la diversa opinione della lessigrafia, come si è detto parlando di tale parola nell'articolo dell'uso erroneo delle due m, sia perchè in latino scrivesi simia con una sola m senza il c, sia perchè non usasi il c nemeno nelle parole di eguale derivazione, quali sarebbero simile, simulare, simulacro.

Il c usasi erroneamente anche in giacqui, giacque, giacquero, nacqui, nacque, nacquero, nocqui, nocque, nocquero, piacqui, piacque, piacquero, tacqui, tacque, tacquero passati dei verbi giacere, nascere, nuocere, piacere, tacere, perchè nei corrispondenti passati latini jacui, jacuit, jacuerunt, nocui, nocuit, nocuerunt,

placui, placuit, placuerunt, tacui, tacuit, tacuerunt non evvi l'intervento di altra lettera, che possa rappresentare il c oltre il q, e riguardo al verbo nascere si ha in francese je naquis-io naqui pure senza il c: anche l'autore della lessigrafia avrebbe dichiarato alla parola aqua di aderire alla correzione di tali verbi.

La lettera g nelle parole pogniamo, tegniamo, vegniamo è superflua non solo, ma contraria alla costituzione naturale di poniamo, teniamo, veniamo, formandosi le prime persone plurali dei verbi dal loro infinito col togliere la desinenza verbale dell'infinito stesso di are, ere, ire, e col sostituirvi quella di iamo, come da amare – amiamo, da vedere – vediamo, da scrivere – scriviamo, da finire – finiamo, regola applicabile in generale anche ai verbi, che a primo aspetto appariscono deviare dalla regola stessa, come sarebbero dire – diciamo derivando questo dall'infinito dicere, avere – abiamo, in cui la permutazione del v in b va ad essere apparente essendo l'infinito avere il rappresentante del latino habere, e così di dobiamo, faciamo, ed altri. L'uso erroneo del g in pogniamo, tegniamo, vegniamo si manifesta nei loro composti, nei quali non è usato, come in componiamo, riteniamo, conveniamo, e sarà quindi da abolirsi in essi, e in tutti i loro composti.

Sulla erronea introduzione del g nella generalità delle parole, in cui dopo il g seguono le due lettere l i, è stato discorso nel precedente articolo 2.

Fu riconosciuta superflua la vocale i nelle parole brieve, brolio in significato di orto, ciechezza, ciecolina, gielare, gielo, ingielare, nidiata, nidio, nidiuzzo, spugniuzza citate nella lessigrafia, che giustamente propone di scrivere senza l'i breve, brolo, gelare, gelo, ingelare, nidata, nido, niduzzo, spugnuzza. La stessa vocale però presentasi superflua anche in abondanzia, licenzia, sentenzia, e in tutti i nomi terminanti in italiano anche in anza, o in enza, non ostante che in latino scrivasi abundantia, licentia, sententia, perchè in italiano il proferirle coll'i sentirebbe di affettazione, mentre in vece l'iè da conservarsi nei verbi, che hanno la desinenza in enziare, sebene derivino da nomi terminanti in enza, come da licenza - licenziare, da sentenza - sentenziare: tale ortografia si riscontrerebbe anche nella lingua francese scrivendosi licence - licencier, sentence - sentencier.

È però superfluo l'i nelle parole diecina, leggiero, cavalleggiero, niego, diniegare, diniego. È indubitato, che scrivesi giustamente decade, decagono, decalogo, decasillabo, decembre, decemvirato, decimo, decuplo; quindi evvi la presunzione, che debba scriversi decina, uniformemente alla costituzione delle precitate parole; a ciò concorre anche l'osservazione, che la parola dieci si usa per indicare un tale numero, e così scritto si usa talora, quando segue altro numero, come in diecisette, dieciotto, diecinove.

L'introduzione dell'i nella parola leggiero sembra avvenuta, non perchè costituisca parte della parola stessa, ma per indicare, che il g, o i due g dovessero pronunciarsi dolcemente, e non duri, mentre non è necessario nemeno come segno materiale, essendo stato dimostrato nell'articolo 16, che dee scriversi con un solo g, ed essendo già stabilito, che il g susseguendo un'e, od un i è a pronunciarsi dolce. La omissione dell'i tanto nel francese legér, quanto nello spagnuolo ligero consigliano di omettere anche in italiano l'uso dell'i; e ciò poi, che potrebbe viepiù persuadere si è, che anche in italiano scrivonsi senza l'i i suoi derivati leggerezza, e leggermente. Stante quanto sopra, e l'osservazione fatta nell'articolo 27 sulla erroneità della parola leggiere colla desinenza in e in luogo di legero colla desinenza in o si dissente dalla proposta della lessigrafia di scrivere cavalleggiere, o cavalleggiero in luogo di cavallegero.

Contra la naturale costituzione della parola negare si è introdotto l'uso da alcuni di scrivere anche niegare, niego, diniego: il latino nego, e lo spagnuolo negar concorrono a dimostrare essere viziosa l'intromissione dell'i, e doversi perciò scrivere negare, nego, dinego.

Giustamente fu osservato nella lessigrafia essere erronea l'aggiunta di un'n nelle parole anforismo, angonia, nabisso, naspo, ninferno, e doversi scrivere in vece aforismo, agonia, abisso, aspo, inferno; di un o, opure di un u nello scrivere otriaca, opure utriaca, in luogo di teriaca, o triaca; di un'r in frustagno dovendosi scrivere fustagno, in listra per lista, in mastrice per mastice; e di un's in asgiato per agiato, in basciare dovendosi scrivere baciare, e non basciare, ramiscello per ramicello, scuscire per scucire.

Si approva la omissione dell'u in cuoprire, e uovo proposta nella

l'essigrafia, sebene intrinsecamente non sia erroneo lo scrivere coprire, e cuoprire, ovo, e uovo, e si conviene in detta omissione dell'u, stante la regola che la lingua tende ad esprimere più prestamente il pensiero, e le sensazioni coll'assimilare ora una lettera, ora un'altra, e stante la massima, che lo scrivere in più modi è a scapito della chiarezza e della memoria. Per tali principi adotterebbesi anche l'uso di scrivere soltanto garante, garantire, garantire, garantire, guarantire, guarantire, o guarentire, guaranzia, o guarenzia, perchè il primo modo sarebbe conforme al francese garant, garantir, garantie, e non si riconoscerebbe sufficiente motivo in contrario sia nel tedesco gewähren, sia nell'inglese to warrant, poichè, sebene possano essere in parte comuni gli elementi di queste parole con quelli dell'italiano garantire, la differenza però fra loro sarebbe attribuibile al diverso modo di esprimere delle lingue, e non ad errore ortografico.

#### ARTICOLO XXXII.

## Lettere consonanti erroneamente usate in vece di altre.

Giustamente fu osservato nella lessigrafia l'errore di scrivere boto per voto-suffragio, botare per votare, bomere, o bomero per vomere, accismare invece di ascismare, navicare per navigare, scancia per scanzia, o scansia, diaccio per ghiaccio, diacere per giacere, diacinto per giacinto, nudrire per nutrire, argiglia per argilla, aguto per acuto, detraggere per detrarre, divegliere per divellere, dugento per duecento, figo per fico, gastigare per castigare, melga per melica, pagonazzo per pavonazzo, o paonazzo, pagone per pavone, o paone, vagillare per vacillare, golpe per volpe, belgiuino per benzoino, celebro per cerebro, diaflagma per diafragma, tortola per tortora, amfibio per anfibio, annegare per abnegare, aspalto per asfalto, archimia per alchimia, armoniaco per ammoniaco, cristere, o cristero per clistere, o clistero,

fragello per flagello, scheretro per scheletro, lensa per lenza, sanna per zanna, assannare per azzannare, savorra per zavorra, morvido per morbido, ammorvidire per ammorbidire, morviglione per morbiglione, savina per sabina, sbavigliare per sbadigliare, sbaviglio per sbadiglio, ferza per fersa, berzaglio per bersaglio, infizzare per infilzare, zambuco per sambuco, zinfonia per sinfonia.

Non trovasi però di convenire colla stessa, ladove propone di scrivere adomine per addomine, o abdomine, anegare per abnegare, asente per assente, e quindi asentare per assentare, in quanto che la loro derivazione dalle corrispondenti parole latine abdomen, abnegare, absens sono costituite colla prepositiva ab, e il b di questa nel passaggio alla lingua italiana si permuta, nelle parole spesso usate, in una consonante eguale a quella incominciante la parola, cui la prepositiva medesima è aggregata. Per la costituzione delle parole stesse, o è da adottarsi la forma latina come in abdicare, abduzione, abluzione, abrogare, e abnegare per non confondere quest'ultimo significato coll'annegamento in un fluido, o è ad adottarsi la dopia consonante, come in assolvere, assorbire, assumere, assente, quand'anche la parola risultasse costituita delle medesime lettere di una parola avente altro significato come in assente - lontano, e assente del verbo assentire derivante dal latino adsentire; l'uso adottato in modo assoluto di scrivere, e dire assente esige, che si debba collocare absente fra le parole da non usarsi.

Così sebene si convenga nell'escludere l'uso di scrivere imbasciadore, imbasciadrice, imbasceria, imbasciata coll'i in luogo dell'a, non trovasi però di adottare l'uso di scrivere ambasciadore in luogo di ambasciatore, sia perchè in fatto dicesi, e scrivesi ambasciatore col t nel medesimo modo, che si scrivono, e proferiscono col t nel linguaggio comune le parole di consimile costituzione armatore, mangiatore, parlatore, e simili, ritenuto che l'uso del d in tale desinenza è proprio soltanto di alcuni dialetti.

Oltre dette permutazioni erronee di lettere sono ad aggiungersi anche quelle dell'uso di un c in luogo di un g in dimacrare; di un d in luogo di un r in rado, radamente, radetto, radezza; di un g in luogo di un b, o di un v in aggio, aggia, deggio, deggia; di un g iu luogo di un c in gavillare; di un g in luogo di un d

in caggio, caggia, chieggo, o chieggio, chiegga, o chieggia, posseggo, possegga, seggo, o seggio, segga, o seggia, veggo, o veggio, vegga, o veggia, chiuggo, chiugga; di una z in luogo di una s in zolfo, e suoi derivati.

L'errore di scrivere dimacrare in italiano in luogo di dimagrare è manifesto, dal momento che si scrive, e si dice costantemente magro, magrezza, magramente, magrissimo, e che dimagrare deriva da magro.

È pure manifesto quello di scrivere rado, radamente, radetto, radezza in luogo di raro, raramente, raretto, rarezza, opponendovisi l'uso conforme di altre lingue, giachè scrivesi rarus in latino, rare in francese, e in inglese, rar, e rarime in valaco, raro, o ralo in spagnuolo, e perfino in italiano dicesi, e scrivesi rarità, e non radità.

L'uso del g in luogo del b, o del v nei verbi aggio, aggia, deggio, deggia è erroneo, e tanto più quello dei due g, come fu osservato nell'articolo secondo: l'uso di aggio per ho, aggia per abia, deggio per debo, o devo, deggia per deba, o deva è almeno una affettazione contraria alla naturale costituzione delle parole, le quali nel corrispondente latino habere, debere usano soltanto il b in tutta la conjugazione: altretanto è a ritenersi riguardo ad aggiamo, aggiate, aggiano, deggiamo, deggiate, deggiano.

Dal momento, che si consideri derivare il verbo gavillare da cavillo, sorge la persuasione della erroneità dell'uso del g in luogo del c.

Per la osservazione già fatta, che lo scrivere una parola in più modi non è ricchezza di lingua, ma proviene di solito dal non conoscere quale sia il giusto, così reputasi erroneo, o quanto meno da abbandonarsi l'uso di scrivere caggio, caggia, chieggo, o chieggio, chiegga, o chieggia, posseggo, possegga, seggo, o seggio, segga, o seggia, veggo, o veggio, vegga, o veggia, chiuggo, chiugga, in luogo di cado, cada, chiedo, chieda, possedo, posseda, sedo, seda, vedo, veda, chiudo, chiuda, in quanto che quest'ultimo modo è conforme al rimanente della conjugazione degli stessi verbi, se si eccettuino i passati chiesi, chiusi, e i participi chiesto, chiuso, nei quali il d sarebbe stato assimilato alla s conformemente ad

altri verbi della medesima conjugazione, come da ledere formasi lesi-leso, da dividere divisi-diviso, da elidere elisi-eliso, da incidere incisi-inciso.

Secondo la lessigrafia può scriversi conjettura - conjetturare, e congettura - congetturare: il primo modo sente di latinismo, e il secondo è quello pressochè sempre usato nello scrivere, e nel parlare; ciò stante opinasi per l'uso soltanto di congettura, e congetturare.

Nel già citato vocabolario di Napoli alla parola zolfo leggesi essere lo stesso che solfo, e scritti colla z trovansi anche zolfanello, zolfatara, zolfato, zolfatura, zolferino, ma le prime tre leggonsi anche colla s, e trovansi poi stampate soltanto colla lettera s le parole solfanajo, solforato, solforeggiare, solforico, solforoso, solfuro, sulfureo, ed altre. Dovendosi adottare il modo, che si manifesta più giusto, è ad adottarsi quello di scrivere solfo, e i suoi derivati colla s, ed è da abolirsi l'uso della z nelle sucitate parole, e nelle altre derivanti da solfo, poichè il fatto, e l'uso di non scrivere, e non dire zolfanajo, zolforato, zolforeggiare, zolforico, zolforoso, zolfuro, zolfuro dimostrano, che la vera radicale è la s, e non la z: di più scrivesi colla s anche sulphur in latino, e in inglese, e soufre in francese.

#### ARTICOLO XXXIII.

### Lettere erroneamente spostate, e storpiature di alcune parole.

È di fatto che lo scrivere attignere per attingere, cignere per cingere, dipignere per dipingere, fignere per fingere, fragnere per frangere, giugnere per giungere, mugnere per mungere, piagnere per piangere, pignere per pingere, spignere per spingere, strignere per stringere, tignere per tingere, ugnere per ungere, pogna per ponga, pugne per punge, rimagna per rimanga, tegna per tenga, vegna per venga, non è regolare, poichè si scosta dal modo or-

dinario, con cui le diverse desinenze verbali sogliono dedursi dalle corrispondenti parole latine; d'altronde lo scrivere la stessa parola in due modi non è ricchezza, o bellezza di lingua, ma difetto, che per lo meno rende più difficile l'apprenderla, e uno dei due modi si scosta dalla intrinseca costituzione delle parole stesse. Senza bisogno di citazioni basta l'accennare detto erroneo uso, perchè se ne riconosca la sua sussistenza, e si pongano le prime fra quelle da non usarsi insieme a tutte le altre desinenze verbali, in cui la n è posposta al g, e a tutti i loro derivati. Adottando dette correzioni sarebbero da abolirsi anche spugna, e sugna, talora usate in luogo di spongia, e songia, corrispondenti alle latine spongia, e axungia, alle francesi eponge, axonge, e alle spagnuole esponja, enxundia, sempre colla n premessa, e non posposta; e sarebbe da abolirsi l'uso di ugna per unghia, non ostante che in spagnuolo scrivasi una, e si pronuncii ugna, perchè dei due modi è a scegliersene uno, e quello di scrivere unghia non solo è il più comune, ma è più conforme al latino unguis, ungula, e al francese ongle.

Molte sono le storpiature, e mutazioni di lettere evidenti rilevate nella lessigrafia, e sono indicate fra quelle areostato per aerostato, bericuocolajo per bericoccolajo, brage per bragia, capresto per capestro, cardamone per cardamono, catecismo per catechismo, chilindro per chelidro, ciragra per chiragra, cirurgia per chirurgia, continovo, e continuvo per continuo, cotidiano per quotidiano. diredare, e direditare per diseredare, filosomia, o fisonomia per fisionomia, fistiare per fischiare, farneticare per freneticare, fradicio per fracido, infradiciare per infracidare, interpetrare per interpretare, lassare per lasciare, lauzzino per aguzzino, ligiare per lisciare, loica per logica, mistia per mischia, rigamo, regamo, origamo per origano, otta per ora, parlasia per paralisia, parletico per paralitico, pattovire per pattuire, pieviale per piviale, rastiare per raschiare, reobarbaro, o riobarbaro, ed altre per rabarbaro, rema per reuma, resurressione per resurrezione, ristio per rischio, rispiarmo per risparmio, rispiarmare per risparmiare, stiaccia per schiaccia, stiacciare per schiacciare, stiacciata per schiacciata, stiaffo per schiaffo, stiamazzare per schiamazzare, stiamazzo per schiamazzo, stiantare per schiantare, stiantato per schiantato, stianto per schianto, stianza per schianza, stiappa

per schiappa, stiatta per schiatta, stiavina per schiavina, stiavitù per schiavitù, stiavo per schiavo, stidione per schidione, stiena per schiena, stietto per schietto, stioppo per schioppo, stiuma per schiuma, straccurare per trascurare, e ivi è dimostrata la erroneità dei modi da abolirsi.

Non puossi però convenire, che debba scriversi dicianove, e diciasette in luogo di diecinove, e diecisette, essendo indubitato, che tali parole sono l'aggregato delle due parole dieci, e nove, dieci e sette, come ventinove, e ventisette, e non evvi ragione di alterare il dieci in dicia, che nulla esprime.

Anche la parola orrevole per onorevole è una manifesta storpiatura da abolirși tanto più, in quanto che richiama a primo aspetto, o durante la pronuncia delle prime quattro lettere, l'idea dell'orrore, anzichè dell'onore.

Nella lessigrafia alla parola convojo dicesi, che questa è lo stesso di convoglio, ora più comunemente usato: stante la derivazione di una tale parola da convolgere, e ritenuto che il g è superfiuo, giusta quanto è stato esposto nell'articolo 2, si opina essere da abolirsi l'uso di convojo, e da adottarsi soltanto convolio.

#### ARTICOLO XXXIV.

#### Lettere erroneamente omesse.

La mancanza di una lettera in principio di parola su osservata nella lessigrafia in notomia per anatomia, strologo per astrologo, morroide per emorroide, patico per epatico, pisania per episania, scremento per escremento, appamondo per mappamondo: un tale errore però riscontrasi anche in gucchia per aguchia, guglia per agulia, manza per amanza, rena per arena, sparagi per asparagi, vanguardia per avanguardia, vena per avena, discio per ediscio, pistola per epistola, redità per eredità, reditiero per ereditiero, sperienza per esperienza, sperimento per esperimento, sprimere per esprimere, state per estate, stranio per estraneo, strumento

per istrumento, spedale per ospedale, derivando le prime due parole da acus - punta, e proferendosi in generale l'omessa vocale anche in dialetto. Vero è, che la lingua tende ad accorciare le parole per esprimere più prestamente le sensazioni, o i pensieri, ma è a presumersi, che la omissione sia derivata dalla elisione fra il nome, e l'articolo, od altro vocabolo precedente. Riguardo ad amanza, arena, ed avena senza la precedente a va ad essere necessario l'abolimento di una tale omissione, estensibile ai loro derivati, onde non confondere l'amanza - amica colla manza - bovina, l'arena - terra, e l'avena - biada colle reni, e colle vene dei corpi animali.

Con due b, e non con un solo suggerisce la lessigrafia di scrivere abbate, abbazia, abborrare, sabbato, subbissare, con due c baccalare, e con due d la parola addimoranza, ma opina doversi scrivere adivenire con un solo d, presumendolo dal latino advenire coll' aumento dell' i dopo il d, e citando l'uso di vecchj autori. L'origine semplice di un tale verbo è, che da venire fu derivato divenire colla aggregazione della prepositiva di, e che da divenire ne è derivato il verbo addivenire colla aggregazione della prepositiva ad nello stesso modo, che da mandare derivò dimandare, e da questo addimandare, da rizzare, dirizzare, addirizzare: quindi rapporto allo scrivere adivenire per addivenire non trovasi di aderire alla fatta proposta.

Si è già detto, che, per quanto è possibile, uno solo deve essere il modo, con cui si scrive, e pronuncia una parola, e quindi, mentre si conviene colla lessigrafia, che non sia a scriversi dugento, si conviene con essa, che sia a scriversi duecento quale risultato delle parole aggregate due, e cento, ma non si conviene, che sia lecito lo scrivere anche ducento colla omissione della e. Per le stesse ragioni trovasi erroneo lo scrivere diciotto in luogo di dieciotto, essendo la parola il risultato delle due parole aggregate fra loro dieci, e otto.

Almeno pel già esposto principio di adottare un solo modo di proferire, e scrivere una data parola, si opina che siano a disusarsi le parole aescare, airare, aochiare, aoliare, aombrare, aontare, aoperare, aopiare, aunare, auncinare, e le altre, in cui sia evidente la omissione del d, e siano ad usarsi soltanto adescare,

adirare, adochiare, adoliare, adombrare, adontare, adoperare, adopiare, cioè dare dell'opio, che differisce da addopiare-rendere dopio, adunare, aduncinare. A corroborare una tale opinione concorrono le soprafatte proposte di scrivere addimorare, e non adimorare, addivenire, e non adivenire, e l'uso delle parole di eguale costituzione adaquare, adagio, adattare, adempiere, aderbare, adottare, adunque, adusto, ed altre.

È giusto, che si debbano scrivere con due g agguardare, agguastare, agguatare, agguato rappresentando il primo g il d della prepositiva ad, e che si debba aggiungere un g ad auzzo, e auzzino formando le parole aguzzo, e aguzzino, essendo un errore la omissione del g in queste ultime senza necessità, e contra l'uso, giachè questo avrebbe bensì importato la permutazione del c della loro radicale acus - punta in un g, ma non la totale omissione della stessa consonante: l'uso di una sola z in dette parole è suggerito da quanto è detto nel precedente articolo vigesimoquinto. È pur giusto, che debba scriversi sciagura col g, e non sciaura, come fu osservato nella lessigrafia.

Nella parola ambasceria reputasi erroneamente omesso un i, dal momento che scrivesi, e dicesi coll'i ambasciata, ambasciatore, ambasciatrice, e che ambascieria ha una derivazione comune a dette parole colla mutazione delle desinenze ata, atore, atrice in eria, come da ferrata, ferratore, ferratrice, ferreria. Così reputasi erroneo anche lo scrivere cherico colla omissione dell'i in vece di chierico, in quanto che l'uso di proferirlo, e scriverlo è costante, e d'altronde l'i rappresenta la consonante l di clericus, come in chiamare la l di clamare, in chiaro la l di clarus; vero è, che rapporto a cieco, rappresentante il latino cœcus, può omettersi l'i nei suoi derivati, per l'uso introdotto, e per essere ciò avvenuto anche riguardo a cielo corrispondente al latino cælum, o cælum, i cui derivati scrivonsi senza l'i, come celeste, celestiale, celestino, ma in chierico la assimilazione sarebbe troppo spinta, perchè colla omissione dell'i resterebbe assimilata una consonante della voce radicale, mentre coll'omissione dei derivati da cieco, e da cielo resterebbe assimilata soltanto la prima vocale del rispettivo dittongo, e minima sarebbe la differenza nella pronuncia fra cecità, e ciecità, mentre è molta la differenza fra cherico, e chierico. Si ammette sia da usarsi soltanto reliquia, e non reliqua.

Sono manifesti gli errori marcati nella lessigrafia di scrivere con una sola l ellittico, folla in significato di moltitudine, parallasse, psillio, sillogismo, quello di scrivere paralello in luogo di parallelo. Si ammette, che sia erroneo lo scrivere con una sola m le parole ammarezzare in significato di dare il marezzo, ammatare - termine di marina significante chiedere soccorso con segnali, o colla voce, grammatica, e simmetria; ma riguardo alle parole comandare, comare, comento, comodo, comune, comunicare, e loro derivati può essere dubio, perchè vi osterebbe l'uso di una sola m in italiano, perchè la lingua umana tende ad assimilare le lettere per una più presta, o più facile pronuncia; perchè la sillaba co esprime in molta parte il significato di con essendo analizzabile ce-ó, questo sopra, perchè la sillaba ku in valaco ha il significato di con, e perchè pronunciandole con due m sentirebbero di affettazione. Riguardo alla parola amenare, sia con una, sia con due m, essa sarebbe a collocarsi fra le parole da non usarsi, stante la sua incertezza se esprima condurre, o rendere ameno-lieto, o rendere meno, o menare colpi, potendo, e dovendo essere espresso con altre, o più parole quanto si volesse esporre. È però manifesto errore lo scrivere con una sola m stimmate, stantechè deriva dal greco stigma, stigmatos, poichè nel suo passaggio all'italiano il g convertesi in m, come da dragma-dramma, da diafragmadiaframma, da flegma - flemma, da dogma - domma, da pragmatica prammatica; più non è una parola usata di frequente, e quindi non reputasi ammissibile la proposta della lessigrafia di scrivere stimmate con una sola m.

Come erroneo è rimarcato nella lessigrafia lo scrivere con una sola n ammannare in significato di raccogliere la manna, o le manne, anneghittoso, annitrire, canniccio, cannocchiale, cannutiglia, pinnacolo. Reputasi però erroneo anche lo scrivere con una sola n annaffiare, annaquare, annaspare, non ostante la diversa opinione della stessa lessigrafia, poichè sarebbero il risultato di adinaffiare, adinaquare, adinaspare col d convertito in n, nè sembra ammissibile la distinzione ivi esposta di anaffiare, e annaffiare, anaquare, e annaguare, anaspare, e annaspare.

Nella ridetta lessigrafia dicesi erroneo anche lo scrivere anello con una sola n, ma ciò non si ammette, perchè se ne pronuncia una sola sia in anello, sia in anulare, altramente vi sarebbe af-

fettazione; perchè in latino trovasi scritto anulus tanto con una, quanto con due; perchè se ne usa una sola nello spagnuolo anillo, e nel valaco inelu; perchè l'analisi della sillaba radicale an comune alle parole anus - ano - culo, anulus - anello, e annus - anno sarebbe a-in, ha entro, cioè di essenza rientrante, circolare, come indicano tutte tre le parole, e perchè dalla loro analisi rilevasi la causa di una sola n nelle prime due parole, e di due nella terza: infatti anus è analizzabile a-in-u-esse, ha entro ho essere, è un cerchio, ha la forma rientrante, sicome in fatto il buco detto ano ha una forma circolare; anulus è un diminutivo di anus, un piccolo cerchio; e annus sarebbe a-in-in-u-esse, ha entro in ho essere, cioè essere ho in entro ha, vale a dire essere ho entro giro, cerchio, applicato al tempo, che occorre dal principio al fine di un anno.

Lo scrivere spedale in luogo di ospitale è una storpiatura da levarsi derivando la parola da ospite, ospitare, e dicendosi ospedal coll'o preposto anche nei dialetti.

La mancanza di un'r fu notata nella lessigrafia alle parole propio per proprio, appropiare per appropriare, impropio per improprio, emoroide per emorroide, garetto per garretto, imbarazzo, imbarazzare per imbarrazzo, imbarrazzare, sbaragliare per sbarragliare, sbarazzare per sbarrazzare; e quella di un's fu rimarcata riguardo alle parole apoplesia per apoplessia, esiccante per essicante, inesiccabile per inessicabile, isopo per issopo; è però errore anche lo scrivere parosismo con una sola s in luogo di parossismo, stante che essendo una parola tolta dal greco parožysmos la lettera z convertesi in x in latino, e in due s in italiano, come lo dimostrano le parole ažioma – axioma – assioma, syntažis – sintaxis – sintassi, e quindi anche paroxismus – parossismo.

Secondo la lessigrafia sono a scriversi con due t, e non con un solo apoplettico, battisterio, epilettico, ma sembra che sia a scriversi con due t anche stittico, essendo che nelle corrispondenti parole greca, e latina stypticos, e stypticus concorrono le due consonanti p-t, le quali giusta il consueto risolvonsi in due t, come da aptus – atto, ineptus – inetto, scriptus – scritto. Nel vocabolario di Napoli legesi cachetico, e cachettico, e la erroneità di un solo t risulta dalla ivi citata derivazione dal greco kaxekticos, giachè le due consonanti kt risolvonsi in due t, come nella detta parola

apoplettico derivato dal greco apoplhktikos. Anche la parola pratico corrispondente alla greca prakticos, e alla latina practicus sembrerebbe doversi scrivere con due t, ma non si ardisce di dichiarare errore lo scriverla con un solo t, perchè una tale parola viene proferita con un solo t, e perchè la naturale tendenza ad abbreviare le parole, che si proferiscono di spesso, consiglia ad adottare il fatto avvenuto dell'uso di un solo t, sebene la originaria sua costituzione possa importarne due.

FINE DELLA TERZA ED ULTIMA PARTE.



|            | PAGINA   |   | LINEA    |     | ERRORI                         |    | CORREZIONI                      |
|------------|----------|---|----------|-----|--------------------------------|----|---------------------------------|
| PARTE I.   | - 18     |   | 20       |     | rapresentate                   | ٠. | rappresentate                   |
|            | 53       |   | 11       |     | il suono                       |    | ic, il suono                    |
|            | 54       |   | 16       |     | carne ho                       |    | carne ha                        |
|            | 59       |   | 10       |     | alla                           |    | dalla                           |
|            | 72       |   | 13       | 4 . | Funche                         |    | Funke                           |
|            | 103      |   | 33       |     | opurc                          |    | opure                           |
|            | 134      |   | 19       |     | entro ha essere                |    | entro essere                    |
|            | 178      |   | 16       |     | un' n                          |    | un' u                           |
|            | 185      |   | 16       |     | curvo                          | .• | curro                           |
|            | 191      |   | 33       |     | palbebra                       |    | palpebra                        |
|            | 193      |   | 24       |     | iu                             |    | in ·                            |
|            | 234      |   | 1        |     | re-o                           | ÷  | re-re-o                         |
|            | 242      |   | 14       |     | f-0                            |    | fo                              |
|            | 253      |   | 8        |     | $p_{ar{e}}^{erd}$ $ar{o}$ $no$ |    | $perd\tilde{\gamma}no$          |
|            | 258      |   | 10 ,,    | •   | $\Lambda$                      | •  | A                               |
|            | 262      |   | 29       |     | guerra                         |    | guerra                          |
|            | <b>»</b> | • | <b>»</b> |     | fersa                          |    | $f\underline{e}rsa$             |
|            | <b>»</b> |   | <b>»</b> |     | aperto                         |    | aperto                          |
|            | 263      |   | 1        |     | fonte                          |    | $f\overline{o}nte$              |
|            | <b>»</b> |   | 15       |     | foggia                         |    | f oggia                         |
|            | <b>»</b> |   | 17       |     | bettonica                      |    | $bett\underline{o}nica$         |
|            | 266      |   | 12       |     | bello                          |    | $b\underline{\underline{e}}llo$ |
|            | <b>»</b> |   | 14       |     | $c$ _nere                      |    | cēnere                          |
|            | 271      |   | 21       |     | $\operatorname{cioè},\ c_{l}$  |    | cioè $c_i$ ,                    |
|            | 272      |   | 7        |     | luccrne                        |    | lucerne                         |
| PARTE II.  | ,13      |   | 29       |     | alia                           |    | alla                            |
|            | 25       |   | 2        | •   | ha                             |    | ho                              |
|            | 34       |   | 2        |     | 0                              | •  | ٧                               |
|            | 63       |   | 32       |     | del                            |    | dal                             |
|            | 73       |   | 16       |     | spiega                         | •  | piega                           |
|            | 78       |   | 16       |     | TATYNAS                        |    | TA∆↓NAS                         |
|            | 107      |   | 5        |     | E                              |    | È                               |
|            | 111      |   | 13       |     | Nelle .                        |    | Nella                           |
|            | 117      |   | 35       | •   | NAVED                          | •  | NALEP                           |
| PARTE III. | 35       | • | 21       |     | sostiture                      |    | sostituire                      |
|            | 65       |   | 7        |     | derivante .                    |    | derivanti                       |
|            | 93       |   | 31       |     | prederia                       |    | praderia                        |











